







.

.

\_\_\_\_\_

## COLLEZIONE

DI

## OPERE INEDITE O RARE

DEI PRIMI TRE SECOLI DELLA LINGUA

PUBBLICATA PER CURA

DELLA R. COMMISSIONE PE'TESTI DI LINGUA

NELLE PROVINCIE DELL' EMILIA



BOLOGNA
Presso Gaetano Romagnoli
1870.



### COLLEZIONE

DI

### OPERE INEDITE O RARE

DEI PRIMI TRE SECOLI DELLA LINGUA

PUBBLICATA PER CURA

DELLA R. COMMISSIONE PE' TESTI DI LINGUA

NELLE PROVINCIE DELL'EMILIA

-----

. ---

Digitized by Goog

# ESEMPLARE DELLA DIVINA COMEDIA

DONATO DA

## PAPA (BENEDETTO XIV) LAMBERTINI

CON TUTTI I SUOI LIBRI ALLO STUDIO

#### DI BOLOGNA

EDITO SECONDO LA SUA ORTOGRAFIA

ILLUSTRATO DAI CONFRONTI

DI ALTRI XIX CODICI DANTESCHI INEDITI

E FORNITO DI NOTE CRITICHE

DA

LUCIANO SCARABELLI





BOLOGNA

PRESSO GAETANO ROMAGNOLI

Libraio-Editore della R. Commissione pe' testi di Lingua 1870. Lucíano Scarabelli si riserva secondo le leggi la proprietà di quest'opera così per la riproduzione che per le traduzioni

Bologna. Regia Tipogratia.

#### E. C. BARLOW

INOTERSE DELLA CONTRA DI SUBBEY

Riverilo Signor mio

L'amorosa sollecitudine che V. S. si prese per questo mio lavoro appena Ella ne vide qua in Bologna la traccia mi costitui in obbligo di gratitudine ond' io mi desiderai fargliene discorso in Pubblico per omaggio di riconoscenza. Se non che io dubbiava se mi era lecito di un' Opera che si pubblica dalla R. Commissione pei Testi di lingua parlare convenientemente ad altri che alla prefata Commissione appartenesse: ora il dubbio è rimosso, e libero sono all' adempiere al voto mio da che le piacque accettare il decreto del Governo italico pel quale V. S. è aggregata a questa Commissione, e al voto adempio. Ma, primamente la ringrazio che non appena quel Decreto le era spedito, e ancor suonavano le parole de' suoi propositori che incessante Ella è nelle ricerche delle più rare lezioni dantesche (e nella impresa delle interpretazioni) e che la Commissione avrebbe in V. S. grande aiuto d'opera e di consiglio, abbia voluto stampare in Londra, qual membro del nostro Consorzio, un saggio di tre Canti di tre Codici illustri del Museo Britannico e specialmente di quello 10317 che il Ciampi toscano avvertì essere d'ortografia antica e di dialetto della vecchia lingua popolare fiorentina. Il quale, come

udirà più innanzi, rinforzami alcuni argomenti in pro-

posito della varietà delle Lezioni.

V. S. si compiacque di pubblicare nell' Athenaeum di Londra 2199 del 18 Dicembre 1869 ciò che io procurava, e aggiunse che per ora in Italia io sosteneva il peso erculco della Letteratura dantesca; e già aveva stampato al tempo delle Feste per Dante che la maggior opera apparita allora era per l'importanza sua il mio Dante col Lana stampato dal Civelli in un solo e nobile volume. Ella diceva una buona verità rispetto alla gravezza delle imprese, non so quanto riguardo alla sapienza. Certo è che da gran tempo si desidera una lezione generale del Poema se non quale fu scritto dall' Allighieri, almeno vicinissima ad esso. E perchè a trovarla è necessario avere quanto più si possa di Codici, io ho desiderato di poterli veder tutti e darli tutti. Molt'anni sono corsi ch' io ne parlava, e mi offeriva all' Opera, prima ad uno poi ad un altro Ministro di Pubblica Istruzione: l' uno si strinse nelle spalle, l'altro mi rise in faccia. I Signori Fanfani, Tommaseo e Selmi votavano anch' essi per una edizione franca della Commedia, ma non riuscirono a meglio. Tuttavia promossa dai Redattori della Rivista Enciclopedica di Torino la festa sestocentenaria della nascita di Dante, e sostenuta dai Fiorentini, il filosofo Mamiani che era Ministro mandò alcuni in cerca delle varianti de' Codici che s' indicavano illustri col proposito di esaudire i voti antichi. Ma i tempi nostri in Italia consumano i Ministri appena fatti e Mamiani fu presto sministrato, e le sue provvidenze non continuate.

Veramente non sarebbe colle provvidenze sue riuscito all' intento, meno al piccolo disegno del Sig. Selmi, che ai grandiosi del Fanfani, del Tommaseo. Opinava il Sig. Selmi a restaurare la *Commedia* « doversi prescegliere la

- » riproduzione di uno dei testi più stimabili, ammendato » col confronto di Codici di più riputata prossimità al-
- » l'autografo e delle edizioni le più antiche, e la col» lazione di quello della Crusca coi detti Codici e con
- » le più riputate edizioni ». E proseguiva: « In primo
- » luogo converrebbe esaminare e decidere quali le edi-
- » zioni ed i Codici a cui la sana critica ed il consenso
- » dei più insigni dantisti attribuirono un posto d'onore;

ed in ispecie fermarsi sui Codici di data certa, appar tenenti al secolo decimoquarto che non abbiano sofferto
 cancellature, e raffazzonamenti posteriori, nella stesura

» dei quali si appalesi mano esperta e di persona colta. » L' Estense di Modena del 1327, quello di S. Croce del

1343, il Triulziano del 1339, il Landiano del 1337,
quello dell' Università di Bologna del 1380, il Mala-

» spiniano di Napoli, il notissimo di Montecassino e
» qualche altro di non dissimile valore sarebbero da spo-

» gliarcie attro di non dissimire valore sarebbero da spo-» gliarci, tenendo dinanzi agli occhi l'edizione della Cru-

» sca l'ugual cosa farebbesi colle rare stampe del 400 ».

L'intenzione ottima non ha tenuto conto delle difficoltà di esecuzione. Quale sarà il testo più stimabile ammendato coi confronti di altri Codici de' più antichi? Egli dice: la Crusca. Ma la Crusca fu proprio ammendata coi Codici più antichi? Non certo concorsero all'emenda i Codici che il Signor Selmi stesso domanda a perfezionarla. Non solo, ma lo stesso studio del Witte (che il Signor Selmi nel 1861 credeva pubblicasse il Codice di S. Croce, e in vece dava una Commedia racconcia sul Codice di S. Croce, sul Vaticano 3199, sul Gaetani e su uno di Berlino, eliminando moltissimo di quello che avea la Crusca) mostrò quanto era da fare innanzi ad avere per istabilita una lezione sicura. Io stesso nei raffronti delle scelte del Witte con altre scelte mostrai che tutto era incerto, senz' opera maggiore. Meglio dunque ciò che è nella seconda parte della proposta dell'egregio Signor Selmi; ma anche qui scoglio non piccolo. Dove troverà Codici di data certa appartenenti al secolo XIV che siano intatti? Di vero quegli stessi ch' ei cita sono tutti malmenati, e il Signor Witte che ne ha veduti molti ha con sicurezza e verità asserito che specialmente quelli della prima metà del secolo sono stati guastati. E della data certa come tiene egli l' Estense? e della bontà? Magnificollo il Montfaucon codex auctori pene æqualis egregie descriptus, ma il Witte gli negò purgatezza che è l'essenziale pe' testi; e più severo fu Ugo Foscolo che ne disse gran male per quanto il Parenti si sforzasse esaltarlo. Anch' io l' ho veduto ed esaminato e ho tolto da lui alcune varianti, ma che son elle queste varianti se non è possibile avere due Codici che concordino fra loro? V. S. che ne ha esaminati cotanti sa s' io dica il vero. Qui poi in questa mia pubblicazione sono due Codici, uno membranaceo dell' Archiginnasio bolognese e uno della Libreria nazionale di Palermo che partono da uno stesso esemplare sebbene per due mani diverse; non sono sempre identiche le lezioni, sebbene per prova della fratellanza loro io abbia tenuto e registrato tutti i loro spropositi. Egli, il Signor Selmi, non ebbe dunque veduto essi Codici, o non pose mente alla condizione loro materiale e letterata, e fidossi troppo del de dictu et de lectu. E diffatti le stesse date fatte avvertire pel Triulziauo e pel Landiano non sono le vere perchè il Landiano è del 1336 e il Triulziano del 1337 come può rilevare dal Batines e da quanti i Codici esaminarono. Nè è errore di stampa perchè il Signor Selmi data del 1380 il Codice Universitario di Bologna che non ha data nessuna, o intenda egli il Frammentario che or ora ho pubblicato letteralmente io stesso, o un misto fra cartaceo e membranaceo di cui do tutte le varianti, o il Lambertino che è il capitale soggetto di guesta edizione. Questa data è in vece sul Codice Vangadicia, cartaceo dell' Archiginnasio, di che altresì do io stesso le varianti, ma è di tanta bruttura carco da armarsi di gran pazienza chi voglia stare con esso. Del Malespiniano nulla so fuor che ciò che se ne scrisse, e il Cassinese ora è stampato e si vede quanto abbia stremata la fama che gli aveva fatt' acquistare l'abate Di-Costanzo. Ben dice delle edizioni del 400 perche a quel che sembra i loro Codici (da cui, come dirò più innanzi, ho segno che letteralmente si stampassero) si sono perduti, e come le prime quattro sono divenute rarissime, non ha grazie l'Italia letterata che possa rendere al connazionale di V. S. lord Vernon per la ristampa precisissima che ci ha regalato, massime per la Mantovana ch' è un gioiello, e forse fu eziandio impressa la prima per quel che indicò il Foscolo in una terzina d'un Capitolo di Colombino veronese posto innanzi al Poema.

Più vasto, più efficace, è il progetto dell' illustre Tom-, maseo ad attuare il quale ha ragione di affermare: non sarebbe lavoro infinito. « Imaginate venti persone che » sappian decifrare venti manoscritti: l' uno di essi

» legga ad alta voce, gli altri lo seguano coll'occhio: » e ciascuno noti la varietà che nel suo Codice trova. In » un mese venti lettori compiono la revisione di venti » Codici, in un'anno di dugentoquaranta, in tre l'opera » è quasi compiuta. Ne uscirebbe un' edizione critica della » Commedia con tutte a piè di pagina le varianti, accen-» nate per abbreviatura, e con brevità esaminate ». Reputa dunque il Tommaseo che i Codici noti siano press' a poco a 720, ma più sono; il faticoso sarà rintracciarli, e conosciutili averli. Un nostro socio laureato in medicina acquistonne or ora uno (se pure è genuino, perchè taluno il vuole contraffatto): io lo pregai a favorirmene per brevi dì: cavaliere fatto di fresco, diedemi una risposta da cavallo anzi da mulo. A chi non cerca non accadono di questi casi. Ma siano pur mille, siano anzi due mila come per le sue solite esagerazioni, scrisse il Dumas, Tommaseo ha ragione: si può in breve tempo, ed è in averle tutte innanzi agli occhi che la Critica porrà il suo lavoro, e riuscirà ad avvicinarsi all'originale s'è assolutamente destinato che non si trovi più, e sia distrutto. Il tempo, l'ignoranza, l'incuria umana, mandano o lasciano andare a perdizione le cose più preziose. Quanti Frammentarii Codici non si hanno? Quanti Frammenti non si rinvengono? Se il Ministro Bargoni non si movea a pietà dell' Universitario bolognese, e io non faticavo otto mesi, parecchie ore il di, copiandolo gratuitamente, e stampandolo, fra non lungo tempo non se ne sarebbe più avuto traccia: le note e i facsimili vel dicano. La Critica cercherà e credo troverà i più antichi generatori guardando ben bene in faccia ai generati, e salirà via via fino al più vecchio che accenderà il desiderio ultimo

Ma ad ottenere questo effetto non è buono il metodo dell' illustre propositore; non è buono nè pel tempo, nè per la sicurezza de' rilievi. Primo di tutto: in quanti luoghi si possono impiegare venti persone in una volta in cui uno legga e gli altri notino? A Firenze sì, dove nelle sole biblioteche laurenziana, riccardiana e nazionale fra testi semplici, testi colle chiose, è chiose senza testi sono credo tre centinaia di Codici. E noti V. S. e sa il-Tommaseo che quando si conoscessero a parte tutti i testi,

inestinguibile.

e tutti i Commenti non sarebbe agevol cosa dare ai Commenti i lor proprii testi, e a conti fatti si conoscerebbe dai richiami de' Commenti stessi che non pochi de' loro testi esemplati sono periti. Ma fuor di Firenze la compagnia de' XX dovrà scomporsi e spargersi in luoghi diversi, e di scrittori cambiarsi alquanti in lettori, e procedendo ne' viaggi e ne' lavori si finirà per mettere ogni singolo individuo a un Codice solo. Quando poi saremo al leggere e allo scrivere supposto pure il lettore e gli uditori praticissimi di calligrafie (che non basta, dovendosi essere dotto della materia per non cadere, nè tirare altri, in equivoco) uno degli scrittori arresta quello che legge, e gli chiede: com' è scritto ciò che avete ora pronunciato? com' è segnata l'abbreviatura? come sono unite o staccate le voci che ci date in una legatura? e così tant' altre domande quante può imaginarsene chi esamini il Lambertino quale il do, e le note critiche di che ho fornito i molti passi degli altri testi. Ciò per la perdita del tempo che accrescerà per quello che dovrà avvertire il leggente delle correzioni, delle raschiature, dei punti dove sono, e degli apici e da qual parte volti, e simili accidenti ne' quali spesso gli scrittori o pochi o tutti vorranno vedere cogli occhi loro, e non tutti rimarranno concordi nell'accettazione; e finalmente non si avrà la certezza della precisione. Signor no, questo metodo non è di breve tempo, e non è promettitore del certo. Io l'ho sperimentato e ho dovuto ritornare al fare da me. I Codici devono rendere sè stessi agli occhi, non alle orecchie, di chi li voglia. Mandiamo sordi e muti, se abbiamo, dotti e sapienti, ma che siano veggenti.

In cinque giorni dalle undici ore alle tre mi sono spogliato l' Inferno dei tre Codici dell' Archiginnasio bolognese; in Milano, all' Ambrosiana, in tredici giorni di lavoro nelle ore fra le undici e le tre inesorabili ho spogliato di tutto il Poema tre Codici, e vedutine due altri: parmi che questo spoglio in luogo senza distrazioni si sarebbe compiuto in giorni dicci. Ma come non è lavoro tutto materiale, il cervello si stanca; si può durare più di cinque ore al continuo dei dì, non le dieci. Dando sette ore, un dotto spoglierebbe un cento Codici all'anno fermo in un luogo, novanta dovendosi trasportare da luogo

a luogo, e far le debite pratiche per potere usare dei possedimenti de' privati. In tre anni non venti dotti, ma tre spoglierebbero la quantità supposta esistere dal Signor Tommaseo; cinque, la quantità supposta da me. E in questa faccenda reputando difficile trovare i venti in Italia che vogliano, e veramente possano, credo facilissimo trovare i cinque. Ma cotestoro vorranno lavorare sì accaniti da riuscire in quel presto e in quel bene? Confesso che non saprei dove rinvenirli, e scommetterei che anche il Signor Tommaseo stenterebbe in trovarli premiati degnamente, imaginiamo poi faticanti a proprio volere! Ma pure l'Italia deve averne alcuno che sia per faticare di sua volontà, come ci sono, e non ponno per manco di proprie provvigioni. Oh che non avrei fatto io di ciò se avessi avuto i mezzi dello spendere! Ma io ne manco. V. S. mi narrava il passato anno che i suoi libri le sovvengono le possibilità di viaggiare spesso a produrne altri pel nobile bene che procaccia al sapere. Carlo Witte mi mostrava a Milano il suo Dante tradotto in tedesco, e mi soggiungeva che allora allora il suo editore gli aveva fatto camminar dietro un molto vistoso regalo per soprappiù del prezzo di compera del suo Manoscritto. Vuol Ella sapere quanto a me frutto l'edizione milanese del famoso volume del Dante col Lana del 1865? dodici esemplari, di cui due legati in cuoio! e l'editore vendeva i suoi dugento a cento lire ciascuno. E io avevo speso più di trecento lire, e avevo faticato quasi due anni a raccogliere il bisognevole, e sei mesi a ordinarlo, e cinque mesi a correggere la notte quella minuta e quindi faticosissima stampa! Ad æternam rei memoriam: che cred' Ella che mi fruttino questi volumi grossi ciascuno più di quaranta fogli da sedici pagine e di questa natura? Io mi spogliai il Landiano, me lo riesemplai cogli Spogli del Signor Cappelli; mi compii cogli Spogli di esso Signor Cappelli dal Triulziano del 1337 quelli che rari mi ero procurati, e riposi tutte le varianti ch' egli trasse più notevoli dal Codice Triulziano XI, e dal XVII per tutto il poema, e altrettali da altri due Codici per i primi quattro canti dell' Inferno; spogliai i cinque Codici bolognesi, i tre ambrosiani, i due parmigiani, e mi rescrissi quelli di Torricelli presi dai tre napolitani, e

ventiquattro Canti del Codice Guadagni che si credette appartenuto al Petrarca. Gli Spogli del Landiano e del Triulziano coll'aggiunta del più notabile degli altri due ordinamenti del Mamiani costarono al Governo seicento lire. A Brera di Milano si domandarono tre lire per Canto per un Codice solo; alla Marciana di Venezia uno chiese per due Codici dal XII al XXXIV inclusive dell' Inferno sessanta lire, un altro ottanta (e serbo i documenti); ho smarrito la Fiorentina della Nazionale, domanda notevole quantunque a minor cifra ridotta dal Bibliotecario Canestrini amico mio. In media per Canto e per Codice la spesa era dunque due lire. Io feci tutto da me, e in ispogli e rescrizioni tenni il carico di diciotto Codici; il diciannovesimo fu opera, grazia e dono cortese dell'egregio bibliotecario di Palermo cav. Evola il quale scrupolosamente parola per parola e lettera per lettera spedimmi il contenuto del Codice di colà nella ortografia in che era scritto. Questo favore segnalato ha un pregio tale che nella increscevolezza omai universa del fare merita riconoscenza di debita lode. E io lo ringrazio quanto mai, sapendo di prova il peso e il pregio dell'Opera sua. Se si fossero dovuti pagare gli spogli e le rescrizioni miedi 1736 canti (deduzion fatta dei difetti ne' Frammentarii) erano indispensabili tre migliaia e mezzo di lire; e lasciamo stare gli spogli del Buti, del dato dell'Antaldi, dei Codici Cataniese, Cassinese, Cortonese e di tutte le stampe antiche e di molte delle moderne preparate necessariamente innanzi per ordinare poi tutto nella composizione dell' Opera. Questa composizione poi occupando molte ore ogni di non potè dar più d'un Canto per settimana dal Novembre 1869 all'Agosto 1870 inclusivamente. V. S. penserà che avendo dovuto far viaggi e scriver lettere avrò avuto se non compenso onorevole almeno lo speso: io ebbi venticinque copie del Volume e lire centosessantasei! non sopperendo alla Commissione de Testi di lingua il Governo quanto bisognerebbe avere. Domandato di poter far tirare dalla stamperia un po' più nobili cinquanta copie di che avrei pagata la carta, non si volle sostenere la spesa dell'impaginatura e della impressione! E così tanta fatica e la non breve spesa, e lo studio di lungo tempo è per intero volto all'utile privato di librai

che non espongono un soldo di capitale avvegnachè al tipografo non pagan il prezzo dell' Opera che dopo un'

anno, che vuol dire a volumi venduti.

Mettiamoci a far da noi! Sì, mettiamoci e le esigenze de' librai son tante che rovinano venditori e compratori. Ve ne dolete? Vi caricano d'insulti! Negate di nulla più dare alle lor gole? Spandono ai loro corrispondenti che l'edizione è esaurita, onde senza loro non vendiate più un esemplare de vostri libri; e in così fatta gente sono incappato io. Già nell' Aggiunta al Volume terzo del Dante col Lana mostrai l'avarizia di quelli che ridurrebbero l'editore a donare le fatiche e le spese: e io donai, ma non a loro, sì agl' Istituti di buona Istruzione quali i Licei di tutto il Regno per quelli de' giovani che meglio forniti di lettere uscissero dalle scuole. Vero è che questa soddisfazione d'amore agli studii mi fu retribuita per le stampe con plebee ingiurie dal professore Giannini, esempio demoralizzatore a' suoi discepoli, ma se la condizione d'Italia dev'essere a questo che si rinnovino gli scandali de' letterati cui l'abate Colombo flagellò nella sua Repubblica de' Cadmiti, io deplorerò questa fatta servigi di pubblico educatore, e filerò imperturbabile il mio lino. Resta soltanto ch' io 'l sappia filare a modo, che altri usar ne possa con qualche profitto. Quando tutte si potranno avere le differenze de' Codici verrà innanzi la proposta seconda parte del Fanfani che i varii dotti nella lingua e nelle scienze disputino su quelle e dalle disputazioni escano le scelte più probabili originali.

Altro non potendo offero questo come Saggio di quel che farei quando la facoltà venisse, e del metodo che adoprerei sì per me stesso che per chi dato mi fosse a compagno o a soggetto dell' attuare intero il disegno che

Tommaseo approva e che io fornisco.

Ignoro affatto quello che facesse l'avvocato Ferrari del Raccolto per lui e per due suoi amici da Codici nostrali e da forestieri: morto il Ferrari, sapeva che attendeva altri al voler pubblicarlo; comunque sia, è da desiderare che esca, essendo per essere di sicuro aiuto in qualunque modo tanta suppellettile ordinata.

Discorso del da fare, e come fare per avere tutti innanzi i materiali per una finale scelta a comporre una edizione nazionale ed autorevole più che sia tra' possibili, non mi dissimulerò le supreme difficoltà che vi dovrà superare la critica. Ma questa potrà aiutarsi con un buon dato d'avvertenze che si potranno apprestare dalla semplice e materiale, purché diligente, opera degli spogliatori: ed io ho voluto dare anche di ciò un Saggio, passo passo nelle note a piè di pagina di questi Volumi, onde si vegga che le infinite varianti possono ridursi a numero determinato e ben minore di quello che può parere a prima vista: e le ridotte meno difficilmente ventilarsi. Quando tutti gli sterpi e gli spini siano schiantati e tolti dalla via sarà meno affannoso l'avanzare nel cammino preso: e io quest' apertura ho voluto cominciare non per arroganza prosuntuosa d'insegnare ad altrui, ma per esprimere quel che mi sembri aiutevole efficacemente in questa bisogna.

V. S. e i suoi colleghi dantofili vedranno se io avrò

gettato fatica.

Di V. S. Chiarissima

Servitore divoto e socio LUCIANO SCARABELLI.

# PREFAZIONE

Quando stampai il Dante col Lana lasc'ai nelle giunte al terzo Volume scorrere il desiderio che i Codici bolognesi fossero stampati per intero. Quel Dante col Lana allestito a Milano e pubblicato in un magnifico volume non avea gli aiuti bolognesi ma il Witte, che pure non fu contento di ciò che gli contraddissi stampò che la diligenza usata al testo del Poema fu pur sempre degna di gratitudine. Credette che io avessi lavorato per commissione altrui, tale almeno suonano le sue parole nel Politecnico di Milano: « il professore Lu-» ciano Scarabelli a cui ne fu affidata la cura ve la impiegò » in modo degno di riconoscenza con zelo e con disinteresse »; ma io non ebbi commissione da alcuno, e tutto fu mio pensiero, opera ed esecuzione; se meritai quello che egli dice, ne professi altrettale in questa nuova che è scesa da quella coi medesimi intendimenti: Cercar di perfezionare la lezione dantesca accrescendo i documenti più che allora io non avea, e lasciata da parte la mia opinione chiamare gli studiosi su questi e far arbitri loro del miglior senno. E coi medesimi principii: lavorare a dispetto delle strettezze e del manco dei mezzi che sopperiscono materia al miglior lavoro; a dispetto degl' impedimenti che uomini senza studio, senza cognizioni, ma nel posto dei dotti, oppongono alle provvidenze del Governo perchè il povero di pecunia e ricco di buona volontà possa produr

quello a cui i provveduti dei favori della fortuna non possono o non vogliono. Non è onore del Regno l'ignoranza de'suoi officiali, ma tanto è in iscompiglio ogni cosa che a tutto non si può provvederee convien rassegnarsi a far patire anche gli studii da che tutto patisce. Io per mia parte cerco e domando, e se mi è dato di produrre meno del poco che posso n'abbia la colpa chi me ne strigne.

Do il Lambertino a capo delle mie scelte, e con lui accompagno le autorità che passo passo gli sono concordi; do diciannove Codici altri, tutti di molto merito, e a loro accompagno quelle che suonano il suono di essi. A questo modo una grossa somma di distinzioni autorevoli abbiamo, saggio di quel più che si potra e dovrà fare per dare una Lezione nazionale al Poema dantesco, cioè tale che tolga tutti, o quasi affatto tutti, i dubbi alla nazione.

Non certamente tutto quello che è nominato variante è. tale. Variante veramente non può essere che quella che sia uscita dalla penna del Poeta nel suo lavoro intellettuale che, smarrite da noi le schede originali, dobbiamo raccogliere ed esaminare per potere scegliere quella che universalmente può esser tenuta l'ultima ammessa. Un nostro illustre collega è di parere che morto il Poeta, i figliuoli uno esemplare della Commedia compilassero, e mandassero a Bologna, Questo opinante è il signor Grion dotto uomo e critico e della nostra lingua benemerito, ma l'Opera sua e i documenti ancora non pubblicò, e non possiamo giudicare del suo affermativo il quanto nè il quale. A me non è riuscito aver altro da quello che ebbe dalle sue considerazioni il Foscolo: che molte le schede e varie, le varianti dessero a quelli che ebbero la fortuna di maneggiar le Carte dell' Allighieri. A Bologna nulla è rimasto del dato da que' figliuoli, quello che c' è non è da essi; e ancor rimane desiderio dei Commenti dati da quelli alla Commedia, poichè non è possibile ritenere che di essi siano le leggende che sotto nome loro son date.

Il Witte annunzia al mondo letterato che la polemica è nella mia abitudine. Non è vero, ma sia. Che vuol dir ciò? Ch' io non mi accontento di quello che leggo, e che voglio

accordarmi colla ragione: quindi metto al martello i metalli e se saranno fini, vedremo. Perchè si duole? Non vuole essere contraddetto? Io sono di quelli che negano al pont-fice romano l'infallibilità personale. Cristo disse ubi duo vel tres et ibi ego, almeno così si legge nella volgata. Dunque infallibile nessuno, la ragion nasce dalla disputazione fra molti. Non mi biasimate dunque del possedimento e dell'esercizio di una facoltà che è prezioso possederla.

Se non molte le varianti, tanto meno difficile la speranza di rinvenire il vero. Raccogliamo da Codici quelle che possono accertarsi tali, e poi le porremo al sindacato: quest'è il compito mio. Ma se non molte le varianti del Poeta, molte sono le differenze gramaticali, e le ortografiche dond'esce spesso un concetto che ripugna alla natura dello scritto del Poeta. Queste è necessità con molta e paziente diligenza scrutare, e affidare a chi l'origine e la storia progressiva della lingua abbia in possesso per determinare quel che prima era e quello che debba ascriversi al poi; quindi rendere la natura de' Codici nelle loro calligrafie non sarà che buono, e dagli errori apparenti salir colle indagini al vero sano, svelando il come quelle differenze (e anche gli errori) sianosi conimesse.

Di ciò tutto mi sono ingegnato di dar saggio nelle note a piè di pagina; e i risultati che possono parer giusti e lodevoli non affermo che non possano subir correzione o mutazione se a lor riscontro venga ad esempio un centinaio di Codici contemporanei, e più se di eti precedenti. Dov'è ito quel primo Volume a cui accenna il Grion? Dov'è ito quello che si afferma dato ai Malaspina, e l'altro dato allo Scaligero? Di quelli che si presentano non è sicurtà di alcuno; tutti si trovano posteriori di età, scadenti di modi, corretti e correggibili; dunque non dall'antore, non dagli agenti di lui.

È un fenomeno singolare il non trovare una linea dell'autore che ha tanto scritto non solo di poetico, di filosofico, di morale, ma di lettere per la politica del suo tempo di che fu grande caporione; e la sottoscrizione all'atto padovano (di cui vedete il Pinelli) non sia sufficiente per trovare i simili della sua mano. Spiacemi assai che la graziosa mente dello Scartazzini abbia voluto vagare e fermarsi sopra una ortografia che non è quella data dal Poeta alla propria firma dopo tutti i testimonii che io ho dati per tre lunghe pagine nella Prefazione al Dante col Lana. Perchè Aldighieri s'egli Allagheri si segnò? A quei tantissimi testimonii da me citati altri molti aggiunger si potevano. La lettera di risposta alla offerta revoca dall' esilio portando D. Alla, non confermava forse l'Allagheri che è anche alla Disputa dell'acqua e della terra; e nelle Pistole alla seconda, all' ottava, alla decima capo terzo, all' undecima capo decimo? L' Alageri, Allageri non sono che storpiature, l' Allighieri e l' Alighieri il peggio volgare che si snaturò fin nello stemma che prese un' ala a cui nè Cacciaguida nè Dante avrebber, vedutala, trattenuto il riso. Non è forse nota l'insegna allagheresca per presentarci quella imbastardita dai Veronesi? e l' Allagheri nel Codice Urbinate ch'è alla Vaticana segnato 1366 del 16 marzo 1352 e il famoso principio della Lettera a Can grande della Scala: DANTES AL-LAGHERIUS florentinus natione non moribus? Il Codice di Altona, che ha tutto il predicato, manca del cognome all' intestazione ma i più antichi, tutti, stanno per quel che Dante stesso si scrisse.

Queste stesse, non varianti, ma differenze, delle vocalizzazioni di quell' unicissimo cognome, mostrano l'intrigamento di tante ortografie e grammaticature prodotte dalla ignoranza. dalla impertinenza, dalla prosunzione de' copiatori. E non parlo che de' nostri italiani perchè non voglio entrare a parole cogli stranieri i quali non solo si spaventarono delle tante alterazioni volgari, ma del costrutto dell' Opera, sino a udire Voltaire a dirla barbara, per la disperazione del poterla tradurre: Voltaire, cui Villemain appellava il primo critico del mondo! Lamartine punse Dante tratto tratto, e molti della costoro nazione a tanto ginnsero contro lui che lo accusarono di avere abbrutita l' umanità! E intanto l' umanità invasa dallo spirito Dantesco ha saputo trovare il modo di svestire i vecchi panni, rompere le sue catene, impadronirsi della libertà, dell'eguaglianza e di tutta la parte pratica del vivere che la storia, la filosofia civile e la morale giustizia, continuo, e per molto

tempo invano posero innanzi. Da Gozzi e Parini, da Varano e Monti gl' Italiani avevano avuto l'apertura a questa influenza: ne usarono, ne ebbero giovamento. Rimane che si affini la loro virtù a conseguire la durabilità dei beni acquistati. Dante sia il catechismo civile, e la vita viva del popolo non indebolità. I Germanici gente di meditazione intesero benissimo e diedero a studiare col loro esempio il nostro Poeta civile, e una società per diffonderne le dottrine e l'eloquenza stabilirono fra loro più illustri per alte facoltà e alte dottrine. La leggerezza della meditazione francese non ha potnto comprendere il bello e il forte e il grave degl'insegnamenti generosi del nostro Poeta onde lo Siotto Pintor (nella sua Vita nuova) critico risoluto, e libero quanto sagace pose innanzi una questione pregiudiziale: « Dante! Può egli un uomo di » pasta francese intendere Dante? e posto che l' intenda, può » egli gustarlo? possiede egli quel sesto senso che vuolsi a » incarnare in sè quelle arcane memorie? » Per la mia parte nell' esame delle illustrazioni figurative del famosissimo Dorè ho mostrato che no, e tanto no che se egli è il maggiore, guai avere interpretazioni dagli altri.

A queste ricerche fra i Codici onde migliorare la lezione dantesca erasi posto un Mauro Ferranti da Ravenna, e per mostrare quello che a suo giudizio avea trovato diè fuori la Divina Commedia a suo modo, promettendo « di dare stretta » ragione delle varianti prescelte in comparazione al Testo de-» gli Accademici, e secondo la lettera principalmente di due » Codici ravegnani con la scorta degli altri testi a penna noti » e delle stampe del secolo XV e XVI e con le varianti fin » qui avvisate. » Uscito il testo aspettaronsi in vano quella scorta e quelle comparazioni, e parve a tutti che avesse gran che da comunicare. Io posso dare soddisfazione ai curiosi, e smetterli alquanto dell'ansia aspettativa col pubblicare una Lettera di esso Ferranti a me diretta il 27 maggio 1867. « Nella » mia veramente grossa somma degli Spogli di varianti dan-» tesche si trovano quelle di cinque Codici, non mai prima di » me avvisate. Dico primamente che due di questi Codici, uno » membranaceo, l'altre cartaceo (tanto stimato dal Parenti)

» sono nella Biblioteca dell' Università di Bologna, e le va-» rianti furono tratte per mio profitto da altra mano bene » espertà: e similmente feci spogliare un terzo Codice mem-» branaceo anch' esso e, come i due suddetti (del secolo XIV) » della libreria Gambalunga di Rimini con un Commento di > certo Gradenigo. Ora aggiungerò gli spogli fatti scrupolo-» samente da me stesso. Da due Codici membranacei della » Classense di Ravenna. Uno è in 16.º di pag. 472 di carat-» tere bastardamente gotico in fine della prima cantica si > legge: De suo betinus de pilis scripsit in usu. 3hl. ianuari. » anno dni 1369 cuius aia in dei pace quiescat utinam. fco » fine hui' pme partis. E in fine della seconda cantica: Deo » gras scripta hac secunda parte per me betinum de pilis 8 » Kal, februarii 1370. Non si sa quando l'amanuense ebbe com-» pinto di scrivere la terza cantica perchè il Codice manca di due carte o sia de' 42 ultimi ternari dell'ultimo Canto del Paradiso. Per la terza Cantica il carattere, sebbene indili-» gente è però identico. - Un Codice pecorino del 1368 scritto » medesimamente da Bettino de' Pilli di Firenze era posseduto » dal pittor inglese Signor Seymour Kirkup. L'altro Codice » della Classense, in 16,° ha carattere più piccolo, quasi ton-» deggiante. Le parole vi si trovano costantemente scritte in-» tere, anche allora che il verso nol vorrebbe e occorrono più » latinismi che nell'altro Codice. Il carattere ond' è trascritta » qua e là pe' margini superiori e laterali, spesso con richiami. » la lezione che fu poi seguita dalla volgata, quasi in oppo-» sizione o correzione di lezioni curiose o singolari del Codice. > e piuttosto identico che simile al gotico. Non ha data. Am-» bedue i Codici hanno il vecchio segno della congiunzione, » poi talora o l'e, o l'ed, o l'et; mancano di virgole, non hanno i punti sugl' i. - Fra miei spogli sono le varianti » tratte da un Codice cartaceo in foglio contenente il Com-» mento di Benvenuto de' Rambaldi su l' Inferno (e non più) di Dante. Vi s'incontrano molte diversità dall'autografo » della Estense non solo per la materiale collocazione delle » parole ma pe' costrutti e per l' aspetto delle significanze. -Le varianti tutte, tratte dal Quadragesimale De reditu

» peccatoris ad Deum del p. Paolo Fiorentino Milano 1491 -» della Fulginate — della Vindeliniana — della Nidobeatina » (il p. Lombardi non si giovò che d'un decimo circa di queste varianti) — delle Landiniane 1491, 1507, 1512, 1529 » con frequenti e notabili varietà di lezioni dall' una all' altra: — del Vellutello 1544 — del Daniello 1568 — del-» l'Aldo 1508 - del Paganini in 32 (1516?) - del Tourny > 1547 - del Rovillio 1551 - del Sansovino 1578 ecc. -» Frutto inaspettato degli spogli da coteste stampe fu di tro-» varne le varianti confortate o confortative di lezioni rovistate » poi abbondantemente da molti in Codici riputati sovra gli » altri. Tacerò altri spogli: dal Dionisi, da Q. Viviani, dal » Becchi, da O. Gigli, dal Foscolo, dal Sicca ecc. ecc. è » una Raccolta che empie oltre 600 facce di carta in foglio » vulgo palumba di Fabriano ». Sa Dio come ordinata; ma delle stampe ognuno può aver agio, non così de' Codici. Nè posso dir nulla del criterio delle letture fatte dagli altri nè di quelle fatte da lui, ma mi mette assai in sospetto della bontà del suo criterio il dirmi autografo il Manoscritto del Commento di Benvenuto da Imola che è a Modena, non essendo tale per nulla affatto. Che poi il suo Codice abbia vere varianti, e tratti diversi gliel credo avendone veduti anch' io in diverse Biblioteche, e a Milano specialmente in Brera e all' Ambrosiana. Quindi fu spesa con poco utile fatta dal Comune d' Imola quella per avere copia di quel MS., come fu inutile, e biasimata fatica della ordinatane, o accettata, traduzione da che riuscì spropositata orribilmente. Nè valse la misericordia di Tommaseo a salvarla dalle condanne di Elliot Northon e di Carlo Witte; nè è commendabile la buona intenzione soltanto quando anzi che bene un'opera qualunque riesca malaugurata. Era ben lodevole e ringraziabile ordinazione quella che poteva fare, e non fece, il Municipio Imolese, di avere copia di una traduzione di esso Benvenuto in italiano che è a Parigi nella Biblioteca Nazionale 7002 fonds de reserve, e nella Bodlejana di Oxford 105-6, e di quell'altra che sebbene arrivi solo al verso 141 del Canto XXXII del Purgatorio il nostro dottore Barlow appella rarissimo manoscritto nella stessa biblioteca di



Oxford sotto il numero 567, nominato Codice Wellesley, il cui carattere, sebbene abbia i punti ad ogni parola come il Cataniese e qualche altro nel testo di Dante, è affine a quello del Triulziano del 1337. Si sarebbero avute almeno due traduzioni di poco discoste di tempo della composizione dell'opera latina, e dall'una e dall'altra avute le differenze o quali in nostri Codici abbiamo o si trovino in altri, il che pnò essere avvenuto per opera de' tironi che ascoltavano alla cattedra il professore. Differenze hanno certo que' Codici con quella stampa Imolese, a quello che il Barlow ci ha dato. Ad esempio nel III.114 dell' Inferno i due oxfordiani hanno vede alla terra. la traduzione imolese rede che se aver deve il segno d'abbreviatura per rende ci darebbe l'altro vocabolo ond' è lite della scelta; e oltre a ciò le citazioni de' versi danteschi sono più intere e più numerose in que' Codici che non nella stampa del traduttore da Imola.

Io ho chiamato gran benefizio la stampa che lord Vernon fece delle prime quattro edizioni della divina Comedia, e il detto mantengo. Io ho sempre avuto per fermo che le edizioni de' primi tempi della stampa rappresentavano i Codici che nel lavoro tipografico si consumavano. Ne argomentavo dal modo di certe ortografie che duraron non molto, e successivamente si mutarono e rimutarono, e dal non trovarsi più tra varii Codici rimanenti quell' uno che alla prima edizione corrispondesse. Per felice ventura un documento esiste che mi pare venga a confermare il mio giudizio; e il documento è un abbozzo di stampa della Fulginate posseduto dalla ricca biblioteca di casa Triulzio in Milano alla quale ho molti e molti obblighi per questi miei studi filologici danteschi. Ecco non tutto il tratto che ivi è, ma una particcinola per le differenze tra la bozza e lo stampato, segno che la bozza fu corretta al confronto del manoscritto.

BOZZA

STAMPA

XI Inferno

V. 111 dispregia poi chennaltro dispregia poi chiunaltro 113 super lorizonta superlorizonta Bozza

STAMPA

XII Inferno

CANTO XII

Cato xii la disce

fini di linee

discendimeto

discedimeto nel septimo

pene tiranni

la disse

che tirăni tractu

del

sicuri

e notate che quel mutamento dal maiuscolo al minuscolo non è per euritmia di stampa, perchè que' titoli sono promiscui in que' caratteri senz' ordine alcuno. Ho poi veduto presso il nostro Presidente Zambrini un Arte d' Amare d' Ovidio del Reissinger di proprietà del Signor Guidicini bolognese, senza data, in carattere tondo, certissimamente prodotta a scrupolo da un manoscritto. Per ciò, avuta dal Governo piemontese la commissione d' un Catalogo Illustrato degl' Incunabuli del gabinetto universitario genovese, impresi la comparazione loro colle stampe odierne, e mostrai l' utile che si poteva da quelle primizie ancora ottenersi come da loro Codici da cui erano tratte, ma furono fatica e studio gettati, chè giudici e padrone non ne intesero un acca.

La scelta de' Codici da me fatta pel fine impostomi credo che valga quanto quelli che più notevoli sono per ciò che lodati furono, ma non esaminati a fondo, e se citati per qualche voce, uon per molte furono e non per le migliori. Non sono senza mende, ma non difficili a correggersi: quali siano le condizioni di essi reputo buono mostrare, e delle loro ortografie riferire un tratto comune donde si palesino le differenze di ciascheduno dagli altri. Una Rivista storico filologica de' passi ancora controversi della Divina Comedia, e di alquanti aiuti nuovi alla disputazione sovr' essi, dati dal libro del Signor Barlow, ho io annesso agli Esemplari di quest' Opera dedicati

alla Maestà del Re d'Italia, e tirata in buon numero di copie a parte per gli speciali studiosi della materia. Soddisfa ai punti segnati nelle note dell' Opera e agli altri molti che loro si annettono, lavoro distinto, ma legato alle tante avvertenze che in quest' Opera ho posto a piè di pagina. Chi vorrà esserne possessore dovrà rivolgersi a me stesso e non ad altri.

De' Codici adunque che provveggono al Saggio di che dapprincipio feci discorso ecco la Descrizione letteraria, mandata la materiale ad una serie di Elenchi in fine del Volume.

#### Del Codice Lambertino.

Il Codice Lambertino ebbe scrizione da amanuense lonibardo nella metà del secolo XIV ed eccone grave presunzione di prova, oltre ciò che dirò di poi a prova dell'antichità sua propria e di quello da cui discese. Ho notato negli Elenchi avere la stessa penna scrittovi il testo e le poche chiose. Al Canto XXXI,136 dell' Inferno è questa: « Carisenda è una » torre de Carisendi da Bologna la quale pende forte e quando » l'omo s'accosta a questa torre dal canto che la pende e » quando in alto se nuvoli passa che vada verso la opposita » parte a chi se gle accostato che la torre gli cagia addosso ». Oggi chi tentasse questa prova non sarebbe soddisfatto dalla stessa illusione. Ai tempi di Dante essa torre era più alta. Eretta dall' Architetto Pietro Gualfredini nel 1110 per Oddo e Filippo Garisendi fu creduta abbassata dal Vimercati ottantacinque anni dopo nella persecuzione e nel bando decretati contro Olivieri Garisendi, ma una chiosa al Codice misto universitario copiata in latino quella notizia data dal Lambertino aggiunge: « pars magna huius (turris) dejecta per Johanem de Aulegis de Vicecomitibus de Mediolano qui tyrannus ferox exercuit ibi turannidem » e quindi avendo qui la ragion di fatto del non aversi più quella illusione, mi pare che si possa ammettere la scrizione del Lambertino avanti l'entrata dell'Oleggio al governo di Bologua. Egli vi fu Vicario dopo il 1350, vi fu padrone dal 1355 al 1360. Quella devastazione parrebbe accaduta nel tagliamento de' congiurati contro lui nel 1354. Se il mio argomento non è fallace il Codice fu rescritto avanti quell'anno, e quindi da altro assai più antico.

L'amanuense (da alcune scrizioni) è lombardo; l'esemplare da cui traeva non dovette essere di toscano neppur esso, certo era guasto di penna e di carta, ma derivante da toscano. Dove la scrizione è più guasta direi che scrisse sotto dettatura, e da ciò le differenze ortografiche e talune terminazioni. Sì e no usò l' h fra il c e il g innanzi alle vocali a o u; quindi asserirei che l'innanzi aveala sempre perchè al tempo dello scrittore quasi più non si metteva. Il Frammentario bolognese la cui mano prima parmi assai più antica e da che le altre mani conservarono quell' h dappertutto vien chiaro che copiavano dallo stesso Codice, fa fede che quella lettera più spesseggiava prima che poi. Mancò alcuna volta al Frammentario, ma per bisogno di distinzione: ad esempio a color per colore, e corso da correre, ecc. Quest' h il Lambertino pose innanzi a voci derivanti dal latino come: honesto, hospizio, horazio, honoranza, honore, homo ecc.; ma non all' avere nè all' o, ai, a, anno, voci di questo verbo. Se questo sia segno di antichità può far testimonio il Codice 1475 Riccardiano del libro di Sidrach che è del 1382. Il quale 1475 ha poi un grand'uso della i fra il c e il q e le vocali sì proprio come il Codice dantesco di Palermo che io ho segnato (n). (e il Triulziano del 1337 alquanto) e così porta cresciere, nasciere, regniare, vinciere, insegniare, mercie, giente, fecie, distruggiere ecc. ecc. donde ho arguito che l'esemplare da cui fu copiato questo fosse de' primi e scritto da tale a cui la pronuncia sua paesana dava quell'affettazione e che copiasse anche il Sidrach. Il membranaceo dell' Archiginnasio bolognese ha per padre lo stesso Codice che figliò il dato al palermitano, e se ne vedrà negli stessi errori accolti, ma fuggì la inserzione dell' i conservata da quello. Che poi quell' inserzione dell' i abbia più alta origine, e anche dietro ad altre lettere ben mostra un ancor più antico, e d'assai, fra i Codici del Sidrach qual è il Riccardiano 1930 nel quale s' incontrano cierchio, cielabro ecc. Se non bastasse, per d'alta età chiamerei la Rettorica d' Aristotile tradotta da uno da Pisa portaci dal Signor Grion in un Codice di mano del secolo XV ma copiata da un altro del XIII a giudizio di quell' egregio editore dove suonano eligiera agiativi ecc. e le Rime di Guido Guinicelli del Codice 3793 Vaticano del secolo XIII portante adduciemi, ciertanza, conoscienza, nascie, pingiere, e il Mare Amoroso di Brunetto Latini per esso Signor Grion pubblicato da un Codice che lo Zannoni credè essere del secolo XIV ma Federico dall' Ala tien fermo che sia anch' esso del XIII in cui sono ucciello, ucciellatore, vegiendo, ciercha, giemini, cierto, cielatamente ecc. e sempre l'h fra c q e le vocali a o u.

Quel Riccardiano 1930 come altri e altri mancano dell'h innauzi al verbo avere e alle voci sue mentre non pochi del tempo stesso pur l'hanno. Questa soppressione dell'h fu da me censurata poichè sopprime l'aspirazione che i Toscani fanno sentire. Mi fu sdegnosamente risposto che le ortografie non sono ancora determinate e fisse; il che non quadra all'osservazione del rappresentar l'h un suono che senza h non comparisce. A me pare che non l'abbiano ommessa che amanuensi non fiorentini se l'abbiano pur ommessa qualche toscani. Ben è poi strano che la Prefazione che l'illustre Centofanti ha posta al Buti în cui le voci dell' avere portano un accento in vece dell' h, per tre volte s' incontri ha e per tre altre hà, accento e segno di aspirazione accolti insieme. La mia osservazione non è sì vana che non debba essere stata fatta da altri e prima di me e dotti assai vedendosi ne' manoscritti non solo, ma nelle stampe sin del secolo XVII quell' h eziandio a quasi tutte le voci del verbo avere.

Sono segni d'antichità l'uso continuo dell'u; la presenza dell'x per s, dell'y per i, del k per ch, e dove il t sia doppio il mutamento del primo in c. La Rettorica d'Aristotile ha maxima, maximamente, exortazioni ecc. dicto, facto, factitio, tractatore ecc. ymagine, polytica, ypocrisi ecc.; e questo Codice e il Mare anoroso tengono come il Lambertino l'h anche dinanzi a molte parole derivate dal latino come homo, habito, historia ecc. e quest' esso hanno i Capitoli di Santa Croce di

Prato. Codice del 1295 anche in voci che, discese dal latino. in latino h non avevano come hordinamenti, ecc.

Del k per ch, il Lambertino ha ke e kaualieri, e se il Landiano n' è privo affatto ben n' hanno i membranacei Parmigiano e Ambrosiano, l' XI Triulziano, il Napoletano, Se come in questo riman traccia in Codici scritti nel secolo XV è perchè gli esemplari erano antichi. Questa scrizione dev' esserci venuta dal Provenzale come quella dell' u per i, abbandonata poi man mano che gl'italiani si ricordarono del que prima pronome dal latino neutro, sul cui suono strussero il ke pronome e congiunzione. Il Codice Vaticano 5256 copia da contemporaneo esemplare allo scritto Rubellamento di Sicilia edito anch' esso dal Signor Grion è tutto pieno di quelle voci : ke may, may ke, fa ke sia, kel, keposa, perke, ki levasse, ki potesse, y, faray, mayolica, ecc. ecc.

Nella prima pagina degli Elenchi (dopo le lezioni dei XX Danti) ho scritto di questo Lambertino alcuni cenni per l'ortografia nelle abbreviature, nel manco de' punti, nella prudenza per gli apici, e nell' uso della voce quore. Il Viviani stampando il suo Dante coll'aiuto del Codice Bartoliniano avvertì che gli antichi non scrivevano tuono suono cuore e in nessun luogo dittonghi nelle voci de' verbi. Non scrisse vero. Dittonghi, e quelle voci, hanno il Landiano del 1336, il Triulziano del 1337, il Triulziano XI certo più antico di questi; la Storia di Moisè del 1335 citata dalla Crusca e che col rispuose, pruova, fuoco, ecc. reca l'h innanzi alle voci di presente del verbo avere; il Palatino Trattato dell' amor divino: quore, tuonare, commuova ecc.; il già citato Sidrach Riccardiano 1930; quore, quoco ecc. e il 1475: uomo, vuole, buono, puose, muovono, fuore ecc.; la Falconerìa data dall' Abate Cerruti secondo il Codice Ambrosiano fra il secolo XIII e il XIV: cuocere, fuori, compuosi, compuonere, buono, nuoce, vuole e fin nuome per nome!; il poema dell' Intelligenza attribuito a Dino Compagni copia di circa l' età medesima in cui s' incontra uom e muovono, e il verbo avere coll' h, e senza: la Rettorica sopranotata: luogho, buono, huomo, fuoco ecc.; il Mare amoroso poi: buono, chuore, fuora: e non v' ha anzi Codice antico davvero senza

dittonghi. Già notai nel Dante col Lana che gli antichi nostri usavano la voce quore nell'espressione nostra di core, e che per cuore intendevano il corio, poi coio e finalmente cuoio; ciò non toglieva che molti latinando usassero senza dittongo core. L'ortografia del Mare amoroso in chuore è una specialità equivalente al quore, usando il ch per q al modo del che per que di che ho fatto cenno qui sopra. Nell'Ambrosiano 198 sta chelli per quelli, chel per quel, e chisto per chesto in vece di questo; nel Landiano: qualunche, chiunche (e anche qualuncha chiuncha), in cambio di qualunque, chiunque; nel Perdono d'Assisi, dell' Ambrosiano Codice del trecento, è il dunche per dunque; nel Rubellamento di Sicilia il cheunche per chiunque. L' antichissimo que per che troviamo nell' Ambrosiano 198, nel Palermitano e nel fratel suo germano il membranaceo dell' Archiginnasio; i Vocabolarii suggeriscono di esempi quanti ne ommetto.

Ci avvertì il Foscolo che raro si doppiano la m e la s. Per la m ha ragione, per la s no; anzi non solo abbiamo esempi molti del doppiamento della s fra due vocali, ma anche fra vocale e consonante. Il solo Frammentario dell' Università di Bologna ha non soltanto, ad esempio masse ma se, essodoma e sodoma; cossì così; assalire a salire; chesse che se; chessoridendo che sorridendo; ma eziandìo chaorssa caorsa; nonsso non so; etsse et se; siano abbondanti o no poco rileva, e all'antico non riguarda. Ben'riguarda all'antico l'uso o il vezzo di scambiarsi a vicenda nelle parole l' m e l' n, donde nacquero equivoci e confusioni assai, che poi si diedero per lezioni genuine in qualche parte.

Il Lambertino più volte muta l' m in n, che l' n in m. Questo vizio ci viene da' latini, e anche dai greci impazienti alla durezza di quella consonante a pronunciar la quale bisogni battere insieme le labbra e quindi aprirle, bastando all' n un po' d' urto della lingua contro i denti superiori dello inuanzi. Come il Lambertino portano questo mutamento il Frammentario dell' Università in gran dato, poi il Landiano, i tre Napolitani, l' Ambrosiano 198, e il Palermitano, e per salire in maggiore età il Sidrach Riccardiano 1475, il Mare amoroso e

altri Codici di quel tempo, onde abbiamo onbra, chanpare. chon (per com), inmondo, rimpalme, tinpromette, menbra, ridian. faccian (per ridiam, facciam), conpatendo, tenpo, anbasciadori, lo uneradore, enviere ecc. ecc. e tuttavia serbiamo noi l'andianci che altresì hanno col Lambertino i sette suoi colleghi nominati or ora, e rispondianci, quardianci e simili fazioni. Della m per n poco giovossi il Lambertino, molto il Frammentario bologuese, meno di questo il Codice palermitano, e meno di tutti il Landiano e il misto dell'Università. Per ciò leggiamo: imparte in parte, ciascum ciascun, um un, alcum alcun, imbreue in breue, com con, eram eran, embasso en basso, impria in pria, tem ten, ciciliam cicilian, carlim carlin, santermo santerno, minacciam minaccian, e alla veduta del Signor Barlow si fa lor compagno il 3488 del Museo Britannico. Come in altre lingue anche nell' italiana quando incontrasi doppio m il primo si fogna in n, ma ecco tutto il contrario nel Frammentario bolognese (Inferno XXXIV.37) gram maraviglia, mutando l' n in m. Nel Lambertino abbiamo altresì la soppressione del secondo n al non come in altri Codici antichi senza bisogno di segno d'abbreviazione, e nel Codice universitario misto, nel cartaceo parmigiano, nel Sidrach Riccardiano 1475 e nel Mare amoroso la soppressione dell' n finale quando segua pronome lo li ecc. raddoppiando la l: così: bello sa per ben lo sa, nolli per non li, portallo in terra per portanlo in terra, ecc., il qual giuoco serve anche per la finale m, come in esso Sidrach: farello ardere per faremlo ardere. Tacio lo strano mn per mm del Codice Ambrosiano D. 539 che vedrassi più innanzi perchè non essendosi rinnovato, non l' ho per abito ma per errore dell' amanuense.

D'un' altra antichità è fornito il Lambertino ed è il fo per fu che non è solo romagnesco o celtico siccome scriveva il Mazzoni Toselli, ma siciliano e toscano, e veneto e lombardo, come si può riconoscere dai più antichi scritti di quelle regioni, mutatosi poi verso il trecento ma lentamente. Quel fo era la necessaria conseguenza di foi, fosti secondo la pronunzia de' provenzali dai quali avemmo anche autro e autra per altro e altra, accettato dagli antichi di Toscana, e che si

trova nel Landiano, nel XVII Triulziano, nel Palermitano, nell' Ambrosiano 198 de' nostri, e in non pochi d'altri Codici di poesia e di prosa. (\*)

Come i Codici anche non antichissimi il Lambertino, e i nostri tutti, hanno subìto per colpa degli amanuensi un vero strazio nelle scrizioni delle voci per lo scambio dell' e coll'i, e dell'i coll'e: anche il professore Mussafia fece questo tale rilievo dal Codice di Vienna, e da quello di Stuttgarda per lui esemplati. Io ne ho avvertito via via ad ogni incontro, ma non sarà se non bene dirne anche qui risolutamente. Confrontando certe lezioni colle stampe ho dovuto più volte conoscere la ragione delle differenze nello scambio istesso. Non istando poi punti sugl' i, trovandosi questa lettera vicina agli m. agli n. agli u. ed essendo spesso le asticciuole di esse lettere mal distinte nei legamenti calligrafici, ne uscirono qua e colà, da poco pratici o poco avveduti, lezioni men che giuste ai luoghi. A prova: all' Inferno XXX.129 i tre Codici napoletani, e quindi quel Buti, portano anuitar: il Giannini dando la lezione del Buti magliabechiano scrisse amutar! il mio cadmita fece dell' i e dell' n una m : e, se non è error di stampa, il Witte lesse in Codice di Santa Croce al XXX.6. ciasama per ciascuna mutando il c, l'u e l'n in am. Che se error di stampa non fosse mi querelerei di lui che a me gli errori della stampa attribuisse! Così si scrisse nel Codice cartaceo dell' Archiginnasio saorina in vece di sciorina, Inferno XXI.116. Sono al modo istesso gli e male disegnati, e di giunta spesso usati per i in voci che s'accomodavano ai dialetti degli scriventi ed entrarono a turbare con qualche violenza le diciture più semplici; e cosa mirabile! trovatesi le voci e le desinenze in quella fine o in questa, furono portate, sancite dall' antichissimo e lungo uso, quali proprie, ne' Vocabolari. Questo avvertimento potrebbe condurre qualche filologo paleografo a mondare i due Volumi del Nannucci sui Nomi e sui Verbi, e ridurli ad assai modeste proporzioni; e oltre a

<sup>(\*)</sup> Vedi la Nota dopo questa Prefazione.

ciò esporre altre forme d'autico per la storia della composizione della lingua che finora forse nessuno ebbe avvertite.

Mi permetterò di presentare un minimo per un esempio. Nelle posture de' nomi dette di secondo caso questi si trovan retti dalla preposizione di o sola, o unita all'articolo, o da esso accompagnata, ma se è coll'articolo il di suona de, e così si ha: del, dello, della, dei, degli. Questa mutazione è antica, ma non universa; e per ciò molti copisti trovando (a dirne due per tutti), nell' Inferno VI,2, di due cognati e al XXVII,44 di Franceschi scrissero buonamente de' due cognati e de' Franceschi. Io penso che si debba intendere di e non de perchè quella prima dizione era sicuramente di i e abbreviatamente d'i, due lettere che poi furono unite in di. Il Lambertino al VI,2 serba di, e gli fa compagnia il Landiano, alterato poi; nol serbò nel XXVII,44, ma bene serbaronlo quattordici de' compagni datigli. Così, e per varii casi in più luoghi; e avvegnachè l'i si adoperava anche pel j e per gi, altre e diverse lezioni si hanno che non rendono il vero. Nel Dante col Lana non lodai i quindici ambo e due di Witte da lui presi al Codice berlinese e a quel di Santa Croce. A pagine 11 e 12 di questo volume gli addito altro Codice che gliel offre ma non gli consento che giusto sia. Io tengo che ambo non valga solo l'uno e l'altro, ma esprima senza distinzione l'unione de' soggetti, e quindi quell' e sia impaccio e non ainto. Quell' e dovette essere un i e, soppresso l'o d' ambo, scriversi amb' i due, poi alterato ambedue o ambidui, voci più vere o per lo meno universalmente accettate. Il Signor Barlow fra quaranta Codici consultati non trovò di questa fazione che il Vaticano 2865, il quale precisamente porta ambo i dui, cioè unitamente i dui.

Parve al professore Mussafia, dantista critico di alto valore, che questo mutamento dell' i in c sia stato vezzo de' settentrionali, e ne ho trovato vero; tale non ho trovato (e questo volume ne dimostrerà in molti luoghi) che il mutamento si facesse sol quando la sillaba successiva avesse una i. La più parte dev' essere stata cattiva lettura di cattiva scrittura d' amanuensi, e se si voglian lombardi, sebbene anche nel moderno tempo siano stati scrittori proprii a tirare in fallo, e più che poco, gente meccanica voluta darsi al copiare: il defunto periodico l' *Eccitamento* ha offerto per ciò scrittura del famoso Salvini, ch' è una delizia!

E fu per queste pessime scritture de' copisti che sono stati mal letti e peggio tradotti il c per e e per t e viceversa, l'u per l'n, il t per r, la f per l e per s lungo, l'm per in e viceversa, il ui per iu, il fi per fl, e oltre alle pessime scritture, fecero lor parte le pessime pronunzie dei dettatori donde s' intrusero lettere che voci diverse aver non dovevano, come ad esempio: dove dicea de loco per di loco caricando la pronuncia dello l fece sì che l'amanuense scrivesse delloco (del loco) e quindi il determinato per l'indeterminato; e altrove, ommessa l'abbreviatura o segno di mancanza dell'n, mutar voce del tutto come: colui per con lui e così per con sì ecc.; e anche col raddoppiar certe lettere dato imbarazzo alle divisioni delle parole unite come in chessoridendo che parrebbe ch' esso ridendo (Paradiso III) ed è che soridendo (sorridendo); assalire per a salire, affare per a fare, serraro per se raro, quandolla per quando l'a (quando l'ha) ecc. ecc. di che poco il Lambertino fa dolere e poco gli altri, ma infinitamente il Frammentario bolognese, tutti d'accordo a indebolire (non a distruggere) l'asserito dal Mussafia che ciò accada quando un monosillabo sia seguito da consonante.

Ha poi il Lambertino come i più antichi de' Codici el per il, e anche per egli, e le voci del verbo sere (accorciativo di essere) serò ecc. serei ecc. e immutata nel futuro e nel condizionale la vocale de' verbi che portan la terminazione dell'infinito in are, e mostra intere e genuine le voci d'altri verbi che i tempi posteriori alterarono, come: vene, tene ecc. da venire, tenere che oggi suonano viene, tiene quasi il verbo fosse vienire, tienere. Finalmente contiene una curiosità che a dir vero s'incontra anche in un Codice parmigiano in più abondanza. Già dissi in altro luogo che per annullare parola o lettera scritta per errore erano consueti gli amanuensi sottosegnarle di punti. Questo Codice ha in due luoghi una \(\psi\) capovolta, e ancor più notevole col punto, e io l' ho riprodotta

all' Inferno XIV,60, e la riprodurrò al Purgatorio XVIII,140. Quivi è propriamente un errore; per vedervisi l'i capovolta, parmi copiata, come s'incontrò nell'esemplare che si avea innanzi; ma ivi, è naturale e debita al contenuto nel verso.

La conoscenza di tutti questi accidenti giova, cred' io a far stare in guardia del leggere e dello apprezzare le scritture de' Codici così per le presumibili età loro o delle paternità, come delle originalità, se nessun' altra espressione siavi più determinante o più assoluta.

# Degli altri Codici e prima, d'un rigetto d'accusa data dal Witte.

Avendo io dovuto in questa nuova Opera citare assai luoghi del mio Dante col Lana a sostegno delle mie disputazioni. per non ingrossar troppo i Volumi distendendovi i passi opportuni, se mai ad alcuni quell' Opera manchi e sia giunta la perfidiosa voce che la edizione sia esaurita, sappiano che per averla non è a far altro che domandarla a me stesso, e non ad altri, essendone scorta più che sufficiente e possibile ad aversi a spese minori di quelle che finora fu da librai (benchè alto premiati) fatta pagare. Or proseguendo il mio assunto dirò che sono costretto di ritornare alla repulsione delle ingiuste censure che a quel mio Dante già fece il Witte, da che se respinsi le molte veggo che una resta che potrebb' esser nocevole alla fede che i passi citati devono meritare. Leggesi nel Politecnico del 1868: « Lo Scarabelli ha emendato gran » numero d' errori della Vindeliniana, v' ha empiute delle la-» cune e scartato glossemi. Ed è pur da approvare che in molti » casi nei quali indubbia è la correzione, questa sia fatta senza » che nulla ne sia accenuato nelle note ». Questo modo mette anzi dubbio se ivi tutto non era disputabile e se dov' era non disputabile siasi citata la fonte del rimedio, e può far chiedere se poi tutte le emende erano proprio giuste. Rispondo che gli errori di scrizione di semplici voci furono corrette senz' altro

#### XXXIV

dire; che gli errori di periodo, ebbero l'acconcio colla citazione tutti. A prova, do qui le indicazioni de' lueghi ove furon date le correzioni sia nella edizione milanese di un sol Volume sia nella bolognese di tre Volumi in ottavo, e la filza per dieci Canti dell' Inferno sia caparra della sicurezza di tutto il resto.

| Canto    | pag. edizione milanese | pag. edizione bolognese |
|----------|------------------------|-------------------------|
| Ι.       | VI                     | . 111                   |
| *        | . »                    | 113                     |
| >        | *                      | , 116                   |
| II       | XIV                    | 124 ·                   |
| III      | XV                     | 125                     |
| », *     | XVIII                  | 128                     |
| >        | >                      | - <b>»</b>              |
| *        | XIX                    | 129                     |
| » ·      | »                      | 130                     |
| » ´      | <b>&gt;</b> .          | 134                     |
| IV       | XXIX                   | 143                     |
| . >>     |                        | 144                     |
| V        | XXXVIII                | 154                     |
| >        | XL                     | 157                     |
| >>       | XLII                   | 160                     |
| VI       | XLIV                   | 164                     |
| > -      | XLIX                   | 170                     |
| » .      | . »                    | . 172                   |
| <b>»</b> | » ·                    | 180                     |
| VIII     | LVIII .                | 181                     |
|          | » , · · ·              | 182                     |
| \$       | » .                    | <b>»</b>                |
| >        | •                      | •                       |
| >        | . »                    | <b>»</b>                |
| >        | LIX                    | 186                     |
| »        | LXI                    | 187                     |
| »        | LIV                    | 190                     |
| 1X       | LXVII                  | 193                     |
| · »      |                        | 194                     |
|          |                        |                         |

| Canto | pag. edizione milanese | pag. edizione bolognese |
|-------|------------------------|-------------------------|
| IX    | LXVIII                 | 194                     |
| >     | »                      | . · · · · · · ·         |
| >     | LXXII                  | 200                     |
| >     | LXXVI                  | 206                     |
| X     | LXXXVIII               | 219                     |

Nè fu leale il Signor Witte nelle sue censure, quando mi caricò di epiteti sconvenevoli a chi usa camminar per le espressioni semplici: questo è torto, questo non fu bene inteso, questo è errore ecc. ecc.; io mi sono fatto da me, nessuno mi ha nè conciato nè condito, ma nelle mie risolutezze non ho mai intaccato l'onore di alcuno. Egli assicurò d'avere avuto il suffragio dell' intelligenza; ma dovette litigare con molti litigando con me. Egli lodò il Torri pubblicator dell'Ottimo perchè gli ebbe lodato gli studii suoi sul Berlinese e, già dissi, il Giannini che avea lodato lui, e gravò di troppa energia il Fanfani che avea difeso lui contro il Gregoretti. Io non m'inchinai a lodare chi pur pregio assai, ma non per questo accetto ciò che mi sembra errore, e non solo errore per sè, ma guaio per chi giura in verba magistri, ed egli nel voler veder le bucce. a me, imputami ciò che non mi si deve. E il mio peccato? Aver detto che per quanto studiino i forestieri non possono entrar tanto nelle viscere di nostra lingua da venire ad insegnarne a noi! Il Giusti, per bacco, aveva già stampato: » Quando si tratta di lingua gli stranieri si rammentino di » essere stranieri; e se no, lascino che i nostri scolaretti ri-» dano alle loro spalle ». A ciò che rispose il Witte? Nulla. Dunque, che a nie? Io ho dovuto mostrargli sin le sgramaticature, ma ciò non mutò la misura grande di stima che gli professo. Solo ho voluto colla mia critica dargli l'avviso che se l'adulazione de' ciechi o dei deboli soverchia, ancor rimane chi non battaglia che pel vero senza guardar in faccia persona. Ora egli è nostro socio e non è da fare altre parole fuor quelle che portati i suoi studii in qualche punti del mio lavoro sia utile avvertire dove necessariamente divergano da essi. Una per altro è indispensabile per togliere di capo

all' illustre tedesco un grosso errore preso nella smania in che era che battuto fosse chi osò misurarsi con lui in quest' alta impresa del perfezionare la lezione dantesca. Chi mi biasimò? Nessuno! e pur ne bisognava almeno uno. ll Witte leggendo l' avviso, ch' ei reputò prefazione, posto dal Fanfani al primo Volume del Commento anonimo trovò: - « Non mi metto qui » a celebrare tal Commento per il migliore de' conosciuti sin » qui al modo di parecchi editori, i quali, pari a fratacchioni » panegiristi il loro santo sia pure de' patellarii celebrano per il più gran barone di paradiso » — e col suo senno critico giudicò e stampò che molto giudiziosamente ed EVIDENTEMENTE! dal Fanfani si riferiva allo Scarabelli. Io ne ho interpellato il Fanfani accennandogli le parole del Witte nella Cronaca tedesca di Dante ed egli mi rispose: « Firenze 1.º Luglio 67. Caro » Luciano, Ho la vostra lettera e non capisco nulla. Come! io » scritto contro di voi? Nelle poche parole scritte innanzi al » Commento anonimo dissi alcune cose rispetto a coloro che » pubblicando chiose a Dante le celebrano per migliori delle » altre; ma benchè il Witte, come ho potuto raccappezzare » dal suo scritto tedesco, le dia per scritte contro di voi, contro di voi non sono, perchè il Lana non è robaccia, come è robaccia qualche altra cosa pubblicata anni addietro. Quello > che imaginate aver io scritto contro di voi e in difesa del > Witte, lo scrissi, ma contro il G.....; (\*) e son pronto » a sostenerlo. Addio in fretta il vostro Fanfani ». — Et de hoc satis!

Rispetto al Lana poi devo avvertire che il Witte fecelo autore di errori nel testo di Dante che sono degli amanuensi. Sei gliene affibbia, che di vero non ha (ne' Codici veduti da me) fuorchè uno che è di copista. De' testi annessi ai Cedici lanei non n'è pur uno che aver si possa per quello che il commentatore ebbe innanzi. Nel Canto II Inferno, verso 81, trovo: Io non temo del venir qui drento; nel III,75 Figliuol mio disse il maestro; nel XXVIII,102 Curion che a dire andiam fu sì ardito; portati dal Commento e non da testi. Questo

<sup>(\*)</sup> Nella Lettera è per disteso il nome.

per me è buon segno che non già sia stato dai figli di Dante messo fuori il poema netto, alteratosi poi in mille e mille luoghi verso per verso, ma che sulle schede dantesche lavorarono primamente non pochi a compilarvi l'intero, e che ciascuno prese per sè quello che gli piaceva, e ciascuna presa
copiata e ricopiata poi si alterasse per la negligenza, o la ignoranza degli amanuensi. Qua e colà ho avvertito io lezioni di
altri Codici che un copiatore non poteva imaginare. Ad esempio
il verso 40 del XXXII Inferno, qual è nel Cortonese, è tra
quegl' impossibili.

Come del Lana antico è avvenuto odiernamente di meno vecchi commentatori. Al Buti il Giannini fece il testo di Dante coi richiami del Commento, non sempre felicemente; e così al prezioso Anonimo suo il Fanfani non più fortunato di quello. So quanto sia difficile un tale lavoro e non intendo di censurare, ma porto l'esempio del come avvengano le differenti lezioni. Però rispetto al Fanfani piacemi fermarmi al primo Volume dell' Anonimo suo; chè nel secondo è molta parte del Lana, e il terzo è tutto il Lana seppure è qua e là più pieno di quello che potei dar io col raffronto dei tanti Codici che nominai nella Prefazione bolognese. So che il Fanfani ha qualche dubbi sul mio concetto in favore di quel Commentatore, e me ne prometteva comunicazione, ma non essendo ancora a segno col suo lavoro non potè mantenermene la promessa: per ciò mi confino ad esporre qua e colà quel che mi pare diverso, certo di operare secondo il desiderio suo, che mira al vero e non prende a nimistà la critica onesta alle sue opinioni e al suo lavoro.

Il Witte rimproverommi in pubblico di avere usato della sua confezione dantesca nella edizione fatta dal Daelli a Milano spropositata nella cura di Eugenio Camerini, il quale poi diè fuori un Dante colle note di Boccaccio, Buti, Benvenuto da Imola, Blanc, Tommaseo, Bianchi, e Lana colla lezione testuale poco diversa dalla comune. Vedrà questa volta che mi sono servito della sua propria di Berlino. Ma quanto al Lana i Signori Camerini, Selmi, Palesa che dichiararono portarne i passi non citarono le fonti che assicurassero che di tal fosse;

finora solo il Riccardiano Braidense (\*) ne porta il nome, e concorda quasi affattissimo colla stampa di Vindelino, Sino ad ora non posso accettare per del Lana le grosse disformità. L'antichità di questo Commentatore è riconosciuta, ma è riconosciuta altresì la quasi subita alterazione da chi ricopiando i Codici gl' intromise qual testo le postille che ne' margini aveva posto qualunque studioso con passi di autori varii e anche di molto posteriori. Le stesse traduzioni latine che sono intitolate dal Rosciate e dal Bernardi fatte del Lana sono diverse ne' diversi Codici loro, segno anche questo che la mala fortuna dell' italiano toccò presso che eguale ai traduttori. Non mi dissimulo che anche il mio Lana sia suscettibile di rivedimento nuovo, e pel Paradiso varrà ben molto quello che ci darà a momenti il Fanfani; ma con tutto esso non sarà a mutar nulla del dato da me, se anche si empiranno alcune lacune, mentre quello che per altri si cita di Lana non ha sembiante di propriamente suo. Quindi citando la mia scelta ho coscienza di citar il più sicuro di quello che nessun altro ha dato finora.

## Del Frammentario bolognese.

Vedasi per questo Codice quello che ne ho scritto negli Elenchi in fine del Volume. Qui basterà avvertire che provenuto da buona fonte fu torbidato a palate da voci e desinenze lombardesche, e in modo da impazientarsene. Non perciò era da gettarsi fra le ciarpe. Anche a traverso di quelle macchie traspare il buono originario. Anzi per chi studia le origini e le fasi della lingua nazionale e le sue fortune in le diverse regioni d'Italia si troverà materia di considerazione ben lunga non solo per le voci in se stesse, ma per le pronunzie, e per durato loro a traverso i tempi, o inalterate, o modificate e insieme colle voci e le pronunzie le ortografie secondo si sono disegnate e condotte.

<sup>(\*)</sup> V. la Nota in fine della Prefazione.

La stampa di questo Codice feci fare coi caratteri stessi usati pel Lambertino, e per questo si ordinarono i caratteri d'abbreviatura. Non sono quali essere dovevano per concordare con quelli a cui dovevano mescolarsi, ma non ci fu modo a farsi intendere dall'Amoretti che ordinolli a punzonista, ed egli li fuse così come si veggono. Non era in mia facoltà usare altri tipi.

Essendo molte e molte le voci lombardesche è naturale che il Codice da cui questo fecero le diverse mani che il scrissero, aveale di suo; non si può arguire se quello partisse da uno eguale o se fosse peggiorato dal copiator suo. A ogni modo è manifesto che le diverse mani lavorarono a una misura, e che la prima di esse essendo antica più che poco, l'esemplare padre in età la superava. Evvi grand' uso dello scambio dell' i coll' e, della n per m: onbra, tonbe, conpassion, tenporale, ranpolla; pochissimo della ct per tt, e pinttosto dà il t semplice; molto della x per s, qualche volta dell' i fra 'l g e le vocali a, o, u.

Assai reca della z in vece del g: zunse, zalla, zoveneta, sperzuro, zorno, zià ecc. e in vece del c: brazo, faza, fazamo, scanzia, ziò, zirze, pizola ecc.; e quando abbia ad usare doppia la zeta, muta la prima in c: facza, procacza, goczar, coczar ecc, senza quella coda al basso della lettera cui porta quando (com' è in altri Codici) si trovi a rappresentare una zeta che sia sola. Il Codice Ambrosiano 198 ha pur esso questa singolarità, e n' hanno qualche segno anche il Codice dell' Università di Bologna misto cartaceo e membranaceo e il Landiano. Anche questo Frammentario ha l'antico serò, serai, serà, seremo, screbbe ecc.: continuo la h fra c, g e le vocali a o u; e pigare, cridare, soregho, vantazzo, fiastro, squarzare, Luciferro, adoncha, adise, ecc. voci vive tuttora negli estremi del lombardo e del veneto senza eccezione, com' è lombardismo, e non error di svista, il per le rine dell' Inferno XXV,57 che in dialetto suona, secondo i luoghi: pr' el rein, e pr' il rein. L' h fra c e g, e le vocali a, o, u è continua fuor che a casso nome, Inferno XXV,74, e a casso verbo, Inferno XXVI,130, data poi l'h alle altre cinque ripetizioni di quella voce nel Poema; e fa eccezione al corso d'Inferno XX,79, dov' è l'h al verbo avere mancata sempre ad ogni sua voce.

Usa spesso il possessivo suo indeclinabile di genere e di numero; negli avverbi composti del nome mente quasi sempre divide da questo l'addiettivo ch' è l'altra parte: e ciò dev' essere sceso da quel tempo antico in cui la lingua manifestavasi nella sua semplicità, soppressa soltanto la preposizione che sosteneva l'addiettivo e il nome ch'esprimeva la modalità del pensiero nel suo effetto. E questa condotta si manifesta in altre parole composte come ad esempio in Taglia cozzo. Nè la prima nè l'ultima mano de' copisti posero apici agl' i, quelli che pose la terza, e pochi sono, alquanto arcuati da grosso basso a sottile alto verso destra dello scrivente, affar tutto suo; e altri sono ma di mani postume a quelle. Queste mani postume l' hanno qua e là proprio guastato, e io ne ho mostrato nella stampa fatta di esso; un solo esempio basterà a farlo compiangere: è al verso 128 del XVII Inferno, dove però è da correggere il londro in lodro come nel testo. Degli arbitrii d'amanuensi ignoranti è da vedere Inferno VIII,112 la nota, e stupire.

Questa stessa mano usò porre ql contro le vocali a, e, o, u, come fosse ali. È lecito domandare se arbitrio suo fosse o ne copiasse dal Codice. Credo che dal Codice copiasse perchè tale usò alle pagine (carte) 73 e 74, e tale usò per quattordici successive altra mano che le successe. Non par possibile che d' accordo fossero a quella forma se non l'avessero avuta innanzi: è possibilissimo che la prima mano fosse di un colto, e rendesse l' i che mancava; e a questo io sto tanto più fermo, che ad essa mano sfuggì arronciglo (Inferno XXII,25) che dunque esser dovea nel Codice. Così dicasi di chiocze e rocze per chiocce e roccie: e Vedi all'Ambrosiano. Ma quel mancamento è di antica data avendosi anche nel Lambertino se raro, e nel Rubellamento di Sicilia del 1282, Codice 5256 Vaticano copia contemporanea al dettato dall' autore pigla, voglati, pialalo, voale; e poglesi, consilglere, melglor ecc. Questo l intruso è anch' egli spesso nella rappresentazione antica della pronunzia, avendosi nel Landiano dolglia, filgli ecc., nel Vangadicia bulglia ecc., nel Mare amoroso: cilgli ecc. Pareva naturale che dov' era gli, il glo il gla il gle il glu si pronunciassero allo stesso sdrucciolo glio glia ecc. Fra Paganino Bonafede bolognese scriveva quindi gallo per giallo, e magor per magior, ca per cia, vogloti per voglioti, ed era già nel 1360, e il vezzo ai lombardi antico durò anche più tardo.

Spesso spesso questo Codice accordasi col Palermitano e col fratello di esso il Vangadicia, i quali però non scambiano le voci per le rime come questo Frammentario per disattenzione del primo suo copista, o per di colui che scritto avea l'innauzi, come al XXII Inferno, 73: co luncino in vece di col ronciglio. Fu asserito che questo Frammentario camminasse col Vaticano edito negli occhi santi di Bice. Se vero sia, ecco il raffronto della parte del Canto decimo dell'Inferno con cui il Frammentario ha principio:

#### VATICANO

con Epicurio tutti i suoi dimanda che mi satisfatto sarai tegno a te mio dir forse fui pero Volviti vedi la Farinata il mi viso et ei s' ergea sian conte guardomm un li Maggior tui nbidir non liel .... li lapersi furo adversi a miei for cacciati risposi

#### FRAMMENTARIO

chonepichurio tuti suo demanda che me satisfacto serrai tegho a te mio cor forse iffui epo volgite vedi lo Farinata il mio viso edei sorgea fien conte guardomi un limagior tuoi obidir nolgli ... glilapsi fuoro auersi a mei fuor chacciati risposio

#### VATICANO

#### FRAMMENTARIO

sospicciar ebbe a disdegno m' avevan .... lecto dicesti Elli ebbe egli an quell arte dolce mondo el grande scempio sarei torre via E par tutto vano nulla sapemo futuro sia dissi or dicerete chel sanato e tra vivi fui unanzi saper chel fe

perch' i pregai lo spirto più avaccio et io inver Elli si mosse ne disse perche se tu si gimmo

Chen fin lassu.... leso

ebbe desdegno mauian . . . elleto dicesti tu ebbe se glianno quell' arte dolce modo (forse modo) ellalto scempio sereitor via El par tuto euano nullo sapemo futuro ne fia dissio ordire ti chel suo nato e choui ui fni dinanti sauere chel fiei

sospicar

pche pgai lo spirito piu avazzo
e io uerso
Et el si mosse
me disse perche sei cosi
giemo
Che fin quasu.... olezo.

#### Del Codice Landiano.

La data certa di questo Codice e l'indicazione del paese del suo scrittore servono opportunamente a giudicare delle distanze degli altri. Impiega anche questo l'h fra il c e g, e le vocali a, o, u, non ponendola innanzi ad avere nè alle sue voci; quindi segna: piangha, lungha, pocho, ciaschuno, ocha, striccha, troncha; ha il ct per tt: facto, promecte, aspectato, fructa, pacto ecc. tiene i due elle come gl avanti l'i: pilliando,

elli, filliol, dizione antica de'meridionali, ed anche filgli, dolglia e simili; l' eo per ego, io e l' i per egli come i due ambrosiani maggiori, e l' universitario misto, e un Codice di Brera che sembra della mano di chi scrisse il Triulziano del 1337. Tiene altresì alcuna volta l' y, e il c per z, ora caudato, or semplice. Di scambio, ho trovato una f per v all' Inferno XXXII,29; di ingenua lingua roppi non ruppi poichè da rompere, Inferno XIII,74. Con questo Landiano trovasi spesso il Codice di Palermo, molto più il Codice Vaticano 2864 del 1489; e per la dizione acqua l' Ambrosiano 198, dond'è chiaro che se l'aggiunta del c nella voce latina sia introduzione d' amanuensi è introduzione ben vecchia. Parlando del Lambertino già avvertii del che per que portato dal Landiano in chiunche, qualunche, adunche, qualuncha, chiuncha, dizione trovabile anche in Codici non lombardi.

Questo membranaceo ritocco qua e là da mano postuma sembra avere avuto le alterazioni secondo le stampe fatte della Comedia a Jesi e Foligno, porta la data del 1336 com' è detto negli Elenchi, e presenta la famosa variante al Canto V dell' Inferno per Semiramis che succi dette a Nino e fu sua sposa. Tanto al Signor Cappelli quanto ai Signori Pallastrelli e Fioruzzi parvero distinte quelle due parole che a me parrebbero assai vicine. A ogni modo la lezione fatta pubblica dal Signor Cappelli non trovò il mondo nuovo essendo in ben altri Codici e iu migliore dizione. Negli esemplari dell' edizione in grande intitolati al Re d'Italia è trattato ampiamente il valore storico e filologico di questa dizione. Rispetto poi all' Ortografia, eccone un saggio dal Canto XIV dell'Inferno:

Poi chella carita del natio loco mistrinse raunai le fronde sparte erendele accollui chera gia fioco Indi uenimmo alfine oue si parte lo secondo giron dalterzo edoue sinede di giustitia orribile arte Aben manifestar le cose noue dico che arrivamo aduna landa che dal suo lecto ogni pianta rimoue La dolorosa selua le ghirlanda intorno comel fosso tristo adessa quiui fermamo ipassi aranda aranda Colspazzo era una rena arrida espessa non daltra foggia fatta che collei che fu gia da pie di caton soppressa Ouendetta didio quanto tu dei esser temuta da ciaschun che legge cio che fu manifesto alliochi miei.

Quanto agli apici anche questo Codice n' è a dovizia fornito: conferma che l' averne è d' alto tempo. Nell'edizione di quest' opera in quarto se ne vede per bene dal facsimile della scrittura; e ivi è portato l' a nino sì come v' è scritto onde togliere ogni dubbio che altro rendesse.

#### De' Codici Triulziani.

Del Codice XI ho dato notizia negli Elenchi. La sua affinità col compagno del 1337 è grande, ma talune accidentalità mi fanno presumere che sia meno lontano che desso dalla morte del Poeta: l'affinità stessa avviserebbe che se non venue con quello da uno stesso Codice, scesero ambedue da Codici non ancor guasti quanto gli altri. Così è di un altro Codice che è nella Biblioteca milanese di Brera e il primo vicebibliotecario di essa Cav. Longoni mi dà cenno, estratti e facsimile della scrittura sua coll'avviso che il Marchese Girolamo D'Adda opina essere della mano di chi scrisse il Triulziano del 1337 e il Laurenziano del 1347 cioè Nardo da Barberino. Mandato all'egregio Fanfani il facsimile a confrontarsi tornò colla risposta della somiglianza molta; a finir la sicurezza converrebbe avere vicini i Codici, o parecchie pagine fotografate, ma a ciò non arriva la mia finanza (\*). Il Codice è largo centimetri 24,5 alto 36,7 a due colonne con quarantadue versi ciascuna; ha stemma imperiale nella legatura a tutta pelle ma non proviene dai doni di Maria Teresa, ha nella prima faccia

<sup>(\*)</sup> V. la nota dopo la Descrizione dei Codici.

ornati a colori e a oro e uno stemma diviso in due parti perpendicolare, con una fascia bianca trasversale, due campetti a oro a sinistra, e due a nero a destra del riguardante.

Il Triulziano XI e quello del 1337 pochissime volte discordano, e da questo non si dilunga neppure il segnato LII; ma ambedue più voltano verso il Landiano come l'altro dei Triulziani segnato XVII. Tutti hanno dittonghi (e altri di Casa Triulzio ne hanno), e l'ortografia è più netta di quanto si spererebbe, e in questo superano il Landiano. Sonci per altro i ct; gli e per i; l'h fra g, c, e le vocali a o u, e talora il gl per gli contro le vocali stesse, e nel XVII anche gl' y per i, e l'i e l'h fra il g e le vocali a e o u non sempre ma spesso, così pei per pici, fo per fu. Nell'XI vedesi non rare volte il k, segno che era nell'innanzi, e lo serbava lo scrivente, più letterato che non gli amanuensi de' Codici fin qui descritti. In quello del 1337 incontrasi anche ongnuno mantenendo parte dell'originale omnis.

Ecco i saggi delle ortografie:

### dell' XI

Poi chelacarita delnatio locho mistrinse raunai lefronde sparte erendele acolui chera gia fiocho Indi venimo alfine ove siparte lo secondo giron dal terzo e doue siuede digiustitia orribil arte A ben manifestar lecose nove dicho chariuamo ad una landa che dal suo lecto ogni pianta rimove La dolorosa selua le ghirlanda intorno comel fosso tristo ad essa quivi fermamo i passi aranda aranda Lospazzo era una rena arida e spessa non daltra foggia facta checolei chefu dapie dicaton gia soppressa

Ouendecta didio quanto tudei
eff temuta diciascun chelegge
cio chefu manifesto aliocchi mei

#### del Codice del 1337

Poi che la carita del natio loco mistrinse raunai lefronde sparte e rendele a colui chera gia fioco Indi venimo alfine ove si parte lo secondo giron dalterzo e dove si vede di giustitia orribil arte A ben manifestar lecose nove dico che arrivamo aduna landa che dal suo lecto ogni pianta rimove La dolorosa selva le ghirlanda dintorno comel fosso tristo ad essa quivi fermamo i passi arada arada Lo spazzo era una rena arida e spessa non daltra foggia facta che colei che fu dapie di caton gia sopressa Ovendecta didio quanto tu dei eff temuta da ciascun che legge cio che fu manifesto aglocchi mei

### del XVII

(P)or (\*) che la carita del natio loco Mi strinse rauna lefronde sparte Erendeli acului chiera gia fioco Indi venimo alfine ove si parte Losecondo giron dal terzo ed ove Se vede de giustitia horibel arte

<sup>(\*)</sup> Il  ${\cal P}$  fra parentesi indica il posto dove gl'illuminatori l'avrebber messa.

A ben manifestar le cose nove
Dico charrivamo ad vua landa
Che dal suo leto ogne pianta rimove
La dolorosa selua gli e ghirlanda
Intorno como el tristo fosso da essa
Quiui firmamo passi aranda aranda
Lo spacio era una rena arida e spessa
Non daltra foca fatta che costei
Che fo da i pei di Caton gia sopssa
O vendetta di Dio quanto ta dei
Eser temuta da ciascun che legge
Ço che fo manifesto aglochi mei

#### del LII

Poi che lacharita delnatio loco mistrinse raunar lefronde sparte e rendele acolui chera gia fioco Indi venimo alfine onde siparte losecondo giron dal terzo e dove siuede digiustitia orribil arte Aben manifestar le cose nove dico chenoi arriviamo aduna landa che dal suo letto ogni pianta rimove La dolorosa selua le girlanda intorno comelfosso tristo ad essa quivi fermamo i passi arranda arrada. Lo spazo era una rena arida e spessa non daltra foggia fatta che colci che fu dapie dicaton gia soppressa O vendetta didio quanto tu dei .. esser temuta da ciaschun che leggie cio chefu manifesto alliocchi miei.

## Degli Ambrosiani.

Dei tre Codici spogliati nell'Ambrosiana di Milano il più notevole sarebbe il segnato XLVII se non fosse oltre misura scorretto. Ma le sue scorrezioni non impediscono che s'arguisca il vero. Anch' egli ha sua parte di lombardesco non solo per terminazioni ma per proprietà di voci; ad esempio buona soma per grave soma, dizione in Lombardia tuttor viva, e a dir vero comune anche ad altre parti d'Italia; ha i dittonghi; ha lil per glil; mei per miei, come il Triulziano XI e quello del 1337 ha convene, vene, ritene primitive terminazioni di convenire, venire, ritenere; ha qualche k ec. Il cartaceo D. 539 raro l'ha, ma non manca dell'h fra q, c, e le vocali a, o, u; dei dittonghi è ricco. Non è privo di x per s, d'y per i, di qualche h dinanzi a qualche nome sceso dal latino come honoranza, e porta il du per due lombardismo pretto. La mano di questo è meno antica di quello che scrisse, direi contemporanea, al membranaceo 198.

Questo 198 è molto famoso presso i dantisti, e certo la buona fama per la lezione è bene meritata ma il segnato XLVII non gli è da meno. Poi circa l'ortografia ha una vera seminatura di tutte le note comuni agli altri e di giunta due altre molto considerevoli.

ct per tt: tucte, mactino, trarocte, decto, tucto, effecto lectore poctei ec, e soverchia: ctroia.

h fra c, g ed a, o, u: chagioni, biancho, anticho ec; e per giunta: fra il t e la vocale o, nelle voci scotho, nathio ec.

ll per gl: mellior, dolliose, stalliata, famellio, fillioli;

ll per gli: tollere, tolleva (per chi legga all'italiana);

l'ripetuto dopo il gl: travalglie — e trasposto: accolgie ec; che per que: qualunche, quantunche, per que, per quel (perchè 'l) ec;

y per i: buya, cayn, ayne (errato per erine), tayda, uoy ec;

q per c: con qu (con cu');

e queste voci: foi, dicieban, dapnoso, exempra, experto, chisto, homicide, autro;

e finalmente dittonghi: nuovo, fuoro, fuorono, tauro, percuote ec.

Delle considerevoli, una è di mutare in c la prima z, se questa è doppia: (come ha il Frammentario e altri) aczuffare, sticzosamente, goczo ec; come porta eziandio il Cassinese e ne ho avvertito al verso 53 dell' VIII dell' Inferno; l'altra di aggiungere il c innanzi alla z dopo una n: sencza, tracotancza; e una volta sola dove non era la n, e dove non era bisogno, ma parea ragionevole: straczio, a chi pronunciando raddoppiava la z. Notai nel Frammentario le voci chiocze e rocze per chiocze e rocce; non sono diversità da queste se non perchè lombardescamente si pronuncerebbero chiozze, rozze.

L'altra è il sun per su. Potè sembrare una mala scrizione di un r; ma il sur ha dai gramatici posto innanzi a vocale, e nei tratti dell'Ambrosiano male star potrebbe anche a quel caso. Cito i luoghi dell'Inferno, e il lettore li rintracci: Canti XIV, III; XVII, 9, 80, 91, 127; XIX, 40; XX, 107; XXIII, 4; XXIV, 41; XXXIII, 95. Una volta sola il Lambertino gli contrappone il semplice su; una volta sola quest'Ambrosiano ha in sun che può essere anche errore di copiatore a cui si movesse pel capo quello che veramente è, l'in su.

Due volte mostra la voce acqua all'italiana, e nella esposizione dell'ortografia del Landiano ho avvertito quanto sia dunque la dizione antica, e ne ha l'Universitario misto. Quanto alle coniugazioni de'verbi anch'esso tiene serò ec, serci ec. portarò ec. e qua e la leggonsi voci alla lombarda come piante sciutte e simili. Una specie di b coll'asta in alto curvata addietro mette spesso il lettore nel dubbio di leggere quella lettera o un v. Cotal cifra corre altresì nell'Ambrosiano D. 539 e in maggior copia.

Fu stampato che questo Codice 198 cammini di pari passo col Bartoliniano; ad instituirne conferma o negazione ecco le differenze nel primo Canto dell'Inferno.

| Versi | Ambrosiano          | Bartoliniano         |
|-------|---------------------|----------------------|
| 2     | scura               | oscura               |
| 4     | A quanto            | E quanto             |
| . 5   | e aspra e forte     | et aspra e forte     |
| 6     | rinnova             | rinuova              |
| 13    | junto               | ginnto               |
| 22    | E come quel         | E come quei          |
| 28    | Quand ebbi riposato | Poi riposato un poco |
| 30    | era al piu basso    | era il piu basso     |
| 38    | che sol             | e il sol             |
| 40    | di prima            | da prima             |
| 46    | venesse             | venisse              |
| 48    | aire                | aere                 |
| 61    | richinava           | ritornava            |
| 68    | no omo ma omo       | non omo omo          |
| 69    | amendui             | ambidui              |
| 73    | maestro             | poeta                |
| 77    | delicioso           | dilettoso            |
| 79    | o se tu             | or se tu             |
| 88    | per la qual         | per cui              |
| 89    | famoso e saggio     | famoso saggio        |
| 101   | fui                 | infin                |
| 102   | farìa               | fara                 |
| 103   | costui              | questi               |
| 108   | Eurialo Turno e     | Eurialo e Turno e    |
| 115   | dispietato          | disperato            |
| 125   | rubellante          | ribellante           |
| 127   | imperia             | impera               |
| 130   | maestro             | poeta                |
| 131   | dio                 | iddio                |

Il Codice Ambrosiano manca di data, sembra da ciò che ha di scritto elogistico preparato in fine essere uno di quegli esemplari che gli amanuensi di mestiere allestivano innanzi pel primo che ne chiedesse, lasciatovi spazio a mettere il nome del compratore. Il Signor Abate Cerruti dottore di quella Biblioteca studiando sulle note che sono nei margini rilevò questa di contro al Romagna tua del Canto XXVII dell' Inferno: ubi dominabatur dominus Guido de Polenta nunc dominus Berardinus ostaxii nepos eius quorum arma fuit aquila dimidiata ec. e dove si allude a Cesena: dominabatur ibi tirannus et nunc detinet eam dominus Franciscus de ordelaffis; e rilevato cortesemente me ne comunicò, di che molto lo ringrazio. Bernardino era podestà in Ravenna pel padre nel triennio 1340-2, morto Ostasio nel 1344 assunse la podestà propria e la tenne sino alla morte che lo colse il 10 marzo 1359. Francesco degli Ordelaffi da Forlì occupò Cesena nel 1334 prima come Capitano del popolo, poi come Signore scacciandone il podestà Lamberto di Gaggiolo e la perdette nel 21 di giugno 1357. Il Codice adunque dev'essere stato scritto dall'amanuense che l'ha, com'ei dice, commentato fra gli anni 1344 in cui Bernardino fu proprio Signore e il 21 giugno 1357 in cui l'Ordelaffi perdette Cesena, e non in altro tempo. Ora venendo alla sua ortografia e a quella dei compagni, abbiamo

### Dell' Ambrosiano 198.

Poi chela carita del nathio loco
Mestrinse raunai le fronde sparte
Et rendelle acului chera gia fioco
Inde uenimo alfin onde siparte
Lo secondo giron dal terzo e doue
Si uede degiusticia orribel arte
A ben manifestar le cose noue
Io dico chariuammo aunalanda
Che dal suo lecto ogni pianta rimove
La dolorosa selua lie ghirlanda
Intorno comel fosso tristo aessa
Quiui fermammo i passi arada arada
Lo spazzo era una rena arida e spessa
No daltra foggia facta che colei
Che fu dai piedi di Caton gia pressa

O nendecta de dio quanto tu dei Esser temuta da ciascun che legge Ciò che fu manifesto aliocchi mici

#### Del XLVII

Poi che lacarita del natio loco mistrinse ragunai lefronde sparte e rendele accolui chera gia fioco Indi uenimmo alfine onde si parte lo secondo giron dal terzo e doue si uede di giustitia orribile arte A ben manifestar le cose nove dico carrinammo anna landa che dal suo letto ogni pianta rimoue La dolorosa selva lenghirlanda intorno comelfosso tristo adessa quini fermamo i passi aranda aranda Lo spazo era una rena arida espessa non era daltra foggia che colei che fu da pie di Caton gia soppressa O vendetta didio quanto tu dei esser temuta da ciascun che leggie cio cheffa manifesto agliocchi mei.

#### Del D. 539.

Poi chlla carita del natio loco
Mi strinse raunai le frondi sparte
Et rendele ad colui chera gia fiocho
Indi venimo al fine ove si parte
Lo secondo giron dal terso et oue
Si vede di giustitia orribil arte
Ad ben manifestar le cose nove
Dico ch arriuamo ad vna landa
Che dal suo lecto ogni pianta rimuove

La dolorosa selua la ghirlanda
In torno comel fosso tristo ad essa
Quiui femamno I passi ad randa ad randa
Lo spasso era una rena arida et spessa
Non daltra foggia facta di coley
Che fu da pie di caton gia soppressa
O vendecta di dio . quanto tu dey
Essr temuta da ciascun chi legge
Cho che fu manifesto alli occhi miey

# Del misto (carta e membrana) bolognese.

Di questo Codice udiste Mauro Ferranti quanto facesse stima il Parenti; non è molto antica la mano che lo vergò ma dev' essere stata antica la fonte da cui derivato. Le note marginali mostrano che sono state fatte sopr'altro Codice perchè i richiami pe' commenti hanno diversa ortografia e talora anche diversa voce. Il testo ha i punti sugl'i, gli accenti e le virgole, ma molti aggiunti dalla mano che scrisse le note commentizie. Rarissimo si uniscono le parole; spessissimo si scambiano l'i e l'e; non raro ha l'n per l'm, e questo in fin di voce verbale. Anch' esso tiene quasi sempre l'h avanti ad a o u; poco usa il v, e quando abbia ad usare il doppio r, fa il primo gotico, l'altro italico; spesso lombardescamente la z pel c come il Frammentario bolognese. L'amanuense fu assai inesperto perchè tradì molte volte il suo innanzi che dovette essere antico se quel che non è errato somiglia a pari agli antichi. Ed ecco il saggio di confronto:

> (P) Oiche la carita del natio loco Mi strinse raunai le fronde sparte E rendelle a collui chera gio fiocho Indi uenimo alfine oue si parte Lo secundo giron dal terzo e dove Si uede di iustitia horribel arte

A beu manifestar le cose nuoue
Dico chariuiamo ad una landa
Che dal suo lecto ogni pianta rimuoue
La dolorosa silua le ghirlanda
Intorno comel fosso comel fosso (sic) tristo adessa
Quiui firmamo ipassi aranda aranda
Lo spazo era una arena arrida espessa
Non daltra fogia facta che collei
Che fu da pie di caton già soppressa.
O vendetta di Dio quanto tu dei
Esser temuta da ciaschun che lege
Cio che fu manifesto agliochi mei.

## Del parmigiano membranaceo.

Manca d'ogni segno ortografico ma sì porta un punto al fine d'ogni verso, e per notevol conto a imitazione del Lambertino alcuni i rovesci e col punto sotto (Inferno III, 21 not; V, 124 assat; XXVII, 87 gterra, Purgatorio: XXII, 42. sentirer; ivi, 61. quar), il q per c: quori (Inferno VI, 75.) Prende a vicenda m per n, ed n per m, quasi sempre com (dal latino cum) per con, il k per ch, (eziandìo dove avrebbe ad essere apostrofato come in kinon per ch' i' non), il ct per tt, e qualche parola lombarda; talora scrive l' n coll'asticciuola curva sì alta da farla scambiare per r; altra specialità: sempre usa le voci finali tronche senz'accento come carita volonta per caritate volontate anche quando pur zoppichi il verso. E unisce spesso le voci fra esse, specialmente, come il più de' Codici antichi, le preposizioni, gli articoli ai nomi ed elidendo vocali che s'incontrino. Se nel resto la dizione ortografica è molto piana, chiaro è che fu industria dell'amanuense il quale copiava codice antico, o guasto, o pessimamente scritto da che non lo potendo rilevar bene scrisse errori in più luoghi e gravi e in alcuno lasciò vuoto il posto, come nell' Inferno VIII, 8. ov' altri scrivesse cio che avesse inteso. Notevole è che ha lunghi tratti fin di

sessanta versi concordanti continuo colla volgata. Il saggio di paragone è questo:

Poi che lacarita del natio loco mi strinse raunai lefronde sparte e rendele acolui chera gia fioco Indi venimmo al fine onde si parte losecondo giron delterzo e doue sidede digiustitia orribil arte A ben manifestar lecose noue dico carinammo aduna landa che dal suo letto onne pianta remoue Ladolorosa selua laghirlanda intorno comel tristo fosso adessa quiui fermammo ipassi aranda aranda Lospazzo era una rena arida e spessa non daltra foggia facta che colei che fu dapie dicaton gia sopressa O vendetta di dio quanto tudei eff temuta da ciascun chelegge. cio cheffumanifesto agliocchi miei.

# Del Parmigiano cartaceo.

Di poco differisce l'ortografia di questo da quella del precedente codice; non ha punti nè altri segni, e come il precedente usa promiscuo il v, e l'u. Il resto come nel saggio:

Poi che la carita del natio loco
mistrinse raunai le fronde sparte
e rendele acolui chera gia fioco
Indi venimo alfine oue si parte
lo secondo giron dal terso e dove
sivede di giustitia oribile arte
A ben Manifestar lecose nove
dico chariuamo aduna landa
che dal suo letto ongni pianta rimuove

Ladolorosaselua le ghirlanda
intorno comel fosso tristo adessa
quiui fermamo ipassi aranda aranda
Lo spasso era una rena arida e spessa
non daltra foggia fatta che colei
che fu dapie dicaton gia soppressa
O vendetta didio quanto tu dei
esser temuta da ciascun che leggie
cio che fu manifesto ali occhi miei.

# Del cartaceo dell' Archiginnasio bolognese.

Non è neppur questo Codice privo di alcun segno di provenienza dall'antico quantunque scritto, e pessimamente, nel 1380. Esso non muta nei futuri de' verbi ch' abbiau l'infinito modo in are la vocale a; in questo ha compagni molto illustri; e scrive spesso eo per io, fo per fu, come il Landiano e gli Ambrosiani 47 e 198; l'y per i anche in fine di parola: quay, duy, fuy, omay, altruy ec. l'h dopo c e g e innanzi l'a o u: barcha, eccho, ancho, dicho, ghora, trachutanza, ec, l'h ad hora, hom ec, e talor l'ommette ove s, e mette l'i fra l g e l'e: scorgicre ec. e qualche apice sugl'i. Ha poi spesso il c per t: vicio, ec. Accorda quasi sempre cogli Ambrosiani, col Landiano, co' Triulziani, evidente segno di eccellente paternità. Questa l'Ortografia:

Poiche la charita del natio luogo
mi strinse raonai le fronde sparte
rendendole a chului cheran gia fiocho
Inde venimo al fin dove si parte
secuido ziron dal terzo et oue
se uede de Iustitia oribele arte
A ben manifestar le cosse nuove
dico chiariuamo ad una landa
ch dal suo lato ogni pianta remuove

La doloroxa selva le girlanda intorno comel fosso tristo adessa quiui fermamo i passi a răda a răda Lo spacio era una arena arida e spessa no altra mete fata che chulei che fo da piede Chaton gia sopressa O uendeta di dio quăto tu dei eser temuta da color chi lege cio che fo manifesto afochi mei.

## Cartaceo piccolo dell' Archiginnasio stesso.

Questo Codice ha ct per tt, spessi i dittonghi, continuo l'u; quasi tutti gl'i cogli apici: ma non ha punteggiatura. Do il saggio di sua ortografia:

Poichella carita del natio loco mistrinse raguuai lefronde sparte eposile acolui chera gia fioco Indi venimo alfine ove si parte lo secondo girone dalterzo edove siuede digiustitia oribilarte A ben manifestar le cose nove dico che arrivamo aduna landa che delsuo letto ogni pianta rimove La dolorosa selva le ghirlanda intorno come il fosso tristo dessa quivi fermamo ipassi aranda aranda Lo spazzo era una rena arida e spessa non daltra foggia fatta che colei cheffa da pie di cato gia soppressa O nendetta di dio quanto tu dei effer temuta da ciascun che leggie cio che fu manifesto agliocchi miei.

# Codici membranacei di Palermo e dell' Archiginnasio.

Questi due Codici sono discesi da un medesimo esemplare. un po' più tardo il palermitano. Intatto è il bolognese, guasto dall' Inquisizione il palermitano; la quale cancellò gravemente nel Canto XI dell' Inferno ai versi 8-9 Anastasio papa quardo Lo qual trasse Fotin della via dritta, e in altri luoghi, quali Purgatorio, XIX, 106-13; Paradiso, IX, 136 sino al fine del canto. L'esemplare produttore dovette essere alquanto errato: diffatti gli errori passarono egualmente nei due prodotti eccetto dove o per l'uno o per l'altro scrivevasi sotto dettatura, influendovi assai la pronuncia, ad esempio: Inferno XXV, 134 il bolognese: alla forcuta, il palermitano ha la forcuta (per e la forcuta): sotto dettatura scriveva qui il bolognese. co' suoi occhi avrebbe veduta l'h. In altro luogo il palermitano ha bissa (biscia) e al nestro il bolognese bisa, e alpestro: il palermitano qui in amendue i luoghi scriveva sotto dettatura. Quando copiavan dal libro rendevano eguale sino le minuzie. Inferno XXII, 103: Per un chiuso (in vece di: Per un ch'io so; XXIV, 100: Nè si tosto (per: Nè O si tosto); XXVIII, 101-3-5: scroccia (c per t) moccia, soccia (invece di strozza, mozza, sozza); XXXIII, 20: la morte mi (per la morte mia) ec. ec. Amendue hanno spessissimo il cum per con, (che è anche nella traduzione di Cornelio fatta dal Boiardo molto più basso) e amendue abbondano dell'i fra c e q e la vocale e: caratteristica da me fedelmente conservata pel palermitano che più ne tiene. Amendue mantengono spessissimo l'h fra c e q e le vocali a o u; ma più il bolognese, e altresì questo il che per que, e quindi si hanno: procieder, piangier, inocienti ec., pocho, eccho, boccha, chalchabrina; e l'h or sì or no innanzi alle voci d'averc, e ad altre che non v'han dritto: haueria, ai, harena, hauca ec. e dittonghi: huomini, rispuose ec. e la z pel qi: schezza; e l'm per n: ciascum: e ciascauna e zascauna altresì. Al bolognese ho trovato un apice sull'ultimo e di Perche al verso 94 del Cauto IX caso strano. Spesso la lezione loro s'accorda con quella del Frammentario bolognese e col Triulziano del 1337 altro segno di derivazione antica; ma il palermitano ha meno correzione che il bolognese e talora più casca nel lombardo, fra cui è marcatissimo cortel per coltel che non incontrata neppur nel Frammentario che di lombardismi trabocca: in compenso ha qualche voce che si trova nel Lambertino che nessun de'nostri ha. Se uno se ne voglia vedasi al IV, 2 in suonno che vale suono. Or ecco d'amendue il saggio come degli altri:

#### Del Palermitano.

Poi chela carita del natio loco mi strinse raunai le fronde sparte erendele acolui chera gia fioco Indi uenimo al fine one si parte lo secondo giron dal terzo e oue si uede di giusticia oribel arte A ben manifestar le cose noue dico che ariuamo a una landa che dal suo letto ogni pianta rimone La dolorosa selua le girlanda intorno comel fosso tristo adessa quiui fermamo ipassi aranda arada Lo spazzo eruna rena arida espessa non daltra foggia fatta che colei che fo dai pie dicanto gia sopressa O uendetta di dio quato tu deiesser temuta da ciascum che leggie cio che fu manifesto agliochi mei.

# Del Bolognese.

Poi che la carita del nacio loco mi strinse raunai le fronde sparte e rendele a colui chera gia fiocho Indi uenimo al fine oue si parte
lo segondo giron del terzo et oue
si uede di giusticia oribel arte
A ben manifestar le cose noue
dico che ariuamo auna landa
che dal suo letto ogni pianta rimone
La dolorosa selua le girlanda
intorno comel fosso tristo adessa
quiui fermamo ipassi aranda aranda
Lo spazzo era una harena arida e spessa
non daltra foggia fatta che colei
che fo da ipie di cato gia sopressa
O uendetta di dio quanto tu dei
esser temuta da ciascum che leggie
cio che fu manifesto a gli occhi mei.

## Dei Codici Napoletani.

Non ho, per manco di veduta, modo di render conto delle singolarità di scrizione di questi Codici; nè del Buti posso dare l'ortografia. Del Codice intero membranaceo scritto nel 1411 e che il Pezzana, e altri apprezzarono molto posso per altro dire che fu copiato da Codice antico e con tanta diligenza da riferire persino i k per c come si vede in questo saggio che do subito della sua ortografia quale favoritomi dall'illustre Signor Bibliotecario:

Poi che la karita del natio loco
Mi strinse io ragunai le frondi sparte
Et rendeile a colui chera gia fioco
Noi divenimmo al fin dove si parte
Il secondo Giron dal terzo e dove
Si vede di Iusticia horribil arte
Ad ben manifestar le cose nove
Dico che arrivammo ad una landa
Che dal suo lecto ogni pianta rimove

La dolorosa selva langhirlanda
Dintorno comel tristo fosso adessa
Quivi fermamo ipassi aranda aranda
Lo spazzo era una rena harrida e spessa
Non daltra foggia facta che colei
Che fu dai pie di Caton gia soppressa
O vendecta de dio quanto tu dei
Esser temuta da ciascun che legge
Cio che fu manifesto aliocchi miei.

Io ho gran dubbio sulla presenza del v in copia dove si conservarono i dettati anche errati come harrida; e altrettale poi dico pel membranaceo frammentario del Secolo XIV segnato XIII, C, 4 di cui pure do, come mi si favorì, il saggio.

Poi che la carita del natio loco mi strinse raunai le fronde sparte et rendeile acului chera gia fioco Indi venîmo alfine ove si parte lo secondo giron dal terzo e dove si vede di iustitia oribel arte A ben manifestar le cose nove dico che arivamo ad una landa che dal suo lecto omni pianta rimove La dolorosa selva la ghirlanda intorno comel fosso tristo adessa quivi fermamo ipassi aranda aranda Lo spazo era una rena arida e spessa non daltra foggia facta che colei che fu dai piei di Catone gia sopressa O vendecta de dio quanto tu dei esser temuta da ciaschun che legge cio che fu manifesto aliocchi mei.

Troppo estesa diventava l'Opera se si fosse dato egual saggio di tutti gli altri Codici in essa citati, e troppo costosa; pur mi pare che avrebbe giovato assai. Di alcuni si hanno i riscontri stampati se anche non pubblicati interi i testi, fra essi ottimi quelli del Codice filippino dell' Oratorio di Napoli quantunque il Witte abbia stampato nel Politecnico di Febbraio 1868 pag. 162 che dai monaci di Montecassino « si » dànno facsimili di entrambi i Codici (Cataniese e Filippino) » ma solo del primo alcune varianti ». Le varianti del Filippino anzi furon date tutte colla sigla CF a piè di pagina del Cassinese. Nelle Memorie di Religione di Modena sono poi alcuni riscontri pel celebrato Codice Cavriani e pel Di Bagno che al confronto della stampa Vindelina mostra avere avuto un testo di Dante diverso, com' è diverso dal suo e dal Vindelino il testo cavriano. Il Di Bagno è scritto nel 1380, il Cavriano o di quel tempo o poco dopo secondo quello che col canone del Trombelli afferma il Parenti; avvertimenti che dovevo rendere di coscienza buona avendo io essi codici e nel Dante col Lana citati già, e quivi ricitati.

Con tutta questa suppellettile or si vedrà se sia difficile, si possa e si debba l'ampio concetto accettare e dare mano ad attuarlo.

# NOTA A PAGINA XXX.

Il Mazzoni Toselli nel suo Dizionario Gallo-Italico riportò la iscrizione riferita già dal Muratori e scoperta nel Duomo di Ferrara:

Il mile cento trempta cinque nato Fo questo tempio a zorzi consecrato Fo Nicolao lo scolptore E Glielmo fo l autore

È una bella antichità in paese lombardo. L'abbiamo di Toscano in Guittone d'Arezzo nel secolo successivo, e nell'altro in Umbria per Iacopone e pel Frezzi, e pei Frammenti di Storia Romana e per la Vita di Cola, scritti nel tempo de'nostri Codici. Il verbo aveva nel perfetto queste voci: foi, fosti, fo, e foe, fomo, fosti e foste, fono, variate poi secondo il gusto e la inclinazione de'volgari, senza che insieme non fossero fui, fu, fumo e fummo, funo, foro, furo, furono ec. ec. E fo, fomo, foro, foron avevano i Provenzali e gli Spagnuoli. Il Mazzoni Toselli diè la coniugazione vivente bolognese di esso verbo - me a fo io fui, lo al fo lui o colui fu, no a fonn noi fummo, laur fonn loro o coloro furono; e così abbiamo una vita continua di queste voci che se si disusarono in altre parti non possono essere stimati errori, come da qualche poco pratico furono.

# NOTA A PAGINA XLIV.

A conferma delle difficoltà che in così fatti studii s'incontrano in Italia dove i ricchi non fanno e i più non sanno, e i poveri non hanno per poter fare, bisogna che io registri

qui anche questa novella.

Quando preparavo la edizione del Dante col Lana e la critica alla pubblicazione della Edizione dantesca del Witte chiesi e subito ottenni in casa mia il Codice Riccardiano 1005 che ho citato anche in quest'opera, ma perchè quello non è che una parte chiesi poi l'altra ch'è a Milano in Brera. Il Bibliotecario Sacchi si oppose coll'argomento della preziosità, della rarità, di che altro non so, ma il Ministro ordinò mi si dèsse e l'ebbi. Senza esso non avrei potuto dare il Lana come l'ho dato.

Era opera grave; oggi è gravissima, e chiesi che non a casa mia, ma alla Biblioteca dell'Università di Rologna (dov'io dimoro) si mandi un Codice di Brera il cui carattere è (dicevasi) simile al Triulziano del 1337. Il Sacchi s'attacca ad un articolo di Decreto e si oppone dichiarando unico il Codice e raro, di quelli da non moversi dalla sede in cui sono.

È egli vero quello che dice? o è proposito di negazione

come già fu pel sopraddetto del Lana?.

Il Signor Cavaliere Longoni Vice-bibliotecario mi aveva il 5 agosto 1870 con somma diligenza ed esemplare cortesia spedito una somma di riscontri importantissimi di quel Codice e insieme queste precise notizie: — « Infine sopra il foglio

- » recto che appartiene alla legatura come riguardo ha la nota
- > seguente: dovrebb' essere scritto da Ser Nardo di Barberino.
- » Di cotesto amanuense altro Codice sussiste nella Biblioteca » triulziana; è della prima metà del secolo XIV. Il Codice
- » della Triulziana è del 1337. Un altro Codice della Lauren-
- » ziana è del 1347. Queste righe sono in lapis e scritte da

chi scrive qui stesso sotto le indicazioni del cav. marchese Girolamo D'Adda, bibliofilo che tutti sanno. Insieme a questa dichiarazione pose graziosamente il facsimile della scrittura. Io lo mandai al ch. Fanfani Bibliotecario Marucelliano pregandolo di esemplarmelo alla Laurenziana: la risposta fu che per quanto il poco valga innanzi al molto, il carattere di questo molto pareva somigliante al carattere di quello.

Ora si domanda se il Codice di Brera sia in verità unico! e anche se sia raro. Ma oltre quelli, altri uscirono dall'officina di Ser Barberino. Non è dunque unico, non è
nemmeno più raro di tanti altri, e come l'aver varianti non
costituisce rarità ma bontà o non bontà di Codici, non può
per ciò quello cadere sotto la dispositiva del Decreto d'immobilità come appunto unico fosse, o fornito di preziosità
artistiche molto considerevoli. Se bastasse aver varianti sarebbero unici e rari tutti i Codici danteschi, anzi tutti i Codici
d'ogni opera del mondo, e immobilizzabili tutti.

Pronto è l'uffizio, mi si fa rispondere, a darmi qualunque riscontro o servirmi di presenza. Grazie gli rendo! ma se avessi avuto finanza sufficiente per viaggi e dimore fuor di casa mia non avrei chiesto che il Codice venisse a Bologna; il signor Bibliotecario par che non s'intenda molto della materia colla sua offerta se non sa che in questa fatta studii sia assoluta necessità vedere cogli occhi proprii ciò di che vuolsi dar conto. Se esaminerà con attenzione tutto lo scritto nelle note a questi venti Codici danteschi può accadere che muti opinione sulle adorate sue immobilità.

Ora poiche ho manifestata la cortesia del Cav. Longoni, manifesterò anche il risultato che ho avuto dal riscontro del Codice di Brera con quello di Casa Triulzio, il qual è che Ser Barberino, se è proprio l'amanuense dei due Codici (di che pur resta un qualche dubbio), non copiò da esemplare unico, ma da due distinti e di diversa derivazione, ed eccone la prova:

#### LXVI

| CANT                   | 0 - VE     | rso Triulziano                      | Braidense                        |
|------------------------|------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| I                      | 47         | bramosa                             | rabbiosa                         |
| III                    | 30         | a turbo                             | aturbo                           |
| *                      | 101        | dibattieno                          | dibattero                        |
| >                      | 114        | rende                               | uede                             |
| IV                     | 10         | oscura e profonda e                 | obscura profondera e             |
| >                      | 36         | porta                               | parte                            |
| $\mathbf{v}\mathbf{I}$ | 18         | li spiriti et squatra               | lispirti e disquatra             |
| VII                    | 28         | percotevansi                        | percotiensi                      |
| IX                     | 70         | fori                                | fuori                            |
| $\mathbf{X}$           | 1          | segreto                             | secreto                          |
| >                      | 65         | gia lectol nome                     | gia electo il nome               |
| >                      | <b>7</b> 5 | torse                               | mosse                            |
| ΧI                     | 11         | un poco prima                       | impria un poco                   |
| XIII                   | 63         | perde i sonni                       | perdei lisonni                   |
| >                      | 66         | corti e vitio                       | corti vitio                      |
| XIV                    | 36         | men si stringeva                    | mei sistingea                    |
| >                      | 79         | di bulicame                         | delbulicame                      |
| >                      | 94         | mezzo 'l mar                        | mezzo mar                        |
| >                      | 111        | quello piu che sull altro<br>eretto | quel piu chensu laltro<br>erecto |
| xv                     | 3          | l'acqua e li                        | lacqua li                        |
| >                      | 86         | l'abbo in grado                     | labbia agrato                    |

e così via via a confermar quel che dico. Maggior luce daranno i due facsimili che potremo dare nel secondo Volume di quest' Opera negli esemplari dedicati alla Maestà del Re d'Italia. A quelli del primo volume sono i facsimili del Landiano, del Triulziano 198 e del Lambertino.



#### ERRATA CORRIGE

#### NE' FOGLI TESTUALI DE' CODICI

A-4-3-

Pag. 16 Inf. I verso 108, aggiungi - gli altri: Eurialo e Turno.

- 43 » lin. 8.º della prima nota dov' è ne poni ue.
- » 49 » al verso 29 il Codice segnato d deve avere eran.
- » 56 » » 75, aggiungi gli altri: dal modo.
- 180 » lin. ultima: sc folle dica se folle.
   209 » XIII, 147 dov'è t: rimase, poni meno t tutti: rimane.
- 214 » al verso 18 deve dire: f h n q s.
- > 216 » > 29 il d deve avere stringeva.
- » 249 » in nota solieuo deve dir solieno.
- » 286 » nota 1.º lin. 2 º dov' è londro poni lodro.
- 289 » al verso 12 dov' è 4777, siano: 2373 e 3497.
- » 331 » nota 1.ª letanie sia letanie.
- » 413 » lin. 17 della nota dov' è magliabechiano sia napolitano.
- » 425 » lin. 2.ª della nota latina: tremuleque sia tremulaeque.
- 523 » nota, lin. 2. Puccini poni Pucciani.





# INFERNO

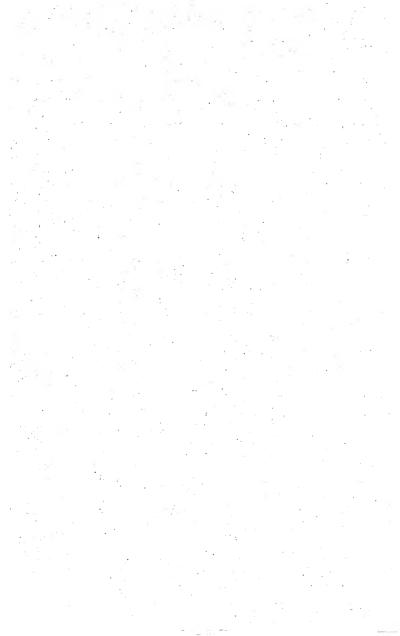

## CANTO PRIMO

N el mezzo delcamin dinostra uita me ritrouai puna selua obscura che ladericta uia era smarrita Ai quanto adir qualera e cosa dura esta selua siluaggia aspra e forte che nel pensier rinuoua lapaura.

5

- V. 1 l m : camin.
  - 2 g: ratrovai.... silva.
  - > b e h i l m o r t v: scura. (\*)
  - 3 b: diretta (direta).
  - » e q: dritta (dricta).
  - 4 b d q l t: E quanto.
  - » c m n p: Et quanto.
  - » o: ahi; f: ay; h: hai quanto.
  - » e; A quanto.
  - » r: Ma quanto (forse nell' esemplare Ha).

(\*) Nel Vol. LIV della Biblioteca Italiana l'abate G. Taverna piacentino opinò che qui scura mon fosse aferesi soltanto di oscura ma voce propria e speciale per contrario di dilettevole, e valesse a significare ciò che genera tristezza, afflizione, mestizia, orrore e grande perturbazione d'animo. Non gliene consento avendo in Brunetto al Tesoro scuro per privo di luce così proprio, come tuttora in Italia, per nereggiante nella antica versione dell' Eneide mentre il Petrarca usò oscura per una valle nel senso stesso che qui Dante per la selva. Credo che Dante scrivesse oscura non avendo ragione di sopprimere quell'o come l'ebbe in altri luoghi onde evitare la ripetizione troppa di quella vocale (Inf. XVI, 130; Inf XXXII, 16; Par. VI, 15 ec.) Il codice Landi (b) avea oscura, fu raso l'o.

Tantoe amara che poche piu morte ma ptractar del ben chio uitrouai diro del altre cose chio uo scorte Io nonso ben ridir comio uentrai tanto era pien di sonno a quel punto che lauerace uia abandonai

10

```
V. 4 - q: E quale a dire quanto era cosa dura. (*)
   5 - e d t: questa.
    = q : sta. 
   » - e f l r t: selvaggia e (o: ed) g: silvagia aspra. (**)
   6 - b \ d \ h \ i \ n \ q \ t: rinova. (***)
   7 - b q i: Tante (Tante).
   » - h n: Tante e.
   » - g: poco più è.
   8 - b d e f g h i l n q t: ch' i' vi (chi vi). (****)
   9 - b d h i n r t: alte.
   » - b q: ch' i' ho (chi o).
   » - q: ch' i' vi ho (chivio).
   » - h i: ch' io vi ho (chioviho).
   » - n: che v'ho (chevo scorto). (*****)
  10 - d e f h i l m n t: I'non so.
   » - q i: como v'entrai.
   » - h n: v' intrai.
  11 - h a: era io.
   » - b: del sonno.
```

(\*) Il g ha: E quanto a dir qual era cosa dura; l'n: altrettale salvo l'Et che può essere stata una svista del copiatore. Per ciò la lezione da me accettata più nuova, ma più gramaticale, nella edizione del Dante col Lana (V. la bolognese al Vol. 1. pag. 107). Altra mano sopra l'Et di n pose ha; lo f aveva E ma fu raso per porvi l'ay.

(\*\*) Il Codice b ha la congiuntiva e (selvaggia e aspra) da correzione postuma.

(\*\*\*) I codici col rinnuova mi sono sospetti di alterazione dai copisti; prima sarà stato rinnova da qualche toscano; poi voltato o mal letto il secondo n fatto rinnuova, indi da altro raddoppiata la n scritto rinnuova come accettò il Witte.

(\*\*\*\*) Il Codice Landiano fu corretto in che io trovai.
(\*\*\*\*) Il q può leggersi anche ch' ivi ho. I triulziani c o p hanno altre.

| INFERNO CANTO I.                    |    | 5  |
|-------------------------------------|----|----|
| Ma poi chio fui apie duncolle giuto |    |    |
| la doue terminaua quella ualle      |    |    |
| che mauia dipaura ilcor copunto     | -  | 15 |
| Guardai in alto e uidi lesue spalle |    |    |
| nestite gia deraggi del pianeta     |    |    |
| che mena dricto altrui pogni calle  | 1. |    |
| Allor fu la paura unpocho queta     |    |    |

20

V. 11 - e f l r t: in su quel.

-q: in quel.

13 - b e f g q r t: al piè.

14 - h n t: ove.

15 - q: el cuor.

16 - b m: in alti. (\*)

17 - b l: di.

» - h n: dei. (\*\*)

18 - b: ogne -l: ungni -m: onne -g: one (il c: ogne). (\*\*\*)

19 - b l n: cheta (a cheta anche il triulziano c).

» - q: fo la paura alquanto queta. (\*\*\*\*)

che nellago delcor mera durata

20 - n: laco.

» - q: del cuor.

» - d: m' era 'ndurata. (\*\*\*\*\*)

(\*) Anche il Triulziano c ha in alti. Questo modo ha dello specioso a significar l'indeterminato de' punti a cui gli occhi si corsero.

(\*\*) Il di per de è facile trovare in moltissimi codici, i cui scrittori scambiavano spesso e a vicenda le due vocali; il dei per de' è scorso d'altra fatta di negligenti.

(\*\*\*) L'ogne per ogni scese oltre che dal latino omne, per cagione dello scambio sopraccennato; l'ungni è lo stesso dell'ongni pronunziato cupo quell'o e scritto come udito da dettatura. Molti codici hanno una n fra la vocale e il gni, e ne vedremo in quelli che presentiamo e anzi nel Lambertino; sopra onne e sopra one dev' essere stato segno di abbreviatura, che i copisti hanno dimenticato. Il q ha rito per ritto, perduto anch'esso il segno d'abbreviazione.

(\*\*\*\*) Se questa variante non è di fabbrica del copista del Codice da me spogliato sarà stata dell' esemplare suo; di Dante no, che avrebbe certo fuggito il bruttissimo qua-que. Col cheta forse non si rigetterebbe ma non ho esempi.

(\*\*\*\*\*) Questa lezione fu veduta anche dal Witte. Io la trovai nel Valori, ed è nel Triulziano c e nell'edizione iesina; ma non è accettabile, lanocte chio passai co tanta pieta.

E come quei che co lena affănata
uscito fuor delpelago ala riva
se uolge alacqua pigliosa e guata
Cosi lanimo mio che ancor fuggiua
se uolse arietro arimirar lo passo
cheno lascio giamai psona uiua
Poi che posato un pocho il corpo lasso

25

V. 21 - e f l m n r t: ch' i' passai.

» - q: che passò (che passo).

22 - g r: E come quel.

» - b: Et quale è quei.

» – c i: E quale e quel. (\*)

24 - b: pericolosa.

25 - n: ch' ancor (cancor) fugiva.

 $26 - b \ l \ q$ : a retto.

» - m i: adietro.

» - e f r: indietro. (\*\*)

27 - l: anima viva. (\*\*\*)

28 - f m: Poich' ei posato un poco il corpo.

» - p: Po' ch' ei posato un poco il corpo.

» - q: Poi ch' ey posato alquanto il corpo.

"" - r: Poi che posato fu lo corpo.

» - o: Poich' ebbe posato un poco il corpo.

» - g: Poich' ebbe riposato il corpo.

» - c d l: Com' io (comio) posato un poco il corpo.

» - e n: Quand' ebbi riposato il corpo.

» - b: Quand' io ei posato un poco il corpo.

neppure come un'alterazione di adunata che altri codici hanno. Il Codice m ha Ke in vece di che; gli è scrizione autica si com'è detto nella prefazione.

(\*) Il Landiano in questo verso è stato ritoeco sì che non si conosce la serizione primitiva; ma non mi pare tanto poco migliore della dizione comune ch' jo non debba invitar gli studiosi ad esaminarla.

(\*\*) Il Cod. n scrive arrietro.

(\*\*\*) Questa dizione è tutta lombardesca; e come non ci sono anime morte molto più propria e vera quivi sta persona.

| ripresi uia pla piaggia diserta       |    |
|---------------------------------------|----|
| sichelpie fermo semprera il piu basso | 30 |
| Et ecco quasi al cominciar de lerta   |    |
| una lonza leggiera e presta molto     |    |
| che di pel maculato era coperta       |    |
| Et nomisi partia dinanzi al uolto     |    |
| anzi impediua tanto il mio camino     | 35 |
| chio fui pritornar piu uolte uolto    |    |
|                                       |    |

V. 28 - t: E riposato un poco il corpo. (\*)

29 - q: deserta.

30 - i l: era più.

» - o: era 'l più (eral).

» - h n t: era al più. (\*\*)

32 - q: leonza.

» - q: lionza.

» - b: macolato.... coverta.

» - i: maculata.

» - g: del pel maculato.

35 - b: Ma impedia.

» - q: Anzi impedia.

-b c e f i l m n r t: cammino.

36 - l m: ch' i' fui (chi fui).

(\*) A pag. 109 del primo volume bolognese del Dante col Lana è detta la ragione, ed è portata l'antichissima autorità dell'aver io tenuto: Poi ch' e' posato un poco il corpo che è pur la lezione del Lambertino (dividendo il che in ch' e') precisamente accompagnata dal Codice i ossia degli Agli dell'Archiginnasio. Di quell' e' contrazione dell' ei aferesi della voce regolare opei non è a far discorso quando abbiamo l'ei riconosciuto dalla Crusca in Notar Giacomo, e dal Nannucci in altri otto scrittori fra i quall Cino da Pistola e Brunetto Latini. Alcuni codici di essi hanno hei; ma come le scrizioni antiche recano ca, co, channo e simili spogliando dell' h il c, non patirebbe per nulla l'imaginare Poi c' hei, Poi c' hey, Po' c' het che per altro non è a credersi il vero.

(\*\*) La lezione era più trovasi anche nel Cortonese; l'era al più è anche nel Vaticano detto del Boccaccio (er' al più); l'altra propriamente eral può tanto dividersi in er' al quanto in era 'l, cioè era il. Pertanto bisognerebbe conoscere il Cod. da cui il Vaticano fu tratto. Se ben si pensi che quivi non è relativo di bassezza ma di postura, la lezione più propria non è quella del Cod. Vaticano, ma era il, come legge anche il

Buti edito testo e commento e come la Vindelina.

Tempera dalprīcipio del mattino chelsol montaua in su cŏ quelle stelle cheran cŏlui quando lamor diuino

Mosse diprima quelle cose belle si cha bene sperar mera cagione diquella fera lagaietta pelle

Lora deltempo e la dolce stagione ma nŏ si che paura nŏ mi desse la uista chemapparue dun leone

Questi parea che contra me uenisse

40

45

V. 36 - i q: ch' io fu' (chio fu).

37 - c h n: Temp' era del.

» - q: Tempo era nel.

38 - b c f g l q r t: E il (o: E 'l) sol.

= g h n m q t: montava su.

40 - dehilmnoqt: da prima.

41 - q: Si che ben. (\*)

42 - b c d l m n o p q: fiera.

» - i r: alla gaietta pelle. (\*\*)

45 - q: mi (me) parve che contra mi.

 $46 - \hat{b} e g l m$ : venisse.

» - h: che 'ncontro me - n: che incontro mi.

» - i: contro a me.

(\*) Forse l'esemplare donde scese il q avea come il Cod. i il si cha, e fu scambiato l' a in e, caso non raro.

(\*\*) Quantunque tanti codici antichi pur rechino la gaietta pelle ancor resisto e stommi alla gaietta. Torna il senso — L'ora del tempo e la dolce stagione eran cagione ch' io avessi a sperar bene di quella fiera ch' avea la pelle gaietta — ma i pedanti in tal caso vogliono eran e il testo in ogni Codice ha era! Tanto vale anche col la gaietta. Se si pensasse che la cagione del bene sperare era in quell' ora o in quella stagione si accetterebbe la gramatica della cagione stessa. Che l'alla valga avente la vedasi iv. 108 del Canto XVI. Come può essere accaduta questa doppia lezione e quando? Il nostro Cod. Lambertino può darcene di fatto la spiegazione mostrando talora due, e anche tre, parole unite. Se ad un primitivissimo Codice sia stato feralagaietta, o anche solo ferala o feralagio o prima fera o fera alla sarebber state le autrici di questa dissonanza. E non mi aiuto delle ragioni de' quattro florentini.

con la testa alta e cŏ rabbiosa fame siche parea che laire ne temesse

Et una lupa che ditutte brame sembraua carca nela sua magrezza 50 et molte genti fe gia uiuer grame

Questa miporse tanto digrauezza cŏ la paura chuscia disua uista chio pdei la speranza del altezza

E quale quei che uolontieri acqsta 55 e giungnel tĕpo che pder loface

V. 47 - 1 m: Colla.

» - d l: bramosa. (\*)

48 - b f h m r: aere.

- b t: aer.

» - q: aiere.

» - i: che l'aria (chellaria).

» - n: che aer.

» - t: tremesse. (\*\*)

50 - b c d n o t: sembiava.

51 - d: molta gente.

\* - e: molte gente.

» - q: facia viver. (\*\*\*)

53 - b h: Colla.

» - c: Cola. (\*\*\*\*)

54 - i n: Ch' i'.

- b c d m : perde'.

55 - i m: Qual e quei (quale quei).

» - q: E qual e quello.

56 - eflrt: giunge.

(\*) Al Cod. n manca la voce bramosa, e altra in suo luogo.

(\*\*) Al Cod. Landi b fu aggiunto un e in alto e a lato all' aer. Tutti sanno che aire e aer sono voci in antichità pari.

(\*\*\*) GENTE d'ambo i numeri è comune in codici antichi sì come

altri nomi che avremo occasione d'incontrare.

(\*\*\*\*) Sopra l'o di co dev' essere stato il segno d'abbreviatura per l'n perduto. Il colla ci venne dal raddoppiamento della consonante successiva alla vocale come nel collui per con lui, colloro per con loro, e simili frequenti ne' codici.

chen tucti suoi pensier piange e sattrista Tal mi fece la bestia sanza pace che uenendomi icontro a poco a poco me repingea la douel sol tace Mentre chio riueniua in basso loco dinanzi agli occhi mi si fu offerto chie p lungo silenzio parea fioco

60

V. 56 - m: Po' giugne 'l tempo.

» - q: giunge al tempo che perdere.

» - i: tempo e quel perder.

57 - m: Che 'n tutt' i (Chen tutti) suo'.

» - t: E 'n ogni suo pensier.

58 - d e f i l m n q r t: senza.

59 - b e f l m n r t: incontro.

» - q: incontra.

» - d: venendomi 'ncontro.

60 - b h i q: Mi ripingea.

» - e f l m n: Mi ripingeva.

y - t: me ripignia. (\*).

61 - c q h o p t: ch' io ruinava.

» - n r: Ch' i' ruinava.

» - b m: Ch' io ruvinava.

» - d f l q: ch' io rovinava.

» - e: richinava. (\*\*)

62 - h n: occhi mei mi fu.

» - q: al' occhio mi si fu.

63 - e: paria. (\*\*\*)

(\*) Il Cod. triulziano d ha rinpingneva (ripingneva). Vedi l'avviso posto al verso 18 di questo Canto all' ungni.

(\*\*) Questo richinava è un errore quanto quello rimirava di Sicca, il riveniva del Lambertino, e 'l revenia de' Cod. parigini di Zani Ferranti, e del Codice triulziano le cui varianti furon date dal tipografo milanese Mussi. L'antichissimo Lana parla chiaro di ruina (V. edizione bolognese Vol. 1 pag. 111). Dunque ruinava.

(\*\*\*) Il chie del Lambertino è un volgare florentino come sie, noe, piue ec. per si no più ec. non patendo il popolo accentarsi sulle vocali

di fine.

65

Quando uidi costui nel gră defto mifere dime gridai allui qualche tu sia o ombra o hỗ certo Risposemi non homo hỗ gia fui e li parěti miei furon lombardi mantouani p patria amendui

V. 64 - b n: Quand' io vidi costui nel gran diserto.

» - d: Quand' i' vidi costui nel gran diserto.

» - i l m o p q: diserto.

65 - q: cridai.

66 - b: sie od ombra od uomo certo.

» - e f l r: sii od ombra od uomo.

» - h n t: sie o ombra o uomo (n homo cierto).

» - q m: se' od ombra od uomo.

» - i: sè o ombra o uomo.

» - q: sei o ombra o uomo.

67 - b: Rispuosemi: oh (o) non homo ma homo già fui.

» - e: Risposemi: non uomo ma omo già fui.

» - i: Risposemi: non homo già fui.

68 - b: E li parienti.

- q n : mei.

69 - efghilmnqrt: E mantovani.

» - b g l t: ambedui (f: ambendui).

» - m q r: ambidui.

» - i: ambodui.

» - o: Di Mantova per patria ambedui. (\*)

(\*) Non sarebbe forse vano cercare qual altro Cod. antico legga come questo XVII Triulziano, potendo la lezione del Triulziano del 1337, dell'altro certo più antico (c) e del Landiano essere correzione propria dell'autore pentito sopra quell'altre eziandio che cominciano il verso colla congiuntiva. Gia avvertii nel Vol. 1 pag. 112 del Dante col Lana, edizione bolognese che qui il Witte usò la dizione ambo e dui, assai strana, e anche assurda, e se ne veggano le ragioni alla pag. 574 Vol. terzo della edizione stessa, non giovando contro esse la serizione del suo Cod. berlinese, ne del Cortonese, ne di quello di S. Croce e nemmen qui ma più innanzi. Io ho gran sospetto che quell'ambendut del Cod. Ambrosiano (f) certo assai antico e da notevole copiato, sebbene spropositatamente, provenga da un amburdui, e se fosse provenuto esso, perchè non l'amboedui? L'ur

Nacqui sub iulio ancorche fossi tardi euissi a Roma soctol buono Augusto neltépo degli dei falsi e busgiardi Poeta fui e cantai di quel giusto figliuol danchises che uene ditroya poichelsupbo ylion fu cŏbusto Matu pehe ritorni atanta noia

75

70

V. 70 - h n: giulio ancor fosse.

» - m: ancorke fosse.

71 - c d e f i m n o p q t: sotto il buono Augusto.

» - h r: sottel buono Augusto.

» - l: sotto lo buono Augusto.

72 - i: Al tempo delli idii falsi e bugiardi.

» - b c d e f g h m n o p q r t: Al tempo degli dei falsi e bugiardi.

74 - b c d e h i l m q r: da troia.

75 - h: Poy che 'l (chel) superbo ylion.

» - b: Poi che 'l (chel) superbo Ilion.

= i : ylion.

76 - h: perque (nuovamente al 77, Perque). (\*)

tradotto in en poteva ben esser tradotto in ee, oda chi mal pratico de'caratteri mal leggeva, o da chi scriveva sotto la dettatura di chi rendeva chiuso quell'u, e stimava e quella rl Ambur viene da amborum, come loro da illorum. Nè quella voce era smessa nel secolo dantesco se fatta amburo discese fino negli scritti del Buti al Commento Inf. IX, 2 e XXII, 2. Anche questo ho voluto dire per mostrare come siasi potuto introdurre quell'e. Il sig. Witte a giustificar la sua seelta portò innanzi il tutti e due, il tutti e quanti e simili dizioni: ma dissimulò di sapere che in quelle dizioni l'e sta per i, e che è proprio dell'unione delle quantità indeterminate in esse voci, o determinate; e per i, già notò il Salvini che altri esempi abbiamo (e il Vocabolario li reea) antichi tutti, che vuol dire che i Codici da cui furono tratti gli i e gli e si scambiavan da copisti come nei nostri di che oggi diam conto, fattasi la mutazione secondo il suono che usciva dalla bocca del dettatore. Sostituiscasi la i all'e di ambo e due, e vedrassi l'assurdo, anzi il ridicolo.

(\*) È segno di antichità il que per che quanto il Ke, e quanto il che per que. Non sempre i copisti diedero quello che avevano innanzi, e spesso resero ciò che via via parlavano, e non ciò che leggevano sì che un po' per tutti i rimasugli d'antichità scomparvero.

pche no sali al dilectoso monte che principio e cagion ditata gioia Orse tu quel Virgilio e quella fonte che spandi di parlar si largo fiume risposi lui con uergognosa fronte O degli altri poeti honore e lume

80

uagliami illungo studio e gradamore chemha facto cercare il tuo uolume

```
V. 77 - b c d f g h i n r t: il dilettoso.
```

» - e: il dilicioso.

» - m: in dilettose. (\*)

78 - b c d e f i l m n q r t: tutta gioia (q: zoia). (\*\*)

79 - e t: Oh se' tu.

80 - e f q l m r: spande. (\*\*\*)

81 - i: Risposi a lui.

» - b: Rispuosi lui.

» - h n q: Rispos' io lui. (\*\*\*\*)

83 - b c d e f l m n r t: il lungo studio e il grande amore (n: el).

» - h: el grande studio el lungo amore.

84 - b: Che m' a fatto.

> -b c d e f l m n o p r t: lo tuo.

= q : il to.

» - c o p: che ha atto. (\*\*\*\*\*)

(\*) Certo la dizione del Cod. m è scesa dallo scriver sotto dettatura con cattive orecchie.

(\*\*) Come il Lambertino ha tanta anche il Triulziano spogliato dal Mussi.

(\*\*\*) Quantunque anche il Cod. Gaetani, e il S. Croce e i Triulziani c, d e il Landiano, e h i dell' Archiginnasio tutti pregevolissimi abbiano spandi, parmi che bene rendano gli altri collo spande continuando la figura avvegnachè è proprio dalla fonte che si deriva il flume.

(\*\*\*\*) Questo io è provenuto dalla divisione rispos' i'e dallo zelo del copista; quell' a lui, forse dall' ignoranza. Il Cod. n ha veramente Rispose pel solito scambio dell' i in e. Il Codice di S. Croce ha in peggio Rispos' io a lui. Il dittongo del Landiano è comune a molti altri luoghi simili e in esso cod. e in altri.

(\*\*\*\*\*) La mancanza dell' h ad ho hai ha hanno è frequente ne' codici più antichi; il to per tuo non è lombardo proprio, ma anche toscano, ora solo del contado. V. Nannucci; e l' avevano i Provenzali.

Tuse il mio maestro elmio autore tu se solo colui dacuio tolsi lobello stilo che ma facto honore Vedi labestia pcuio me uolsi aiutami da lei famoso e saggio

chella mi fa tremar le vene e polsi

A te puien tener altro viaggio respose poi che lacrimar me uide se uuoi campar desto loco silvaggio

V.  $85 - b \ c \ d \ f \cdot g \ l \ m \ n \ p \ r \ t$ : lo mio maestro (b: magestro).

90

» - o: sie magestro:

» - q: sie el mio maestro.

» - e: se' el mio maestro.

= q q r: el mio dottore.

» - l: altore. (\*)

86 - q: Tu sie solo.

87 - b f h i l m n t: stile (m: ke). (\*\*)

88 - e: per la qual io mi volsi.

» - q: per cui mi volsi.

» - t: per cu' i' mi volsi. (\*\*\*)

89 - b c d f l m r t: famoso saggio.

90 - d q: Che la mi fa tremar (q: me).

» - i: triemar.

» - c d e f g i l m n o p q r t: e i polsi.

» - h n: tenir.

92 - efhilmnrt: lagrimar.

93 - d m n q: vuo' (vuo).

» - q: se scampar voy. (\*\*\*\*)

(\*) Nell'edizione bolognese di Dante col Lana diedi le ragioni per 1 cui quel dottore mi parrebbe più convenevole. Dottore è al V. 23 e al XVI, 48 di questa Cantica in tutti questi Codici; dottore è nel Cod. Buti della Magliabecchiana al 136 del XII Purgatorio dov' or si legge Duca. Credo che Dante lo mutasse dopo aver già dato fuori un primo letto.

(\*\*) Il Landiano (b) aveva stile, ma gli fu dato stilo ch' è de' Triulziani più antichi e delle prime quattro più famose edizioni del poema cioè di Jesi, Fuligno, Mantova e Napoli ed è nel Codice Filippino.

(\*\*\*) Il g può rendere cu' i' come il t; i Cod. h e q hanno me; tutti gli altri mi.

(\*\*\*\*) Tutti hanno poi selvaggio, fuor g che concorda col Lambertino.

| Che questa bestia pla qual tu gride  |     |
|--------------------------------------|-----|
| no lascia altrui passar plasua uia   | 95  |
| ma tanto lompedisce che luccide      |     |
| Eta natura si maluagia e ria         |     |
| che mai no empie labramosa uoglia    |     |
| et dopolpasto a piu fame che pria    |     |
| Molti son gli animali a cui samoglia | 100 |
| e piu saranno ancora îfin chelueltro |     |
| uerra chelafara morir con doglia     |     |
| Costui no cibera terra ne peltro     |     |
| ma sapienza amore e uirtute          |     |
| sua nazion sara tra feltro e feltro  | 105 |
|                                      |     |

V. 94 - d q: Che quella bestia.

95 - h q: lassa.

97 - b c d f g h l m n r t: ha natura.

99 - t: E dipo 'l pasto.

» - c: che 'n pria.

» - m: Ke pria. (\*)

100 - b: Molti son l'animali.

101 - m g: insin.

» - g h i: chel veltro. (\*\*)

102 - q: di doglia.

103 - d f g h i m n r: Questi non.

» - q: cibarà. (\*\*\*)

104 - e f g n r: sapienza e amore.

» - n: vertute.

105 - h q: nascion. (\*\*\*\*)

(\*) Questo m ha sempre il K, l'avviso e cesso d'annunziarlo.

(\*\*) Il Landiano (b) fu corretto malamente in saranno ncor; forse voleasi acconciare sarann' ancor.

(\*\*\*) Il Cod. Landiano (b) aveva a quel che pare Qu'sti, ma fu mutato in Costui.

(\*\*\*\*) Di questa nascion, ch' è pur molto espressiva e naturale e che, stando a considerare l'antichissimo commento del Lana, parrebbe proprio la primitiva dizione, io non lo ragguaglio veruno. Il Cod. À è fornito di tante altre specialità che bisogna pur che si abbia in considerazione. Il Lana commenta in modo che più che a nazion si debba stare a nascion, V. il mio Dante col Lana edizione bolognese Vol. 1 pag. 114.

Diquel umil ytalia fia salute
pcui mori lauergine camilla
curio e turno e niso di ferute
Questi la chaccera p ogni villa
finche lavra rimessa nello inferno
la onde invidia prima dipartilla
Ondio plo tuo me penso e scerno
che tu mi segua e io saro tua guida
e trarrocti di qui pluogo eterno
Due udirai ledisperate strida
uedrai gliantichi spiriti dolenti
che laseconda morte ciascun grida
E uederai color che son contenti

110

115

```
V. 106 - b: Di quella umile.
     - h q : fie. 
    » - q: cuy.
   108 - e g i o v: Eurialo e Niso e Turno.
   109 - g: Questo.
  110 - q: messa ne l'inferno.
    » - i n: nello 'nferno.
   112 - b c d f g h l n: mei.
    -q: meio.
   » - r: miglior.
   » - q: meglior (mellior).
   » - i: meglio.
  113 - q q: serò. (*)
  114 - g: trarrete de qui per loco.
  115 - bcdefghilmnopqrt: Ove.
   » - q: odirai.
   » - q: spietate.
   » - e i: dispietate.
  116 - n: E vederai.
   » - i: Di quelli antichi.
  117 - b e: Che a la seconda.
  118 - e f l m n r: E vedrai (b corretto: Et vedrai).
```

(\*) Tutti questi Codici hanno segui, non segua.

120

quando che sia alle beate genti
Alle quai poi setu vorrai salire
anima fia accio piu di me degna
collei tilascero al mio partire
Che quello impador che lassu regna
perchio fui ribellante ala sua legge
non unol chen sua citta pme siuegna

nelfuoco pche speran diuenire

In tucte parti impa e quiui regge quiue lasua citta e lalto seggio ofelice colui cu iui elegge 125

V. 118 - t: Poi vedrai.

121 - ef l m r t: Alle qua' poi se tu.

» - h n: Alle quai puoi se tu.

» - q: a le quay poi stu.

» .- n: vorra' (vorra).

122 - h n q: fie.

» - tutti: a ciò (meno d).

» - b c e f g h i l m n r t: di me più degra.

123 – q: te lascierò.

124 - g h q: imperator.

125 - d t: Perch' i' fui ribellante alla sua.

» - i: Perch' io fu' ribellante alla sua.

b: rebellante.
 q l: rubellante.

» - q i rubelante.
» - q : rebelante a la soa.

126 - b: che sua città (che sua errato).

127 - b: In tutte parte. (\*)

» - e h i q: imperia.

· 128 - b d g i l m: Quivi è la sua città (l: lo suo). (\*\*).

- c e f n r : cittade.

129 - i: cu' ivi (cui vi) elegge.

- g h: che ivi elegge.
- n: cui ivi ellegge.

(\*) La voce parte è di quelle che si teneano indeclinabili.
(\*\*) Il Landiano fu corretto Quiv' è.

Et io allui Poeta io te rincheggio p quello idio che tu no conoscesti accioche fuggha questo male e peggio Che tu mimeni la douor dicesti sicchio ueggha la porta disan petro e cholor che tu fai tanto mesti

135

130

V. 129 - d t: Che quivi elegge.

» - l: cu' ivi (chu ivi) leggie.

130 - b c e f g h i l n r: richeggio.

Allo simosse e io litenni retro

» - d q t: richieggio.

» - m: i' ti ri richieggio.

131 - e: dio.

132 - b: acciò ch' io fugga.

» - c d e f l m: acciocch' io fugga.

» - h q: acciocch' io fuggia.

» - g: questo mal e peggio.

134 - b h: veggia.

» - l: sì ch' i' vegga.

» - f g h i n q r t: pietro (q: sampietro; m: sampetro).

135 - b: che fai cotanto.

» - c d h i n q r t: che tu fai cotanto.

» - i: cui tu fai cotanto.

136 - e f g h i q r t: dietro,



### CANTO SECONDO

Logiorno senandaua e laiere bruno toglieua glianimali che sono iterra dale fatiche loro e io solo uno Mapparecchiaua a sostener la guerra si del camin e si della pietate che ritrarra lamente che no erra O Musa o alto ingegno ormaiutate o mente che scriuesti cio chio uidi

```
V. 1 - b c i q: aere.
» - m: aire.
» - d e f g h l n r t: aer.
2 - b c d e f r t: animal che sono.
» - q: li animal che rano. (*)
3 - b c d e f g h i l q r t: ed io sol uno.
4 - e g: M' apparichiava.
» - i: M' afaticava.
» - h q: a sostenir.
7 - b c d e f g i l m q r t: O muse. (**)
8 - b: scrivisti.
» - i: quel ch' io vidi.
```

(\*) Il Cod. Landiano aveva animai, e fu corretto con animai.
(\*\*) Il Landiano aveva anch' esso O muse, e fu mutato in O musa,
dizione che pur si trova anche nel Triulziano spogliato dal Mussi.

qui siparra latua nobilitate

Io cominciai Poeta che mi guidi
Guarda la mia uirtu selle possente
prima cha lalto passo tu me fidi

Tu dici che disiluio il parente
corruptibile ancor e inmortale
secolo ando e fu seusibilmente

Pero se lauuersario dogni male
cortese ifu pensando lalto effetto
chuscir douia dilui e il chi e elquale

15

10

V. 10 - b: Io dissi a lui: Poeta.

» - h q: che me guidi. (\*)

11 - h q : se l' e (sele).

» - b c d e f g i l m r t: s' ella  $\dot{e}$ . 12 - b g: che l' alto passo tu mi. (\*\*)

 $13 - d \ e \ f \ r \ t$ : lo parente. (\*\*\*)

17 - h: Cortese ci fu.

» - f g i l m n r: Cortese fu. (\*\*\*\*)

18 - tutti leggon: dovea.

» - h n: e'l (el) chui e 'l (el) quale.

» - l m q: e 'l (el) chi e 'l (cl) quale.

= i; il chi e 'l (el) quale.

(\*) La lezione del Cod. Landiano, simile alla data dal Riccardiano 1028 edito per lord Vernon, non è genuina; ma posta sopra altra che fu rasa.

(\*\*) Il Cod. (b) Landiano avea tal dizione; or ha all' allo; io penso che si la data dal q, come la recata al Mussi da Cod. Triulziano siano errate nell'e che dovesse essere un's qual è nel Lambertino. Il Cod. q ha me come in utest' esso.

(\*\*\*) Grosso errore ha il Lambertino nell' e inmortale del verso 14; ma l'ha eziandio il Cod. g che per solito è corretto. Il Landiano reca bene:

Corruptibile ancora ad inmortale.

Al 15 verso poi il Landiano è originalmente guasto col secolo fo e (foe) andò sensibilmente, per traslocazione del copista.

Al 16 lo stesso Cod. dà avversaro voce antica si come adultero, pen-

sero, cimitero, ec. che incontreremo in questi cimelii.

(\*\*\*\*) Corlese i  $\int u$  è lezione ottima e originale che trovasi anche nel Landiano, nei Triulziani  $\epsilon$  d o, nell'ambrosiano  $\epsilon$ , nel bolognese q; tale fors' era nell' esemplare da cui fu tratto l' h o il suo innanzi unito l' i al corlese (cortesei).

Nonpare indegno adomo dintelletto che fu delalma Roma e di suo îpero nellempireo ciel per padre eletto La quale elquale (a uoler dir lo uero) fur stabiliti plo loco santo osiedel successor delmaggiur pero Perquesta andata onde lidai tu uăto intesi cose che furon chagione

20

25

V. 18 - e: e chi e 'l (el) quale.

19 - i: Non parve.

20 - e f q i l m r t: Ch' ei fu. (\*)

» - q: Ch' e (Che) fo.... e del suo impero.

» - e: inpero.

» - t: di suo 'mpero.

21 - b: Nello impireo.

» - d: Nell' impireo. » - e: Ne lo 'mpireo.

» - h: cielo.

» - q: Ne l'imperial cielo.

» - i: Nell' impirio. 22 - b c l m q: Lo quale e 'l quale. 1")

» - e: il vero.

23 - b c d f l m t: Fu stabilito.

» - e g h n q: Fu stabilita.

» - b h q: luocho (n: luoco). (\*\*\*)

24 - 1: Hu siede.

» - Gli altri: U siede, meno h la quale è dell' (o). Così non · hanno però che e n; gli altri Piero.

25 - g h i n: li.

» - q: le.

 $26 - \bar{b} d e f g h o r t$ : intese.

» - b: fuoron cagione.

(\*) Il Che fu si divide in Ch' e' fu. (\*\*) Il b ha in correzione e 'l qual.

(\*\*\*) Questa voce luoche segna il tempo medio fra il primitivo loco e il moderno luogo; la g prese il posto dell'aspirato ch.



di sua uictoria e del papale amanto
Andouui poi louas dilectione
precarue pforto a quella fede
che principio ala uia disaluatione
Ma io pche ueuirui ochil concede
io no Enea io no Paulo sono
me degno accio ne io nealtri ilcrede
Perche se deluenir io mabandono
temo che la uenuta non sia folle
se sauio intendi me chio no ragiono
Et quale quei che disunol cio che uolle

35

30

e pnoui pensier cangia pposta

1) Dov'è io fu da altra mano e altro inchiostro posto no.

V. 27 - n q: papale manto.

» - h: papal manto.

» - e t: vaso.

» - e n: d'eleccione (e, deleccione).

» - i: d' eletione (dellatione).

29 - b: Per recarmi (Pe recarmi, fallito al pe il segno di abbreviazione.

30 - q: Che fo principio.

» - h : Che è principio.

31 - q: venirme o ch' il concede (ch il). (\*)

33 - b e f r h q: ne altri crede.

» - o: Nè degno a ciò nè io ne l'altri il crede. (\*\*)

36 - q: Sie savio.

» - b c g h o t: mei (q: mei, ma fu guasto in meglio).

- b c m : ch' i' non.

37 - b: disvuole ciò che volle. (\*\*\*)

38 - e g: nuovo.

» - h n: nuovi (f ha nuovi, ma avea novi).

» - q: pensieri.

(\*) Da questo punto e per sessantacinque versi ci manca il Codice i ossia degli Agli dell'Archiginnasio bolognese.

(\*\*) Al V. 34 del Lambertino fu tolto io e sostituitogli no da altro inchiestro.

(\*\*\*) Altri colla Crusca divide il che in ch' e': ciò non muta il significato.

50

V. 39 - h n: si stolle; (tutti questi: dal cominciar tutto si tolle).

41 - tutti questi: Perchè pensando (h: Perque). (\*)

dirocti pchio uenni e quel chentesi

42 - q: (per errore toscha).

43 - q: Se ben ho.

» - m: S' i' ho (sio) ben la tua parola.

» - e f h n r t: Se io ho ben la tua parola.

44 - b n: Rispuose.

45 - (tutti viltate, meno e che ha viltà).

46 - b: omo incombra.

» - n: spesse fiate.

47 - b c d o: onrata. » - e f l r: ornata.

» - q h q: onorata. (\*\*)

» - q: la rivolve. 50 - tutti hanno ch' io intesi meno (b) per altro corretto e (n e q) i quali concordano col Lambertino.

(\*) Il Witte die segno d'aver veduto: E ripensando consumai; il Lambertino ha consumar, e come il verso Lambertino sta il Triulziano spogliato dal Mussi per la sua edizione di Milano: ma quell' r finale deve in origine sicuramente essere stato un' i. La dizione la 'mpresa è anche de' Codici c ed m.

(\*\*) Di tutti questi Codici non è che lo m che porti orrata come il Lambertino scritto in simile carattere con questi erre (1r). Io penso che il primo sia uno scambio di n, e questo n una svista di chi ommise il segno dell'abbreviatura di onrata per onorata. La voce ornata poi sarebbe stata costrutta da quegli erre scritti a posto cambiato, e preso per uno n il secondo. In margine al Codice palermitano è ornata.

nel primo punto che dite midolue
Io era tra color che son sospesi
e donna mi chiamo cortese e bella
tal che del comandare iolarichiesi
Luceuan gliocchi suoi piuche lastella
e cominciómi adir soaue e piana
conangelica uoce insua fauella
O anima cortese mantouana
dicui lafama ancor nelmondo dura
e durera quantol mondo lontana

55

60

V. 51 - q: uolve.

52 - c d g: intra color (g per lo scambio solito della i coll'e) ha entra.

53 - b c d e f g h l m n q r t: beata e bella.

54 - tutti: di comandare (n, comandar).

» - e h q: richesi.

55 - h n: suoi quanto la stella.

56 - d: a parlar.

57 - c d q: in la favella.

» - t: in lor favella.

 $60 - b \ d \ e \ f \ m \ p \ t : moto. (*)$ 

(\*) Non è ancora concluso se debbasi ritenere per dantesca la voce moto, o la voce mondo. Il Witte ritenne moto dopo aver dichiarati primitivi i quattro Codici: Santa Croce, Vaticano 3199, Berlinese, e Gaetani e anche il Triulziano d. Del nostro Cod. b non fa tanto pregio sebbene scritto un anno innanzi al d, e tace affatto del c che è sicuramente più antico di que' due. Tutti questi, e i Cod. ef m p t portano moto. Io non mi vi so accomodare; le edizioni di Foligno, Jesi, Mantova e Napoli, la Nidobeatina, oltre ai Codici Bagno e Cavriani, e molt'altri di casa Triulzio (una decina) e altrettanti Riccardiani e cinque Pucciani, il Bartolini, l'Antinori, i Chigiani, i Corsiniani, diciotto parigini e il Bargigi, hanno mondo. Il Commento del Laurenziano XL, 7 ha durerà s'mpre che il secolo sarae; e il secolo è il mondo, non il moto. L' antichissimo Lana (Vedilo nell' edizione mia bolognese Vol. 1 pag. 121) ha del quale (Virgilio) tanta nominanza è e sarà tanto che 'l mondo durerà: e con questo lega i versi 59 e 60 i quali vengono a dire: la cui fama dura nel mondo, e durerà quanto il mondo medesimo. Io esaminando attentamente le diverse forme de' caratteri del tra il basso del secolo XIII, e l'alto del secolo XIV, e gli scambi presi dagli amanuensi ho dovuto persuadermi che un mondo

| L amico mio e no delauentura         |    |
|--------------------------------------|----|
| nela diserta piaggia e impedito      |    |
| si nel camin che uolte p paura       |    |
| E temo gia che non siasi smarrito    |    |
| ch io misia tardi alsoccorso leuata  | 65 |
| p quet cho di lui nel ciel udito     |    |
| Or muoui e co latua parola ornata    |    |
| e concio cha mestieri al suo căpare  |    |
| laiuta sichio nesia consolata        |    |
| lo son beatrice chetti faccio andare | 70 |
| uegno delloco oue tornar desio       |    |
| amor mi mosse che mi fa parlare      |    |

V. 61 - h n: di la ventura.

63 - e g q t: ch' è (che) volto per paura. (\*)

64 - b c d e f g h l m n r t: temo che non siasi già.

65 - b: Ch'i' mi sia tardi al.

» - g: (era: che mia tardo nel. Fu corretto: Che tardo fu nel).

66 - g: ch' i' ho.... (erroneamente veduto).

» - q: ch' i' ho (chio) di luy. (\*\*)

68 - h o t: mistieri.

» - c: mestiere. (\*\*\*)

69 - q: che ne sia.

71 - d e f l m r t: di loco.

» - g: del luoco dove.

» - n: da luocho.

coll'abbreviatura (mõdo) fu ricopiato senz' abbreviatura, e poi un malo d' fu letto per t e seritto moto; quindi le due lezioni. Ciò pel materiale, che pel ragionevole oltre le spiegazioni qui porte parlan alto Monti, Lombardi, Rossetti, Costa. Da me poi non sarà mai creduto al Foscolo che anche moto sia uscito dalla penna di Dante, e chiuderò queste osservazioni che rinnovandosi questo concetto nel Purgatorio XXVI, 113, lo esprime colle parole: Quanto durerà l'uso moderno.

(\*) Al Codice Landiano dopo volto fu aggiunto un e che non era

alla prima scrizione.

(\*\*) Un altro Triulziano (lo spogliato dal Mussi) ha c'ho nel ciel di lui. (\*\*\*) Il Landiano (b) avea forse mistier, ma fu concio in mestier. Questo mistieri è nel Bargigi, in sel parigini, e nel Cod. del Boccaccio.

Quando saro dinanzi al Signor mio dite mi lodero souente allui tacette allora epoi cominciaio 75 O donna diuertu sola percui lumana spezie excede ogni ptěto da quel ciel cha minorli cerchi sui Tanto magrata il tuo comadamto che lubidire se fosse me tardi 80 piu no teuo chapriril tuo talento Madimi la cagion chenonti guardi discendere quaggiu inquesto cetro dalalto loco oue tornar tu ardi Da che tu uuo saper cotato addetro 85 dirocte breuemte me rispose

V. 73 - q: E quando.

» - c: (erroneamente sengior per segnior).

76 - b: solo.

77 - h n q: specie.

78 - d h n: Di quel ciel c' ha minor (q: minor gli) i.

» - q: minor.

80 - tutti: se già fosse (Il Cod. di Cagliari ha poi: in me tardi).

81 - tutti: ch' aprirmi (e: caprirmi).

» - b c f g h n o p t: uopo (e così anche il Cod. di Ca-gliari). (\*)

83 - tutti: quagiuso (meno n).

84 - tutti: dall' ampio (d: de l' ampio).

s = tatti: dan ampio (a: de i ampio). s = h a: tornar già ardi.

85 - e f g h l m q r: vuoi (b aveva vuo').

86 - h n q: Dirolti.

<sup>(\*)</sup> L'Ambrosiano e ha uopo da, ma penso che in origine fosse cha col seguito dell'aprirmi. Quelli che respingono il che dovrebbero accorgersi dell'intilità in rimare il verso. Se in quella vece il che resta viene ad esprimere: Se altro hai a dire, pur che di qualunque cosa ti talenti io volo a servirti.

pchio no temo diuenir quaentro

Temer sidee di sole quelle cose
channo potenzia di faraltrui male
dellaltre no che no son paurose

Io son facta da dio sua merce tale
che la uostra mifia no mi tange
ne fiama desto incendio no massale

Donna e gentil nelciel che si copiage
di questo impedimto ouio timando
siche duro giudicio lasu frange

Questa chiese lucia in suo dimando
e disse ora e bisogno al tuo fedele
dite e io ate lo racchomando

V. 87 - h: Perque non temo.

 $88 - q \circ r$ : sol di quelle. (\*)

89 - tutti: fare (meno: b n).

90 - n: che no son (ma può esser dimenticato il segno di abbreviatura sull'o di no.

» - g: E non di quelle che non son paurose.

-b: incendo.

» - b: donna è gintil che si compiagne.

» - n: gientil.

98 - c d e f g n q r t: Or abbisogna il.

» - b i m: Or ha bisogno il. (\*\*)

(\*) 11 Cod. riccardiano 1005 ch'io stimo assaissimo ha di quelle sole cose, e codesto accettai, e non mi pento. Il Mussafia indicò la lezione di un Cod. di Stuttgarda: Temer si dee solo quelle cose, e la disse lezione del Witte, ommessa la di; la lezione del Witte (ho innanzi l'edizione grande di esso fatta a Berlino nel 1862) è: Temersi dee di sole quelle cose con varianti: sol di quelle, — di tutte quelle, e quindi non ommessa la di. Lo stesso Mussafia, professore di nostra lingua a Vienna, interroga se mai quel dee possa valer per devon? Ciò è impossibile ma come vide un Cod. di Vienna si dee solo di, così può dubitare in vece se il sole del Cod. di Stuttgarda anzi non sia solo come più probabilmente è, lezione molto volgare, ma non erronea.

(\*\*) Il Cod. Landiano avea quest' ultima lezione così scritta: E disse ora bisogno il luo fedele; ma un poco savio non sognando neppure che ora valesse or ha, mutò bisogno in bisogna e non mutando l'il, sgramaticò la dizione. Lucia nemica di ciascun crudele
simosse e uene alloco ouio era
che me sedia co lanticha rachele
Disse Beatrice loda deDio uera
che no soccorri quei che tama tanto
chusci pte dela uolgare schiera

No odi tu pietate delsuo pianto
no uedi tu la morte chel phatte
su la fiumana ouel mar no a uato

Al mondo no fur mai psone ractte (sic)
a far lor prode e a fugir lor dano

V. 98 - g: E dice. » - h n: Or bisogna al. 100 - c d e f g i l m n r: nimica. 101 - tutti: dov' io era. » - h n q: luocho. 102 - r: coll' antica. 103 - d: Beatrice disse. » - c i: Et disse (come il Valori). » - q: erroneamente: loda Dio. 104 - q: te amò (lo spogliato dal Mussi: t'ama). 105 - f h l n t r: uscio. (\*) » - n: vulgare ischera. 106 - tutti: la pieta. (\*\*) 108 - e h n o q r t: onde il mar. » - l: ove mar. = i: In sulla riva dove il mar. (\*\*\*) 110 - tutti: pro. - c q h l n: nè a fugir.

(\*) Il Landiano (b) aveva uscio, ma fu corretto a sproposito e male: usì.

<sup>(\*\*)</sup> Picta e non picta. La edizione di Witte che non fu la originale mi trasse in errore di che ora fo ammenda avvisando che il Witte proprio tenne pieta.

<sup>(\*\*\*)</sup> Il Torricelli in suo ms. avrebbe voluto ove, e il Witte cotal tenne: io credo che qui si tratti di paragone e che valga da cui, cioè dal paragone colla qual fiumana il mar è superato. Quindi, Onde.

comio dopo cotai parole facte

Venni quaggiu delmio beato scaño
fidandomi deltuo parlare honesto
chonora te e quei chudito lanno

Poscia che mebbe ragionato questo
gliocchi lucenti lagrimando uolse
pche mi fece deluenir pin presto

Et ueñi ate cosi comella uolse
dinazi a quella fiera te leuai
che delbel monte ilcorto andar titolse

Dunque a che i che perche restai
pche tanta uilta nel quor allette

V. 110 - m: o a fuggir. (\*)

111 - d: cota' parole - h: cotal parole.

» − g: di poi.

112 - d e f i l r: dal mio.

113 - h n: Fidandome.

» - b d e f g h i l n r: nel tuo.

115 - q: che ebbe.

117 - h: Perque me.

» - q: Perchè io mi feci.

120 - m: erroneo: il conto.

» - h: erroneo: del ben.

121 - c d e f g i l m o p r t: ristai.

» - c d e f g l m n o p r t: Dunque che è? perchè perchè.

» - h: Dunque perchè perche te stai.

» - i: Dunque perchè, che è? perchè ristai?

» - b: Dunque che hai (ai) perchè perche restai? (\*\*)

122 - n: cuore elette (e: cuor; gli altri: core; nell' (f) era cuore ma fu levato l' u).

(\*) Il Cod. Landiano è corretto in: o a fuggir. La migliore delle lezioni sembra la nè a fuggir che è la buona relazione negativa colla seconda parte. Nella ricognizione del Valori e del Rossi furono trovati undici Codici che la confermano.

(\*\*) Questo ai del Landiano è posto sopra una raschiatura di parola altra che non si può riconoscere. La dizione del Lambertino fu vista in altro codice dal Witte. È notabile quel Lambertino quor, voce antica,

quanto cuore per cuoio. Al Landiano core, fu telto via l'e.

pche ardire e franchezza no ai Poscia che tai tre donne benedecte curan dite nella corte del cielo 125 el mio parlar tanto ben tinpromette Quale ifioretti del nocturno gielo chinati e chiusi poi chelsol glimbiacha se drizzan tucti aperti in loro stelo Tal mifecio damia uertute stancha 130 e tanto buono ardir alcor micorse chio comiciai come psona fracha O felice colei chemi soccorse e tu cortese chubbidisti tosto ale uere parole che te porse 135 Tu mai condesiderio il cor disposto si aluenir conle parole tue chio son tornato nel primo pposto

» - g: tal donne.
» - h q: tre tal donne.
126 - b d h i m n t: ti promette.
127 - tutti, meno n t: gelo.
130 - b d e f i l m n r t: di mia. (\*)
131 - n: buon ardire al cor mi porse.
» - c d e f g l m q r t: ardir al cor. (\*\*)
133 - tutti: pietosa (q: piatosa). (\*\*\*)
134 - c d g l: E; te cortese. (\*\*\*\*)
135 - b: ch' io ti.

136 - b: cor. » -  $c_i$ : disidero; - n: disiderio. 138 - b (ma corretto): Ch' i' son.

V. 124 - c: Poi che.

(\*) Il Cod. q ha da una, mal lette le quattro asticciuole precedenti l'a; il Cod. h reca con peggior errore duna per di mia.
(\*\*) Il Landiano aveva ardire, ma fu espulso l'a.

(\*\*\*) Il Codice spogliato dal Mussi concorda col Lambertino.
(\*\*\*\*) Il Cod. Landiano aveva forse E tu e fu corretto poi E te.

Or muoui convolere damendue tu duca tu signore e tu maestro cosi li dissi e poichio mosso fue Intrai plo camin alto e siluestro

140

V. 139 - i: ch' un (cun) volere è d'ambodue.

» - b c d e f h l m n q r t: Or va che un sol volere è.

» - c d e f h l r: d'ambedue.

» - b: ambendue.

» - h n: ad amendue.

» - h: c' un sol (cum mutato l' n in m vizio solito). (°)

140 - b: segnore.

» - h: signor.

141 - i: Cominciai io e poi che.

» - h: dissi poi che.

142 - e f g h i l m q r t: Entrai.

- c d e f g h i l m r t: eamin.

(\*) La lezione del Lambertino è anche nel Triulziano spogliato per l'edizione milanese del Mussi. In questo verso i Cod. S. Croce e berlinese hanno gli ambo e due di che s' innamorò il tedesco Witte. Rimando i mielettori alla nota al verso 69 del Canto I in cui è discorso dell'ambendui di un Codice ambrosiano, e della presumibile origine di tutto il resto.



#### CANTO TERZO

Per me siua nella citta dolente per me siua nelleterno dolore pme si ua tra la pduta gente Giustitia mosse il mio alto factore feceme ladiuina potestate lasoma sapientia elfino amore Dinanzi ame no fuor cose create se no eterne ed io eterna duro lasciate ogni speranza uoi chentrate Queste parole dicolore obscuro vidio scritte al somo duna porta pchio maestro il seno lorme duro

9

10

- V. 3 b in correzione: nella. (\*)
  - » v: ne la.
  - 5 o: Fecime n Feceme la divina podestate.
  - 7 b c: Dinanzi a noi. (\*\*)
  - 8 h i o t: eterno. (\*\*\*)
  - 10 n: obscuro.
  - 11 q: de la porta.
  - 12 h n: me e (mee) duro. (\*\*\*)
- (\*) Il codice Triulziano segnato I ha nel secondo verso eternal dolore. La correzione del Landiano sembra fatta dalla stessa mano del codice. (\*\*) Anche qui il Landiano ha la variante in correzione.
- (\*\*\*) Oltre i cod. nostri Triulziani c d p hanno eterna anche i segnati 1, 16, 18. Il Cod. bolognese q ha eterna ma per correzione.
  - (\*\*\*\*) Il Triulziano segnato 1 ha senno.

Et quelli ame come psona accorta qui si conuien lasciare ogni sospecto ogni uilta puien che qui sia morta

15

Noi semo uenuti alloco ouioto decto che tu uedrai le genti dolorose channo perduto il ben delintellecto E poiche lasua mano alamia pose con lieto uolto ondio miofortai

20

me mise dentro ale segrete cose Quiui sospiri pianti e alti guai risonauan plaire sanza stelle

V. 13 - b c : Et elli a me.

» - t: E quelli a me.

» - q: E quegli a me.

» - defgilmnopr: Edegli. (\*)

16 - e f g h i q r: sem venuti al luogo.

» - b c d. l m n o t: siam (g: sian vizio di pronuncia). (\*\*)

17 - h: vederai.

» - b c d e f r: Che troverai.

» - g e: le gente (g: giente; gente, indeclinabile).

18 - n: dello 'ntelletto.

21 - f g h i l m t: Mi mise (f: secrete).

» - n: Misemi.

22 - b f h i l m n q r t: ed alti.

» - g: altri (così anche due altri di casa Triulzio).

 $23-c\ d\ f\ g\ l\ m\ r\ t\ :\ aer.$ 

» - b: aere sanza.

» - h: aiere.

» - i: aria.

(\*) Non e soverchio rammentar qui che negli antichi il suono del gli è indicato da lli come presso altri popoli meridionali: quindi l'elli sta per egli, e il quelli per quegli. La scrizione del Lambertino concorda col i napoletano.

(\*\*) Come tutti sanno la voce semo o sem è primitiva da sere prima mutazione di essere. La voce siamo che ha invaso tenti codici e anche antichi può dare il filo della generazione da cui sono venuti. Il Landiano quantunque abbia siam come il Triulziano del 1337 non viene donde questi venne poichè questa voce è di correzione, e non originale.

perchio alcominciar ne lagrimai

Diuerse lingue orribili fauelle
parole didolore accenti dira
voci alte e fioche e suon diman con elle

Faceuano un tumulto il qual saggira
sempre aura (sic) sanza tempo tinta
come larena quando aturbo spira

Et io chauea derror latesta cinta
dissi maestro che e quel chiodo

e qual gente che par nelduolsiuinta

30

25

V. 23 - o: aure.

24 - q : lacrimai.

26 - n: dolor accenti.

27 - n: Vocie e alte.

29 - tutti: in quell'.

» - c l: aura sanza.
» - m e: aura senza.

» - d f t: aria senza.

= a f t: aria senza = b: aere sanza.

» - 0: aere sanza.
» - r: aire senza.

» - 7. aire senza.

» - n: aere senza.

30 - o: l'arena.

> -b c d g h l: a turbo (r: ad turbo).

- o t: turbo. (\*)

31 - b c g t: orror. (\*\*)

33 - c d e f g h i l m n o p q r t: E che. (")

(\*) L'uso di unire articoli, e affissi, alle voci che seguono rende difficile il cogliere il vero della dizione. Scritto larena si la l'arena e anche la rena. I codici di che mi servo qui tutti hanno larena; ma i Triulziani la rena compresi i nostri. Il più difficile è quello a turbo, aturbo il turbo. Se s' intenda il turbine, vento, più piano sarebbe il turbo, perchè la rena certo non spira. Le anime facevano un tumulto come la rena è portata dat turbini nell'aria. Quell'aturbo non è errore, che sarebbe se si scrivesse a turbo, e male intese e mal negò che aturbo fosse voce accettabile. Io mi rimetto alle ragioni da me latamente espresse alla pag. 576 del 3.º Vol. del Dante col Lana, da me edito in Bologna; ma vedi anche Vol. 1 pag. 129.

(\*\*) Il Cod. Landiano legge come il Bargigi. Et io c'aveva d'orror.

\*\*\*) Il Landiano ha qual, ma per sovrapposizione.

35

Et elli a me questo mifo modo
tengon lanime triste dicoloro
che uisser sanza fama e sanza lodo
Mischiate sono aquel cattiuo coro
degliangli che no fuoron ribelli
nefur fedeli adio ne pse fuoro
Cacciarli i cieli pnon eff menbelli

40

- V. 34 g, (erroneamente) mundo.
  - » h q: Tegnon (tengnon).
  - » n: Tengono anime.
  - 36 d h i q: sanza infamia (d, corretto, senza fama).
    - » l: visson.
      » tutti: sanza .... sanza. (\*)
  - 38 g h i n q: angioli (h erroneo: angoli).
    - » b: furon rebelli.
    - » d: ne furon rebelli.
  - 39 n: fuor fedeli.
    - » tutti: ma per se.
  - » b: per sè fuoro.
  - 40 d n: cacciarli i ciel.
    - » l: cacciali il ciel.
       » o, (erroneo) Cacciali in cieli.
    - » o, (erroneo) Gacciali i » - t v: Caccianli i ciel.
    - » n: cacciali i ciel.
    - » q: cacciar li cieli (cazar).
    - » b c e g h i: cacciali i cieli (e: cazzali). (\*\*)

(\*) Dell'orror e del senza fama o infamia. V. pag. 130 del V. 1. Dante col Lana, edizione di Bologna.

(\*\*; A pag. 130 del primo Vol. del mio Dante col Lana, edizione bolognese ho data la ragione del mio ritener meglio Cacciàrli che Caccianii tenuto con alcuni dal Witte. Certo molti Cod. hanno Cacciali a cui manca l'avviso solito del difetto della n; ma quel segno di abbreviazione fu anche usato per altre lettere e in ispecie nel Cod. a anche per la r. Le azioni son due: il discacciamento o l'esilio già pronunziato ed attuato; la resistenza dall'inferno al ricevere, che è permanente. Il Codice Lambertino, e il q, parlano giusto, e correggono il dubbioso degli altri.

nelo pfondo inferno li riceue
calcuna gloria irei aurebber delli
Et io maestro che e tanto greue
alor che lamentar lifa si forte
rispose dicerolti molto breue
Questi no hanno speranza dimorte
elalor ciecha uita e tanto bassa
chenuidiosi son dognaltra sorte
Fama di loro il mondo esser no lascia
mificordia e giustizia listegna
uon ragioniam di lor ma guarda e passa
Et io che riguardai uidi un ansegna
che girando correua tanto ratta
che dogni posa mipareua idegna
Et retro leuenia silungha tracta

45

50:

55

V. 41 - n: abbisso li ricieve. (\*)

42 - tutti, meno n: avrebber. - n: avrebbor, forse avrebbon.

44 - e f i n r: gli.

48 - tutti meno h hanno: Che invidiosi.

50 - m: li disdegna - q: loro sdegna.

51 - r t: Non ragionar (come ha eziandio il Cortonese).

» - n: No ragioniam (In no è l'esempio del difetto del : segno di abbreviazione).

52 - n: una insegna. (\*\*)

54 - b d: mi parea.

55 - n : E dietro li.

» - tutti: E dietro le.

(\*) Questa variante del Codice palermitano è anche nel Cod. cortonese già da me in assai luoghi citato del Dante col Lana edizione bolognese; lo stesso Cod. reca eziandio cacctargli i ciel per non esser men belli, e continua: E nè 'l profondo. Questa dizione, senza la copula, è nei Cod. h q (Net).

(\*\*) Il Lambertino deve leggere una 'nsegna come ha il parmigiano m, ed ha il Codice Gactani. Il Cod. Triulziano 16 ha il verso a questo modo: Io riguardai e ridi, molto bello e haturalissimo atto che non s' at-

tacca, ma succede alla parlata di Virgilio.

di gente chio no auaria creduto che morte tanta nauesse disfatta Poscia chio nebbi alcun riconosciuto vidi e conobbi lombra di colui che fece puilta il gran refiuto Encontanente intesi e certo fui che questa era la setta dei cattiui

60

V. 56 - i: ch'io non avria creduto.

» - b c f o: ch' io non avrei creduto.

» - d e: ch'i' non avrei creduto.

» - n t: ch'i' non averei creduto.

» - lm r: ch' i non avrei mai creduto (m: Kinon: k' i non).

57 - r: tanta morte.

58 - b c d e f g h i l m n r: v'ebbi.

» - n: raconosciuto. (\*)

60 - b c g p r v: lo gran.

» - q: viltade.

» - h n: viltate. (\*\*)

61 - m: Immantinente (come il Cod. cortonese e il Cod. Antaldi).

» - tutti gli altri Incontanente (senza la copula del Lambertino).

62 - n g: di cattivi - h: de' cattivi.

(\*) I testi che hanno Guardai e vidi sono certo portatori di um modo dantesco, ma come non si ragionevole quanto: il Vidi e conobbi, così credo che sia stato nelle emende quello riflutato, e questo tenuto. Tutti i nostri leggono come il Lambertino meno il Triulziano c. — Quanto all' e, Vedi pag. 131 dell'edizione bolognese, Dante coi Lana, Vol. 1. —

(\*\*) Chi fosse il rifiutatore è detto a pag. 131 del primo Vol. del Dante col Lana, edizione bolognese, e io me ne passo. Ma non posso non avvertire come il Giannini, pubblicando il Buti dica d'opinare per Augustolo. Avviso al collega Giannini che Augustolo non rifiuto, ma fu deposto. Il Lambertino scrive chiara una chiosa: « questo fu frate petro de morone detto papa celestino ».

Pel numero del verso faccio notare altresì che in questo Lambertino e anche in altro le voci finite in vocale accentata non la elidono mai eon la vocale colla quale comincia la parola successiva.

adio spiacenti e a nemici sui Questi sciagurati che mai nofur uiui erano ignudi e stimolati molto da mosconi e da vespe cheran iui Elle righauan lor disangue iluolto che mischiato dilagrime alorpiedi da fastidiosi uermi era ricolto E poi che riguardar oltra mi diedi vidi gente alariua dun gran fiume pchio dissi maestro ormi concedi Perchio sappia quai sono e qual costume

65

70

V. 63 - l n: nimici - b, per erroe: suoi.

- 64 b: quei seiagurati che ma non fur vivi.
- » n: quei sciaurati.
- » c d o: quegli sciagurati. (\*) 65 - b c f h n: ignudi stimolati.
- » d o: Erano gnudi e stimolati.
- » l q r t v: Erano nudi e stimolati.
- 66 n, (per errore): Di mosconi.
- 67 n, (per errore: lor sangue del volto.
- » q: E li rigavan h: Elli rigavan.
- » r: ch' erano quivi.
- 68 b: lagreme.
- 69 b: recolto (Il Triulziano 1. ha raccolto).
- 70 tutti: che a riguardare oltre (meno r, che tiene a riguardar).
- 73 c d e f g h i l m n p q r: sappia quali sono.
  - » v: sappia quai son quelle.
  - » t: sappia qual ei sono.
  - » b i: sappia qual' e' (quale) sono. (\*\*)

(\*) Nel b il ma originale fu alterato in mai; altri due Triulziani

(il 1º e il 16º) portano questi sciagurati.

(\*\*) Questa lezione del Cod. Landiano quale dividendosi in qual'e' quali elle o esse sono, sta nel Cod. per corretta; forse v'era quali dei tanti codici. Quello di S. Croce alterato anch'esso avea Chi ei sono, e l' es si legge nel membranaceo napoletano. Considerando che Dante vedendo quelle anime e desiderando di esaminarle ne chiedea licenza al poeta, e quindi era naturale indicarle, parmi non buono il quali senza l'indicazione di quelle o esse o elle.

75

80

| di trapassar lefaparer si pronte     |  |
|--------------------------------------|--|
| com io discerno plo fioco lume       |  |
| Et egli a me le cose tifien conte    |  |
| quando noi fermaremo i nostri passi  |  |
| sulla trista riuiera dacharonte      |  |
| Allor cogli occhi uergognosi e bassi |  |
| temendo ne ilmio dir li fosse grane  |  |
| infino al fiume di parlar mitrassi   |  |

V. 74 - b c d e g h i n q r t v: Le fa di trapassar parer.

» - l m: parer di trapassar.

» - f (erroneo): li fu di trapassar parer.

75 - f: per lo poco lume. (\*)

76 - n: Elli a me.

> -b c f g h n q : fier conte. (\*\*)

 $\Rightarrow$  - b c f g h n q 77 - b: fermerem.

78 - f h i l m n q: rivera.

80 - e f o q r: Temendo che 'l mio dir.

» - i: Temendo lo mio dir - h n: Temendo nel mio dir li. (\*\*\*)

81 - b: da parlar (ma il da è per correzione).

(\*) Lezione simile a quella del Lambertino è nel 1.° de Triulziani: Il 16° ha n'i trapassar par (per parer).

(\*\*) Il Landiano aveva forse fen e su tradotto in fer. Taluno ha atto che questo fer è un barbarismo, e ne credo. Ma fatto è che si trova in codici antichissimi e primitivi: ad esempio nel Triulziano del 1337, nel Landiano del 1336, e nel Triulziano che ho segnato c ed è XI, certo più antico di quelli. Ne' cod. che ho a mano e di cui do conto la n sinale di voce moltevolte non è finita nella seconda asticciuola, ricciolata a mezzo la sua discesa, ed ecco letto fer in vece di fen che vale saranno satte, o si faranno. Il Landiano su tante volte satto spropositare dal bene che diceva, che questa è una. Per altro: recensione satta da Bastiano Rossi (l'Inferrigno) di tanti codici, rispose che quasi tutti avean fer; segno che la scorrezione è antichissima. Così pel verso successivo fermarem per fermerem è antica desinenza di suturo, conservato nell' imperfetto del congiuntivo che oggi mutano l'a in e: ma ha nel v. 77 fermerem.

(\*\*\*) Il Cod. 16 Triulziano ha: Temendo il mio dir, ed è lezione, per la sua scioltezza, assai propria. Il Landiano, sa Dio con qual mira, fi guasto co limi dir, non che il mi per mio non si usasse da nolti, ma non fu certo scelto dire, si piuttosto volgare di dialetti e ricordisi il

Boccaccio: Vu non l'ayra' da mi in una graziosa novella.

Et eccho uerso noi uenir pnaue
un uecchio biancho panticho pelo
gridando guai auoi anime praue

Non sperate mai ueder locielo 85
io uegno pmenarue alaltra riua
neletenebre eterne in caldo e gelo

Et tu che se costi anima uiua
partiti da cotesti che son morti
ma poi che uide chio nomi partiua

Disse paltra uia per altri porti
verrai apiaggia noqui ppassare
piu lieue legno conuien chete porti

V. 81 - c e f: dal parlar (come i Cod. di S. Croce, Berlinese e Antaldino).

» - d q v: del parlar.

82 - o: E vidi verso noi.

84 - q: Guai a vu'

85 - q: il cielo.

86 - b n: Io vengo -b: per menarvo.

87 - tutti, meno r, in caldo e in gelo.

» - n: gielo. (\*)

90 - h n: E poi che vide (n: Eppoi).

» - t: E quando vide (Antaldi: Ma quando).

91 - d e f g i l m r: per altre vic. (\*\*)

93 - b: Più leve.

(\*) Caldo e gielo legge il Landiamo (e gielo per correzione, la qual voce è tuttavia nel cod. primo di casa Triulzio) accordandosi coll'r soli essi al Lambertino; ma tale unione essendo impossibile, meglio sta la distinzione coll'in. Avverto poi di passaggio che il Cod. g nel verso seguente ha cusci per costi. Dell'o mutato in u colpa ha l'udito o la pronunzia; del c per t la mala ortografia che delle due lettere dopo l's, che colla curva superiore loro si unisce mette, spesso in disperazione chi vi studia sopra.

(\*\*) Nello spoglio napolitano il Co. Torricelli lasciò scritto che la lezione per altra via sia da essere tenuta in conto. Diffatti ha dalla sua il Landiano, il Triulziano c, e altri buoni, oltre i capitali presi da Witte e l'esempio del Cortonesc.

Elduca allui caron nonti crucciare
vuolsi cosi cola doue sipuote 95
cio che siuuole e piu no dinadare
Quinci fuor chete le lanose ghote
al nocchier dela liuida palude
chentorno agliocchi auia di fiame rote
Maquelle anime cheran lasse e nude
cangiar colore e dibattero identi
racto chenteser leparole crude
Bestemiauano iddio e lor parenti

### V. 94 - e f h n t r: E il duca a lui.

- » c: El duca lui: Caron.
- » q: E il duca lui: Caron.
- » q: Ma il duca: Caron.
- » l m i: El duca mio: Caron. (\*)
- 96 n: vole.
- 97 d e o r t: quete.
- » d c q h i l m n q t: fur chete.
- 99 tutti: avea di fiamme rote (c, per errore: avean). (\*\*)
- 101 l t: e dibatter li denti e: dibactir li denti.
- » h n q: e dibattean i denti.
- » r: e dibactorno i denti.
  - » d: e dibattieno i denti.
- » b: e dibattiero i denti. (\*\*\*)
- 103 h q r: Biastimavano e: biastimava.

 $\{^*\}$  lo penso che al q manchi il mio; non posso comportare nè quel cu-cu, nè il zoppicar del verso.

(\*\*) Il Landiano è corretto in aver e in rote; forse rendeva avia come il Lambertino, e ruote come la Crusca e molti Triulziani. Ha con Lambertino quelle anime nel verso seguente, in cui gli altri serban quell'anime.

(\*\*\*) Questo dibattieno è esso genuino, o l'n fu in origine uno r frequente com'è ad accordarsi col Landiano d P Un altro di casa Triulzi (il 16.\*) ha col palermitano n: dibattean, e forse dibatteano, avea l'esemplare da cui fu copiato il Triulziano 1. ed ha dibatteano. Io opino genuino il Landiano e scorretti gli altri le cui lezioni accordar non si possono col successivo: ratto. L'Antaldi porta: Cambiar colore e dibattero i denti; Santa Croce. Canqiar colore e dibatter li denti.

lumana specie elluogo eltepo e elseme di lor semenza e dilor nascimenti Poi siritrasser tutti quanti insieme forte piangendo ala riua maluasgia chattende ciaschun uom che dio no teme Caron demonio chonocchi di brasgia

loro acceñando tutti li racchoglie batte col remo qualunqa sadasgia Et come dautunno sileuan foglie 110

105

V.  $103 - d \ q \ t$ : dio.

» - b: Bestemiando idio e lor parenti.

» - tutti, meno b g n: e i lor parenti.

104 - tutti: il luogo il tempo il seme (o: il loco el tempo el seme). (\*)

105 - n t: semente (semente anche il 16.º Triulziano e il Cortonese).

106 - b c d h n t: si raccolser tutte quante. (\*\*)

107 - n: piagnendo.

108 - t: ciascun che Dio non teme.

109 - q': con gli occhi.

110 - c d i o p q r t: tutte le raccoglie.

» - b h: tutte li.

» - b i: ricoglie. (\*\*\*)

111 - b: con remo (Così anche il 16º Triulziano).

112 - i: Et come d'autunno si levan le foglie.

» - gli altri: Come d'autunno si levan le foglie.

(\*) In origine sull'ultima a di biastimara v. 103, dovett' essere il segno dell'abbreviazione, o dell'n ommesse; e come il Landiano è alterato dall'ultimo terzo della prima parola del verso insino ad e tor, io son propenso a credere che avesse Bestemiavan idio e lor parenti, molto più propria che ogni altra dizione; e quindi corre liscio l'umana specie il luogo il tempo il seme di lor semenza e di lor nascimenti.

(\*) Il tutte quante è giustissimo per le anime; non mi par tanto, giusto il leggere si raccolser essendovi quell' insieme: il Landiano questo

ha ma per correzione, e non per primitivo.

(\*\*\*) Il tutti li è un vero errore nato dall'uso di prendere a piacere l'e per i, e questa lettera per quelle, e per lo scorso mentale dall'ombre, o anime ai corpi. L'Antaldi pure ha questa volgarità e l'ha il Triulziano c, ma è palese il guasto fattovi da inesperta mente che ha preteso correggerlo.

luna apresso delaltra ifin chel ramo vede alla terra tucte le sue spoglie Similemete il mal seme dadamo gittandosi diquel lito aduna aduna pceni come augel psuo richiamo

115

V. 113 - n: presso dell'autra fin.

» - c d h q: fin che 'l ramo.

114 - dag: Rende alla terra.

» - g: Si vede a terra.

» - f: suo spoglie. (')

115 - h n: sieme d'Adamo.

116 - tutti: Gittansi.

» - t: Gittavansi dal lito.

» - q: limo (ma per erronea correzione). (\*\*)

117 - n: come ugiel.

» - o: come uccel - r: come ucel

(\*) A pag. 135 dell' edizione bolognese del Dante col Lana, Vol. 1.º sono espresse ragioni per fermare ehe la lezione Vede alla terra sia da aversi per genuina e primitiva. Quel si levan è grande intoppo a chi voglia sostenere il Rende. Alla pagina antecedente di quel volume, nel testo del Commento antichissimo del Lana, è chiaro, per l'aiuto del Cod: Di Bagno, il veder cadere le spoglie; ma non tacio che se Rende ha il Cod. Triulziano del 1337, non ha Vede il Landiano, primitivo quanto quello, si netto da non dubitarne. Tra il ne e il de rimane uno spazio fatto occupare da una lineetta che a' suoi punti estremi ha due puntine perpendicolari sì strane che si direbbero fra essa e la lincetta avanzo di n, donde si argomenterebbe che in origine fosse scritto Rende se pure il copista non avesse scritto per errore Vende, e pentito dell'accortosi sbaglio abbia tentato di correggerlo. Questo ho voluto avvertire per iscrupolo di precisione, ma non voglio lasciar di notare che fra l'antico r e il v l'occhio può avere mal veduto e la penna male scritto. Intanto il Vede è in tutti questi Codici, in quelli citati già alla predetta pag. 135 del Vol. 1.º del Lana, nel Bargigi, nell' Ardillione, nel Cod. di Brusselles. in ventidue parigini e in altri molti così che pare senz'altro il primitivo non solo, ma il vero. - Quanto al suo, indeclinato, non è raro in questi cimelii.

(\*\*) Il 16.° Cod. Triulziano reca Gittasi, ma dev'esser provenuto dall'ommissione del segno d'abbracciato pel manco dell'n; e sopra un simile errore di altri codici fu mattamente corretto il b, o Landiano: Come il Lambertino legge l'1.° Triulziano. Se fosse accettabile bisognerebbe aiutarsi con una elissi fanno.

### INFERNO - CANTO III.

Cosi sen uaño su per londa bruna E auanti che sian dila discese

ancho di qua nuona schiera saduna 120 Figliuol midisse ilmaestro cortese quelli che muoion nellira didio tucti ci neghon qui dogni paese Et pronti sono atrapassar lorio che la diuina ginstitia glisprona 125 siche la tema si nolue indisio Quinci no passa mai anima bona E po se charon dite se lagnia ben puoi saper omai chelsuo dir sona 130 Finito questo la buia căpagna tremo si forte che délo spauento V. 119 - b : E davanti - h : Et davanti. » - t: Ed innanzi che sien - i: E innanzi che sien. » - q: Ed innanzi che le sien. » - v: E avanti che di là sian - e: dillà. » - n: Ed avanti che sien. 120 - b c d: s' auna. » - o: nova gente. » - n: nova schera. » - e n r: Anco di qua (e: ancho). » - t: Ancor di qua.

» - q: moron (Anche il 16º Triulziano: morono).

126 - d g h i n q t: si volge in disio (n: digio).

122 - t: Color che muoion.

123 - g o: convengon.
b: attapassar lu rio.
124 - b: a trapassar lu rio.
125 - m: gli sprona.

127 - e i m q r: passò. 129 - m n: puo' (puo). » - q: ormai.

130 - n: compagna (per errore).
131 - o: Che de lo so spavento

lamente disudore ancor mi bagnia Laterra lagrimosa diede uento che baleno una luce uermiglia la qual miuinse ciaschun sentimento E caddi come luom chel sono piglia

135

132 - n: sodore (per errore).

» - b q: sudor ancor mi.

134 - g: erroneamente: virmiglio - t: d'una luce.

136 - g q r t: che sonno piglia (q: hom che sono pilgia). (\*)

(\*) Il Zani Ferranti ricorda qui il frammento De Republica VI, 1: me.... somnus complexus est.



# CANTO QUARTO

Ruppemi lalto soño nella testa un greue suono sichio mi rischossi come psona che pforza e desta E locchio riposato intorno mossi dricto leuato e fiso riguardai

5

V. 1 - n, erroneo: suonno.

2 - c q r t: grave tuono.

» - b e: grave trono.

» - o: grande (grandi) trono.

» - d q h i m n: greve tuono (h n: grieve).

» - f l: greve trono. (\*)

3 - c m n: ch' è (che) per forza desta.

5 - l n : fisso. (\*\*)

(\*) Il Landiano, come ho notato, ha grave trono, ma la r è scritta sopra raschiatura la quale deve aver tolto via l'u; se così fu, la voce primitiva sarebbe tuono. Ma la voce trono è anche : l'Aradiso XXI-12 in significato di fulmine, che è tuttuno, poichè il fulmine senza suono che diciam tuono finora non è via che negli apparati elettrici della fisica. Lo penso che trono sia contemporaneo di tono e tuono se non padre di questi e venga dal latino tonitruus o tonitruum voce anch'essa imitativa, avendola eziandio gli spagnuoli (tronido il tuono; tronar, tuonare) e l'alta Italia tron, trona (nome e verbo). Certo era innanzi Dante, e se ne vergano i prosatori e i poeti, e per giunta è da ricordare che nelle Quistioni Filosofiche è il tratto: « diremo onde procedono le tronora, si orribile e paurosa cosa a udire »: tronora, senzi altro da tronitrua. Giò non dimeno il Lana contemporaneo a Dante serive nella sua chiosa tuono, ma nel Paradiso, luogo citato: tonitruo: natural latino, che pur deve aver generato trono.

(\*\*) Anche il Triulziano 16.º ha fisso; il 1.º porta Ritto.

pben conoscer loloco onio fossi Vero e chensu la proda mi trouai della ualle dabisso dolorosa che trono accoglie dinfiniti guai Obscura era profonda e nebulosa tanto che pficear lo uiso affondo io no ui discerneua alcuna cosa Or discendiam quagiu nel cieco modo comincio il poeta tucto smorto

10

```
V. 9 - o: trono e' coglie.
```

<sup>» -</sup> h n: truono accoglie.

<sup>» -</sup> t: tuoni accoglie - b: troni accoglie.

<sup>» -</sup> d e g l r: Che 'ntorno accoglie (d: che 'n trono). (')

<sup>» -</sup> b c f g h i l m q: profond' era.

<sup>» -</sup> q: nubilosa.

<sup>» -</sup> d o: Oscura è, profonda e nebulosa. (\*\*)

<sup>11 -</sup> g: il viso.

<sup>» -</sup> n t: a fondo.

<sup>» -</sup> b c d e f q h i l p q r: al fondo.

<sup>12 -</sup> b: discernea.

<sup>» -</sup> q: discernevo.

 <sup>=</sup> b c d f g h i n o p q r: veruna.

<sup>13 -</sup> b n: descendiam.

<sup>» -</sup> m: discendiam omai nel.

<sup>14 -</sup> efghilmqr: Incominciò.

<sup>» -</sup> o: il mio poeta.

d') Quest' ultima lezione è certamente errata; a che s'attacca quel di? Nè mi par da ripetersi trono che per quanto i guai siano cagione d'alti lamenti, tutt' insieme non produrrebbero il romor del folgore. Forse cattivo copiatore letto trono nel secondo verso lo riscrisse quivi, e così passò in molti codici. Parmi che tuono sia meglio per quantunque il Zani Fernanti voglia trono davero. Il Landiano ha troni, e questo mi fa pensare se primissimamente non sia stato suoni che sarebbe il più proprio di tutti. Sarebbe utile far ricerca fra tanti e tanti Codici della Comedia. Il Buti edito dal Giannini ha tono. Meno male!

<sup>(\*\*)</sup> Come il Lambertino e i Cod. e r. rende anche l' Antaldino.

io saro primo e tu sarai secondo
Et io che del color mi fui accorto
dissi come uerro setu pauenti
che suoli almio dubbiar eff oforto
Et egli ame langoscia dele genti
che son qua giu neluiso midipigne
quella pieta che tu ptema senti
Andiam che la via lunga mi sospigne
cosi si mise e cosi mife intrare

20

V.  $14 - h \ n \ q$ : ismorto. (\*)

15 - t: io sarol primo (anche nel Cortonese).

16 - b c: Ond' io che del color. (\*\*)

17 - o: spaventi.

18 - h i: suogli el mio dubbiare esser.

» - n: sogli al mio dubbiar esser.

» - q: soli al mio dubbiare.

19 - b: Et elli a me.

» - h: de li genti.

» - q: de la gente. (\*\*\*)

21 - i : piatà.

» - m: tu per te mo senti.

22 - b: Andiamo che la via lunga sospinge.

» - o: me spinge. (\*\*\*\*)

(\*) I lettori del cominciò ricordandosi che non si elidevano dagli antichi le finali vocali accentate non sentiranno zoppicare il verso come lo sentirono quelli che pretesero raddrizzarlo aggiungendo la voce mio, e peggio, la lettera i all'addiettivo smorto com'e anche nel Cortonese, ed è tulto com'e nel Cod. di Reggio d'Emilia copiato nel 1414.

(\*\*) Sana è tal lezione nel Triulziano, ma in correzione nel Landiano.
(\*\*) Tengo per una scorrezione la dizione del q. ma non quella di i,

perchè riferito alla specie prendesi l'individuo che è maschile per tutta

la massa, e molti sono tali esempi ne' codici, e ne incontreremo.

(\*\*\*\*) Il Landiano fu corretto in Andiam che la via lunga ne sospigne come portano tutti gli altri nostri Codici. Il Triulziano 1.º ha mi sospigne, come quello spogliato dal Mussi, e il 16.º mi sospinge. Questa fognatura di gne in questa volta e nelle due corrispondenti per la rima trovasi anche nei Cod. e f g h i l m n r. Il q ha dipingie, sospingie, cingte.

nel primo cerchio che labisso cigne Quiui secondo che pascoltare 25noauia piato mai che disospiri 1 che laura eterna faceuan tremare E cio auuenia di duol sanza martiri chaucan leturbe cheran molte e gradi dinfanti e di femine e diuiri

30

1) Err. sopiri.

V. 24 - tutti (meno b e n): mi fe' intrare.

25 - b c f g l p t: Ch' io per ascoltare.

26 - f g h: Non era pianto.

» - b c d: mai.

= i : avien.

» - tutti gli altri: avea. (\*)

27 - i: aere eterna.

» - q: aiere eterno (Antaldino e Cortonese aere).

» - e: aire e la terra. (\*\*)

28 - n: Ciò.

29 - t: Che facevan le turbe.

» - d e f o r: ch' era molto grandi. (\*\*\*)

30 - b q: E di fanti e di femmine e di viri.

» - e f g r t: E d' infanti, e di femmine e di viri. (\*\*\*\*)

(\*) Nel Vol. 1 pag. 138 del Dante col Lana, edizione bolognese, ho. data ragione dell' aver antimesso in valore era all' avea; qui dirò che mal corse l'apostrofe a ma, che non è mai, sibbene piuttosto non altro, se non od eguale dizione. Il commento anonimo pubblicato dal Fanfani già l'aveya avvisato, e quindi il Buti sostiene la lezione del Lambertino spiegando: « secondo che per ascoltare, secondo quello che si comprende ascoltando, » ma che di sospiri, se non di ». Quel Landiano, quei due Triulziani e l' altro segnato 1.º, e lo spogliato dal Mussi non hanno giusto come l' ha invece il 17.º da me segnato o.

(\*\*) Nel Vol. 1 pag. citata del Dante col Lana, ho detto perchè que-

st' ultima dizione debba respingersi.

(\*\*\*) Il celebre chiosatore Landino afferma che quest'ultima dizione è la vera e giusta, perchè le turbe non eran molte, ma tre. Ha molto anche il Cortonese, e molto vide spesseggiato fra i Codici l'Inferrigno.

(\*\*\*\*) Senza dubbio il Poeta volle dire che ivi erano bambini e fanciullini, cioè dell'infanzia presa in largo senso, poi donne e uomini. Se Lo buon maestro a me tu no dimadi che spiriti son questi che tu uedi or uo che sappi innanzi chepiu andi Che no peccaro e segli anno mercedi non basta pche no ebber battesmo che parte dela fede che tu credi Et se furon dinanzi alcristianesmo

35

V. 33 - b: Or wo che sappie.

= q : Or uoio.

» - o: sappie 'nanci (Antaldino: Chel sappi avanti).

34 - b n: Ch' e' (che) non peccaro e s'egli.

» - o: Che non peccaron e s' ei non han mercedi,

» - m: s'egli hanno.

» - t: ebber mercedi.

35 - b: baptismo.

» - h n q: Non basta che non ebbero bateximo.

» - i: perchè non.

36 - d: porta. (\*)

37 - b: e se fuoron dinanzi al xpianissmo.

dovesse riceversi fanti bisognerebbe escludere i bambini che ancor non parlano, il che non è secondo il dogma cattolico. Al Cod. Landi, dopo fanti fu posta la congiuntiva e. Ha fanti anche il 16.º Triulziano; ma fante è ognun che ha facoltà della parola.

(\*) Tutti i Cod. che ora esaminiamo hanno parte, e cotale hanno eziandio il 1.º e il 16.º Triulziano, e lo spogliato dal Mussi e il Bargigi, e il Buti edito dal Giannini, e i Cod. Cavriani e Di-Bagno, e tutte le prime edizioni del poema compresa la Vindelina. Il Sieca accettò porta che la stampa del Comino tenne per genuina appoggiata al predicato di janua sacramentorum data al battesimo. Ma la porta de' sacramenti è ella forse la porta della fede? Chi non ha battesimo non avrà gli altri sacramenti, ma desiderandolo può ben credere tutto il dogmatico del cristianesimo. Non voglio cercare se a' tempi di Dante esisteva quel predicato; ma avvertirò che il chiosatore anonimo e abbastanza antico e dogmatico edito dal Fanfani reca il battesimo come parte del Simbolo, o di ciò che si la a credere. V. anche ciò che ho detto nell'edizione bolognese del Dante col Lana Vol. 1 pag. 139, e la chiosa del Lana stesso che contemporaneo a Dante deve avere avuto un Codice de' meno offesi non solo, ma saper quel che aveva innanzi con tanta teologia quanta sfoggiava.

non adorar debitamente a dio e di questi cotai sono io medesmo Per tal difecto e no peraltro rio semo pduti esem ditanto offesi che sanza speme uiuemo indesio Granduol miprese al quor quado lotesi

40

V. 38 - c d e f l h i m q r: debitamente Dio.

= g : idio. (\*)

39 - h i n: cotali son - q: cotali fu'.

40 - tutti: Per tai difetti. (\*\*)

41 - m: semo dannati.

» - r: siamo perduti. (\*\*\*)

42 - b: sanza spene - d: viviamo in desio.

43 - t: il cor.

(\*) Opino che il Lambertino abbia la lezione vera, e che l'abbiano il Cod. di S. Croce e il Berlinese, il Palermitano e il Landiano per la natura del verbo adorare pel quale sto con Prisciano. L'a può essere stata mal scritta e tramutata in e; e occorsa questa a chi sapeva come si confondeva in i fecegli scrivere idio, occorsa a chi non ne sapeva, e a costui non dando senso fu pensiero ed opera sopprimerla. Il Witte non curò il suo Cod. Berlinese nè quel di S. Croce e mescolossi coi più.

(\*\*) Come non ebber battesmo, e come innanzi al Cristianesmo non adorar debitamente dio son due proposizioni, così si accolse Per tai difetti, e pare giusto perch' erano così distinti quelli che si trovavan nel Limbo. Pare, ma qui segue distinzione per Virgilio proprio con ciò che egli non poteva saper di battesmo, si bene dell'adorar debitamente a Dio cioè di avere fe' nel Dio vero. Quindi per lui sta a cappello la dizione Per tal di-detto com' è anche nel Cortonese. E di fatti nel VII-7, del Purgatorio, Virgilio dice per null'altro rio Lo ctel perdei che per non aver fe'.

(\*\*\*) Quasi tutti leggono semo perduti; ma abbiamo quel dannati del membranaceo parmigiano che è anche nelle antiche edizioni prinitive di Foligno e di Napoli, e quel caduti che io gradii dal Cortonese e che sembra una singolarità, è cred'io ristoratore del poco buono perduti e del malvagio dannati: perché sobbene il vivere in desio senza speranza sia certamente un danno, una pena, già non è una offensione quale a'rei di peccati, o quale a color che i cieli cacciarono e l'inferno niega di ricevere; nè il perduti conviene a chi pur ha disio se non speranza, ma a chi non ha pur disio, e disperazione fa strazio. Credo che Dante qui, come a difficil passo, mutasse e rimutasse: in tal caso l'ultimo rimutamento avrebbe minore numero di esemplari.

pero che gente dimolto nalore
conobbi chenquel limbo eran sospesi
Dimi maestro mio dimi segnore
cominciaio puoler eff certo
diquella fede che uince ogni errore
Uscicce mai alchuno per suo merto
o p altrui che poi fosse beato
e quei chentese il mio plar copto
Rispose io era nuovo in questo stato
quando ci uidi uenire un possente
con segno di nictoria incoronato

45

50

V. 43 - o: allor. (\*)

14 - h n q: genti (n: gienti).

46 - b: Dimme, maestro mio, dimme.

49 - e: Uscinci mai alcuno o per.

» - h: Uscici mai alcun huom per.

» - n: Uscici mai alcun buon per.

» - b c d o p r t: Uscicci mai alcuno o per.

» - i: Uscicci mai alcun che per.

» - q: Uscisce mai alcuno per.

» - f: Uscinne mai alcuno o per. (\*\*)

51 - q: E quel.

» - h i l m q r t: che intese il mio parlar coverto.

» - c d o p: che 'ntese 'l mio parlar coverto. (\*\*\*)

52 - b: Rispuose.

» - e: Io era nuovo ancora in questo stato (senza rispose).

53 - o: io vidi.

54 - b c d q l m n o p t: coronato.

» - n: signo. (\*\*\*\*)

(\*) Anche il 16.\* Triulziano e il Cortoneso recano allor che non è irragionevole. Il Cod. di Cagliari porta la dizione porse al cor.
(\*\*) Il Triulziano d, ch' è del 1337 ha la parola uscicci di racconcio;

ma uscicci lesse il Bargigi e lesse il Buti.

(\*\*\*) Il Landiano rende quel che il Lambertino, ma gli fu soggiunto qual senza far sparire la voce genuina.

(\*\*\*\*) Han coronato il Triulziano 1.º e il 16.º, l'edizione del Buti, il Cortonese, le edizioni antiche di Foligno, Jesi e Napoli. Ma quell' incoronato ha pur qualche cosa di meglio, poiche annunzia un acquisto che

Trasseci lombra delprimo parente dabel suo figlio e quella di noe di moyse legista e ubidiente Abraam patriarca e dauid re ysdrael coi suoi figli e co suoi nati 55

V. 55 - r: Trassene.

> - o: Trassi (per trasse). (\*)

57 - d: legista e obbediente.

» - e g h i l m n q r: legista e ubbidiente.

» - t: legista e l'obbediente.

» - f: legista obediente. (\*\*)

59 - b: Isdrael col padre e con suoi nati.

» - n: Isdraello col padre e co' (ecco) suoi nati.

» - h l: Israelo col padre e co' suoi.

» - d t: Israel (d: Israle) con lo padre e co' suoi.

» - c e f g i m o p: Israel col padre.

» - q: Israel con el padre.

» - m: Israel col suo padre. (\*\*\*)

tal non annunzia il coronato quasi abbia di retaggio, o di dritto fuor di questione.

(\*) Come l'antico Ambrosiano rende il Cortonese e rende il chiosatore edito dal Selmi, e rendono egregiamente, e cotale tenni io nella edizione bolognese del Dante col Lana. - Ci vidi ventre non può altro esprimere che Vidi venire in questo luogo; ma il passo presente dee lasciar intendere Trasse da questo luogo; in questo significato il Trasseci non ha csempio nè ragione. Il Lana dice: Trasse del limbo l'ombra del primo parente. Dunque è da abbandonare il Trasseci, ed è da accogliere il Trassene. Io penso che il ci fosse un mal letto n in una scrizione di Codice che avesse Trassenlombra. Per vieppiù raffermarsi col ne veggasi nella seconda terrina precedente Uscinne. Non ignoro che interpretar si possa il ci per a noi come dicesse: tolse a noi, ma col distinguer continuo che Dante fa non posso persuadermi che volesse lasciar credere mescolati i credenti e i non crèdenti nel Dio vero.

(\*\*) Il Cortonese e quel di S. Croce hanno con poca variazione: legista ubbidiente; la Crusca meglio rimande: legista e ubbidente. Questa voce ubbidiente o ubbidente che taluno come il Napoletano attribuisce ad Abramo, sta anche cecellentemente a Mosé pel continuo suo esegnire gli ordini di Dio.

(\*\*\*) La lezione del Lambertino è anche nel Triulziano segnato 1, e nell'altro gia Bossi, e spogliato dal Mussi per la sua stampa. Dall'esame di queste varianti chiaro emerge che i copisti sentendo mancare il numero lo acconciarono di loro mente, e anche il Cortonese aggiunse un e

e co rachele pcui tanto fe Et altri molti e fecegli beati e uo che sappie che dinazi aessi spiriti humani no eran saluati Non lasciauan landar pche dicessi ma passauan laselua tuctauia la selua dico dispiriti spessi Non era lunga ancor lanostra uia

65

60

V. 61 - h n q t: feceli.

» - b: e felici e beati.

» - g: molti felici e beati. (\*)

62 - tutti (meno il Landiano): sappi.

» - n: vuo.

64 - b: Non lasciavan l'andar per ch' ei dicessi.

» - tutti (meno g): lasciavam.

» - n: decessi.

65 - tutti (meno b e g): passavam.

66 - g: degli spirti.

67 - f: anche. (\*\*)

innanzi ad Isdrael. Quanto all'errore Israle del Triulziano del 1337 ritengo sia per Israel non per Israele, perchè se fosse al contrario il copista non avrebbe poi scritto con lo si come il Napoletano pur porta. La lezione comune all'edizione del Burgofranco, delle Rovilliane, e delle Cominiane con suo padre, è certo la migliore, e concorda col membranaceo parmigiano salva la poca differenza del col. La lezione del Lambertino, poich'è anche in due antichi Triulziani, sembra esser dantesca e poi rigettata dal poeta per la poca chiarezza sua, confondendosi agevolmente figli e mati quantunque in rigore l'uno sia generale l'altro particolare, e a quel che pare a me posti li avesse per indicare i generati da Rachele e Lia, e i generati dalle loro fantesche, che tutti insieme furono i progenitori delle tribù d'Israele.

(\*) Il Codice Triulziano 16 ha: molti feceli; il segnato 1 comincia: E altri assai più; l' Autaldi: E altri assai, varianti notevoli che possono essere stati del poeta.

(\*\*) Non posso ommettere qui ciò che acecttai dal Cortonese nell' Edizione di *Dante col Lana* fatta a Bologna (nella milanese stetti colla Cominiana) perchè corresse anche il verso 70. Il Cortonese ha: *Non era*vam di lunge molla via, e mi parve oltre che verso bellissimo, assai proprio. Di qua dal somo quadio uidi un foco chalquanto sperio di tenebre uïcia Dilungi erauam ancor un poco ma no si chio no discernessi i parte correuol gente possedea quel loco O tu che honori iscienza ed arte

70

### V. 68 - b f g h i l m p q r: sonno.

- c d o : sono.

» - n: da smno (certo somno).

» - h q: quando vidi. (\*)

69 - o: Che misperio. (\*\*)

70 - c e f h i m n o p q r: n' eravamo.

» - g l t: v' eravamo. (\*\*\*)

71 - b: discernesse.

72 - tutti: Che orrevol gente.

» - q: possedean (Antaldi: possediam).

. 73 - h i l m n: onori scienza ed arte.

» - b c d: onori scienza e arte.

» - q: onori le scienze ed arte.

» - o: onori e scienza ed arte.

» - e f q r t: onori ogni scienza ed arte. (\*\*\*\*)

(\*) Quantunque io abbia accettato sommo, è necessario che io renda ragione a Zani de' Ferranti che tiene errata cotal voce. Credo ora che primitiva voce fosse sommo alla latina, e copiata poi malamente mutata in sommo. L'antichissimo Lana chiosando dice dacchè elli si dessidò (destò); V. il 1.º Vol. pag. 141 della mia edizione bolognese di Dante coi Lana. Anche l'Anonimo pubblicato dal Fanfani ha sonno con propria spiegazione. Non è per altro men buona la ragione per la quale io stetti col Cortonese e colla Crusca. V. nel luogo citato la mia nota. Sonno ha pure l'Antaldino.

(\*\*) Questa lezione del Lambertino non è forse tanto spropositata quanto a prima vista pare; quello sperio sta per spera, sfera, e direbbe che quel fuoco cacciava le tenebre da alquanta parte dell'orizzonte. Quel-l'alquanto non può essere stato inventato da nessun copista: direi che fu un tentativo di Dante, rigettato poi per dir più largo, e più chiaro. Che misperio è scrizione anche del Cassinese. Vincia da vincire: intorniare secondo il Buti edito.

(\*\*\*) Il Cod. Gaetani e il 16 Triulziano han n'eravamo. Così altresì il Cortonese che ha lunge come è usato nella chiosa dal Lana.

(\*\*\*\*) Il Cortonese rende quello che il Lambertino; il Cassinese: onori e scienza e arte; l'Antaldino sta colla Crusca onori ogni ecc.; le quattro

questi chi son chaño cotanta honoranza che dai modi deglialtri lidiparte Et elli a me latanta nominanza che dilor suona su nela tua uita grazia acquista nelciel che si liauaza Intanto uoce pme fu udita honorate laltissimo poeta lombra sua torna chera dipartita Poiche lauoce fu ristata e queta

80

V. 74 - t: tanta onoranza.

» - b: tanta onranza.

» - c d: cotanta onranza.

» - e f h i l m n o p q r t: cotanta orranza. (\*)

75 - 1: da modo.

» - e g: dal mondo. (\*\*)

76 - l: ornata.

» - m: orrata.

» - q: onorata.

» - o: orata.

» - b c d e f g h i n r t: onrata. (\*\*\*)

77 - b: sua vita.

78 - c h i l: in ciel.

79 - b: voce suo (forse fue).

» - tutti: fu per me.

81 - o: Ch' è dipartita.

82 - tutti: restata.

- q l: cheta.

antiche edizioni di Mantova, Jesi, Foligno e Napoli portano quel che il Landiano e i suoi compagni Triulziani.

(\*) Il Buti edito segue questi ultimi; l'Antaldi il Lambertino. Il Landi alla voce tanta fu corretto, non si vede che cosa avesse prima.

(\*\*) Il Codice di Berlino, il Cassinese hanno anch'essi mondo. Potrebb'essere stato modo, e presto perdutasi l'abbreviazione. Di vero il Lana dice: « Chi sono questi ch' hanno tanta onorevolezza che 'l mondo » li fa esser diversi dagli altri? » Piuttosto è che l' onoranza che è lor data li distingue dalla turba degli altri.

(\*\*\*) Il primo Triulziano legge come il Lambertino; l'Antaldi manca dell'articolo. Questo e quello concordano col Lambertino pel principio:

Et elli a me; gli altri tutti hanno: E quegli a me.

| INFERNO - CANTO IV.                                                      | 57 |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| vidi quattro grandobre anoi uenire<br>sembianza auean ne trista ne lieta |    |
| Lo buon maestro comincio a dire                                          | 85 |
| mira colui co quella spada i mano                                        |    |
| che uiene inanzi a tre si come sire                                      |    |
| Quegli e homero poeta soprano                                            |    |
| laltro e horazio satiro che uene                                         |    |
| ouidio e il terzo e lultimo e lucano<br>Pero che ciascun meco si couene  | 90 |
| nel nome che sono la uoce sola                                           |    |
| fañomi honore e dicio faño bene                                          |    |
| Cosi uidi adunar labella scola .                                         |    |
| di quei signor delaltissimo cato                                         | 95 |

V. 83 - t: quattro ombre grandi a noi.

» - q: quattr' ombre a noi. (\*)

85 - h n r: cominciò.

87 - q: a te si come.

» - tutti: dinanzi.

88 - n: Quelli.

» - tutti (meno q): sovrano.

90 - b c d e g t: e l'ultimo lucano.

91 - f: convene (come il Cortonese).

94 - h q: vidio.

» - i: adornar.

95 - c l: quel Signor.

» - e i m: que.

» - b h n o q: signori. (\*\*)

(\*) Il 16 Triulziano ha: quattr' ombre verso noi venire.

<sup>(\*\*)</sup> Se mai avvenga che alcuno visiti le lezioni che il Cappelli trasse da Landiano diverse da quella della Crusca del Comino e non trovi di questo verso differenza, sappia che la stampa di Fioruzzi-Pallastrelli da me verificata ha: di quei signori. L'Ambrosiano poi 47, qui segnato f aveva que signor, e fu corretto in quel signor. Anch' io tenni Di quel signor, e terro non ostante quello che Lana chiosò, copiato come primo poi dai commentatori successivi; e tramutato il Canto in Trattato di che discorsi nell'aggiunta al 3 Vol. del mio Dante col Lana pag. 575. Così ha il Codice Vaticano, e tal lezione è anche in margine a quello di Santa Croce

che sopra gli altri com aqla uola Dachebber ragionato isieme alquito volsersi a me cosaluteuol ceno elmio maestro sorrise di tato E piu donore ancora assai mi feno chesser mi fecer della loro schiera

100

V. 96 - c m p t: sovra.

97 - g i q r: Poi ch' ebber (anche il Codice Gaetani).

98 - e f i r: Volsonsi a me.

» - h: Volser a me.

» - g (erroneo): canto.

101 - b c d f n p: che si mi fecer de la loro schiera (n: ischiera).

» - i: che si mi fero.

- l: che si mi fenno.

- t: chessi mi fecer.

- o: chessi mi feno.

» - h: chesser me fecier.

→ - q: chesser me feceno di la. (\*)

(V. in Witte, e V. il mio Dante col Lana Vol. 1 pag. 143). Anche il Zani-Ferranti vuol che il canto voli; ma io m'attacco a scuola, e come dirò la scuola d'Aristotile, la scuola di Platone, la scuola di Raffaello ecc. per accennare a quelli che pur divenuti anch' essi principali, serbarono e trasmisero gl'intendimenti, le dottrine, i precetti e i metodi de'loro maestri, e per una tal loro caratteristica si manifestano della scuola a cui si erano dedicati: così io dirò la scuola di Omero, avvegnachè que' principali studiarono in lui che fu primo e grandissimo; e come nol superò nessuno perchè le Muse il lattar più ch'altro mai (Purg. XXII-121), e il suo poema è pur sempre tale che non l'arrivò alcuno, così il suo canto è altissimo, ed egli ne è il Signore; e quelli tali sono i discepoli della sua scuola, e figuratamente ed elegantemente la bella scuola. Non m'accordo adunque neppur col Bargigi, nè coi Triulziani 1 e 16 che concordano coi compagni.

(\*) La Crusca del Comino ritenne la lezione del ch'ei si (che secondo il Landiano e compagni sarebbe ch'e' si) senza pensare alle balordaggini de' copisti. Quel si fa presumere qualche antecedente atto onde
si arguisca l'onore dell'inschierare il poeta; ma Dante non ne porta. Ben
dice dell'onore fallogli col farlo della schiera loro que' poeti; quindi meglio scrivono coloro che danno ch'essi come il Cod. Gactani. I Codici
Di-Bagno e Cavriani, e il Riccardiano 1005 hanno come h q: esser me

si chio fui sesto tracotăto seño
Cosi andammo infino ala lumiera
parlando cose chel tacer e bello
sicomeral parlar cola douera
Venimo alpie dun nobile castello
sette uolte cerchiato dalte mura
difeso intorno dunbel fiumicello
Questo passamo come terra dura
psette porti intrai co questi saui
Giugnemmo rprato difresca uerdura

V. 102 - b: Si ch' i' fui (corretto poi: Si ch' io fui).

103 - e f h q t r: n' andammo.

= b e f n r: lumera.

105 - h i: eral parlar.

106 - b c d f g l: Giugnemmo.

108 - q': d' un gran.

110 - tutti: porte.

» - b e f g h i l m n q r: entrai.

» - q: passa (passa' per passai).

111 - b c d y l: Venimmo.

 $\Rightarrow -f$ : Giugnemmo. (\*)

fecer dizione migliore e più gramaticale pel relativo personale fra i poeti e Dante; e io questo ritenni anche pensando che non ponendo gli antichi i punti sugl' f poteva benissimo quella lettera essere stata un'e massime nell'unione usitata col fecer. (V. Dante col Lana, edizione bolognese Vol. 1 p. 143). Per amor di precisione poi noterò che il Triulziano del 1337 ha: Che simmi fecer.

(\*) Il Codice Landiano ha avuto correzione alla prima parola dei versi 106 e 111; senza dubbio eravi Venimmo, Giugnemmo. La correzione debb' essersi fatta in presenza di molti Codici che hanno il contrario, e non soltanto fecesi al Landiano ma a qualch' altro perchè il Gactani e l'Ambrosiano 47 vengono da tali in cui mutato il verso 106 fu dimenticato il corrispondente del 111. E così nel Cortonese mutato è il 111 e non il 106, a tal che in amendue si ripete la voce stessa. Il Valori e i compagni suoi trovarono molti Codici col Giugnemmo, Venimmo, e a questo modo si presentano le antiche edizioni di Foligno, Jesi e Napoli. La naturale di quel tratto di camino esige prima il Venimmo, poscia il Giugnemmo. Il Triulziano 16, quantunque errato nella lezione del primo m, ha primamente Venimmo. Il segnato 1 al v. 110 ha parti, ma è chiaro che l'a fu errore

Genti ueran conocchi tardi e grani congrande autorita ilor sĕbiăti parlauan rado con uoci soaui
Traemoci cosi dalun de canti in luogo apto luminoso e alto siche uedere si potean tucti quăti
Cola diricto sopral uerde smalto mifur mostrati lispiriti magni che del uedere me stesso masalto louidi electra cŏ molti cŏpagni traquai conobbi ettore e enea

115

120

V. 113 - tutti: Di.

» - b: grandi.

» - l: altorità.

» - tutti: ne lor.

» - b: suavi. (\*)

115 - b: dall' un di.

» - i: da un de' (anche il Cortonese).

116 - b e f g h i b m n q r t: ed alto.

117 - d m: si potien.

118 - i: E là diritto.

119 - e f l r: gli.

120 - b c f h l m n t: Che del veder in me (ime) stesso n' esalto.

» - d o p: Che del veder in me stesso m' esalto.

» - e: Che del veder in me stesso m' asalto.

» - i: Che del vedere in me stesso m' assalto.

» - q t: Che del vederli in me stesso n' esalto.

» - q r: Che del vederli me stesso m'esalto (r: exalto).

121 -  $\hat{d}$ : I' vidi Elettra.

122 - b c d n o t: conobbi Ettor ed Enea.

» - d: Tra i quali.

» - e f g h i l m q r: ed Ettore ed Enea.

di penna, e che dev'essere porti: terminazione usitatissima in antico, e che Pietro Giordani condusse elegantemente nella sua traduzione del Beverini alla Congiura del Burlamachi. V. nota al v. 115. C. VIII.

(\*) Il Triulziano 16 e il Cortonese hanno parlando rado; il Triul-

ziano 1: Con grande, e boci.

cesar armato cŏgliocchi grifagni
Vidi Cammilla e la puntasilea
dalaltra parte uidi il re latino 125
che cŏ lauina sua figlia sedea
Vidi quel Bruto che caccio Tarqno
lucrezia julia marzia e corniglia
e solo ĭparte uidi ilsaladino
Poi che innalzai un poco piu leciglia 130
vidi il maestro di color che sanno
seder tra filosofica famiglia
Tucti lomiran tutti onor li făno
quiudi socrate e platone

V. 123 - e: con occhi (come l'Antaldi).

124 - d e f: Pentasilea.

» - o: Pinteselea.

» - t: Pentesilea. (\*)

125 - f q l t: e vidi il re.

126 - e: Lavinia (come l' Antaldi).

127 - n (erroneo): Brutto.

128 - b h: Ginlia.

» - d: Lucretia Martia Julia Cornilia.

» - q: Marcia.

129 - b: imparte (in parte).

» - o: vidi Saladino.

130 - b: por che 'nnalzai un poco più le cilglia. (\*\*)

133 - d'(errato): miravan.

» - e: Tutto (tucto).

» - e f g l m r t: li fanno. ("")

134 - c d q m: vid' io Socrate.

<sup>(\*)</sup> Il Buti edito dal Giannini e la Crusca han Pentesilea nome vero, come assai usato Pantasilea.

<sup>(\*\*)</sup> Valori e compagni trovarono spesso: un poco in su le ciglia.

(\*\*) Contro la Crusca del Comino stanno pel miran tutti i nostri
Codici oggi in opera, e i Triulziani 1, e 16, e il Buti edito. Vedi poi la
mia nota alla pag. 148 del Vol. 1, del Dante col Lana, edizione bologuese.

135

140

che inanzi agli altri piu presso li stanno
Democrito chel mondo a caso pone
Diogenes Anaxagora e tale
Empedocres Araclito e zenone
E uidi ilbuono accoglitor del quale
Dioscorides dico e uidi Orfeo
tullio e Alino e seneca morale
Eulide geometra e Tolomeo
Ypocrite Auicenna e Galieno

V. 135 - e: Che tra li altri.

» - n: presso più li stanno.

» - i: presso li stanno.

136 - o (errato): Deomecrito.

137 - g: Diogene.

140 - h m: Diascoride (m: dyascoride).

141 - i: Tullio ed Alino.

» - b l o: Tullio Alino (o: per errore, almo).

- f: alane.

» - e t: Tullio e livio. (\*)

142 - d: Et vidi 'l geometra Tholomeo.

» - o: Eugride geometra.

» - n: Tolomeo.

» - q: Ptolomeo.

» - i: Tolommeo.

143 - o: Ypocras - e r: Ipocras.

» - h i m n q: Ipocrate.

- t: Ippocrate (come l' Antaldi).

(\*) Il q aveva Alono, ma fu corretto in linno. Il 1 Triulziano ha Aleno, il 16 Alino senza la copula. Torricelli negli estratti dai Codici napoletani vuol che sia Lino, ne' suoi studii danteschi vuol Livio Andronico. Livio ha il Codice di Ravenna e la Nidobeatina; ma il Commento del Lana dichiara che i nominati dal poeta son filosofi morali e retiorici; quindi Lino è più vero. Nota poi che anche il Codice Filippino ha Alino per Alino, errore dunque sceso in più codici da quello che primo mal lesse per m le tre lineette dell' in in tempo che gl' i non aveano punti in capo. Così pure credo l' alino mala lezione di clino. Il Buti ciito, e il Commento anomimo dato dal Fanfani consacrano il Lino del terzo della Bucolica di Virgilio. Al Laudiano fu aggiuuto un et che non avea.

Aueroys chelgran cometo feo

Io non posso ritrar di tutti apieno 145
po che si me caccia illungo tema
che molte uolte al fatto il dir nie meno

La sesta ppagnia in due si scema
paltra uia mimena ilsauio duca
fuor dela cheta nellaura che trema 150

E uengo in parte oue noe cheluca

.

V. 143 - f g l: Avicenna Ipocrate (come le edizioni di Foligno, Jesi e Napoli). (\*)

145 - g: a pieno.

» - q: al pieno.

146 - d l m: caccia in lunga tema.

» - o q: caccia lunga tema (q: si me caca). (\*\*)

147 - n: ven meno.

150 - tutti (meno q): queta.

» - q (errato): che sta (cheta).

» - o: aria.

- q : aier.

151 - b c d q: E vegno in parte ove non è chi luca.

» - h n: vegno.... che luca.

» - g: vengo..... chi luca. (\*\*\*)

(\*) Ipocrite è altresi nel Triulziano segnato 1.° (\*\*) Anche il Triulziano 16: in longa tema.

(\*\*\*) La lezione del chi luca è anche dell' Antaldi, e di altri Codici veduti dal Zani-Ferranti; e così del Vaticano, e del Filippino, della stampa d'Aldo, e dell'antica di Mantova. La spiegazione di questa variante è data dal chiosatore anonimo edito dal Fanfani: « Secsi dal primo cerchio » ed entrati nel secondo non v'era chi lucesse, veruno uomo s'intende, » per scienza o per virtû; et ancora quanto più s'ascende verso il centro » della terra v'è più scuro e più di lungi alla divina luce ». Così viene commentando anche il che trovato in altri codici.

-56CO DD22-

## CANTO QUINTO

Cosi discesi del cerchio primaio giu nel secondo che men luogo cighia etanto piu dolor che pugne e guaio Stauni minos orribilmte e ringhia esamina le colpe nelentrata giudica e manda secondo chanighia

V. 2 - n: luocho cingia.

» - c d e f g h i o p q t r: loro cinghia.

3 - b: punge a guaio - g (errato): cinge.

» - d: punge e guaio.

» - h: tanto ha più dolor.
» - q: tanto a più dolor. (\*)

4 - n: oribelmente e ringia.

» - d t: e orribilmente ringhia. (\*\*)

6 - n: secondo c'avingia.

» - q: che vinghia.

(\*) Questa lezione di  $\hbar$  q era stata veduta dalla Crusca florentina la quale discorda precisamente dal Commento del Lana (V. edizione bolognese di Dante col Lana, Vol. 1, pag. 151) e del Codice di Santa Croce. Il Codice Landi ha quel punge in correzione; la primitiva lezione dovette esser pugne.

(\*\*) Questo e orribitmente è anche d'altri codici: stando poi al Lana si darebbe più forza alla dimostrazione aggiungendo un altro e all'orribitmente — Stassi minos, e orribitmente, e ringhia.

Dico che quando lanima mal nata liuien dinanzi tucta seconfessa e quel conoscitor dele peccata Vede qual logo dinferne da essa cignese colla coda tante nolte quatunga gradi uuol chegiusia messa Sempre dinanzi allui ne stano molte vanno a uicenda ciascun algiudicio dicono e odono e poi son giu uolte O tu che uieni al doloroso hospizio grido Minos a me quando minide lasciando lacto dicotanto ofitio Guarda come entri e incui tu tefide

10

15

V. 8 - n: ven dinanzi. (\*)

10 - q: Ve qual.

» - n: luocho - tutti gli altri: loco.

12 - e: Quantunche gradi vuol che sia giù messa.

» - r: Quantunqua gradi vuol che sia giù messa.

» - q: Quantunque gradi vuol qua giù sia messa. (\*\*)

14 - e f g i l m n t: giudizio.

» - q: judicio.

15 - e: e dopo son giù.

» - r: e poscia son giù.

16 - c h q: ospicio. » - n: chi veni.

17 - t v: Disse minos a me (E cost il Buti edito).

- q : me vide.

18 - n: Lassando.

» - t v: uffizio.

» - e f g l m n r: offizio.

» - b e: officio.

19 - tutti: Guarda com' entri e di cui tu ti fide.

(\*) Il Cortonese ha: va dinanzi; il Santa Croce: va davanti, e forse meglio poiche, quantunque il poeta serbi il presente, narra di cosa da sè lontana, e par che tale confermi il vanno del 14 verso.

(\*\*) Il qua del Cod. q non è altro se non il che per una pronuncia antica simile nel quantunqua del Cod. r, che è anche d'altri.

non tinganni lampiezza delontrare 20 el duca mio a lui pche pur gride Non impedir losuo fatale andare vuolsi cosi cola doue sipuote cio che si uuole e piu no dimadare Ora comincian ledolenti note 25 a farmisi sentire orson uenuto la doue molto pianto mi pcuote Io uenni in loco dogni luce muto che mugghia come fa mar p tepesta se da contrari uenti e obattuto 30 La bufera infernal che mai no resta mena gli spirti cola sua rapina

V. 20 - q: Che non t'inganni. (\*)

» - tutti: dell' entrare.

21 - e: Il mio maestro.

25 - n: Ora incominciam.

» - q: Or cominciamo.

» - b: dolente note.

26 - n: sentir.

27 - f l m n r: percote.

» - q: molti pianti me percuote.

28 - q: I' venni.

» - e: Io vegno.

» - d t: Io vegno in parte. (")

= i l m: luogo = n: luocho.

29 - n: muggia,

31 - n: buffera.

32 - h i n: li spirti.

» - i: colla sua.

(\*) Qui dev essere stato un pentimento del poeta, perché abbiamo nel Cortonese non ti vinca, la qual dizione non può essere stata imaginata dal copista.

<sup>(\*\*)</sup> Questa lezione è anche de' Codici Antaldi e Santa Croce. Il Cod. t, napoletano ha poi d'ogni voce mulo, ma il commento spiega: privato d'ogni chiarezza; donde si vede voce essere errore per luce. Tuttavia il t non è solo.

voltando e pcotendo limolesta Quando giungon deventi alla ruina quiui le strida il compianto e illameto 35 bestemian quiui la uertu diuina Intesi chacosi facto tormento enno dannati i peccator carnali che laragion somettono al taleto E come listornei neportan lali nel fredo tepo aschiera larga e piena

V. 33 - e: gli molesta.

34 - c o t v: dinanzi (altri Codici: de' venti).

35 - c: il compianto, il lamento.

» - h: gran pianto e il lamento.

» - q t: con pianto e lamento.

» - e: col pianto e lamento.

» - f: il pianto el lamento.

» - r: il pianto e lo lamento.

» - h i: Qui le strida con pianto e lamento. (')

36 - h (errato): Bastemian.

» - q (errato): Biasteman.

» - e (errato): Biastiman.

» - b (errato): Biastimavan.

37 - q: Intesi io.

» - b: Intisi (intesi) c' a così.

» - n: cussi.

38 - e f t v r: Eran dannati.

» - g h: Sonno (sono) dannati. » - i: Stanno dannati.

39 - n (errato): Somenton al talento.

40 - i: stornelli ne portan.

» - f h n q: stornelli portan.

41 - f l n: lunga e piena.

» - e: lunga e piana.

» - t: Nel tempo freddo.

<sup>(\*)</sup> In tante differenze non sarà inutile aggiugnere che il Cassinese ha con pianto e il lamento; il Vaticano quale il nostro e; l'edizione antica di Mantova si come q e t; il Cassinese: con pianto, el lamento; le famose edizioni di Foligno, Jesi e Napoli ciò che ha l'undecimo codice Triulziano.

così quel fiato li spiriti mali
Diqua dila digiu disu limena
nulla spanza liconforta mai
non che diposa ma diminor pena
Et come igru uan cantado lor lai
facendo in aere dise lunga riga
così uidio nenir traendo guai
Ombre portate dalla decta briga
pchio dissi maestro chi son quello

45

.50

V. 42 - h: quel fatto li spiriti.

» - q: quel flato de li spiriti.

» - b: quel fiato li spirti.

43 - h n q: di su di giù. (\*)

45 - h: possa.

> -b: menor. 46 - l: come i grui. (\*\*)

= q: i lor lai.

47 - d: Per l'aere facendo di se lunga riga.

» - e: arie (certo aire).

 $= -fghi^{\dagger}lmnqrtv$ ; aer.

48 - b c p: Così vidi.

49 - c (errato): biga.

50 - b: or chi son quelle. (\*\*\*)

» - i: Ed io dissi.

(\*) Anche l'antica edizione mantovana e il Codice di Santa Croce hanno prima di su. E poichè si credeva a tempi del poeta che la bufera fosse vento sorgente da terra e alzantesi in alto e dall'alto a terra rimandato e così durevole a vicenda, questa lezione non sarebbe tanto impropria sebbene trovisi in pochi codici.

(\*\*) Ugo Foscolo rimise questo grui sulla sola fede del Bartoliniano e se ne compiacque: aggiungero io che l'hanno l'Antaldino, il Cassinese, i tratti di Dante copiati da Codice antico sul Virgilio 511 pur cassinese e la chiosa del Boccaccio. Il Codice di cui si servi il Lana ebbe i gru, ma il Lana serisse di sua chiosa le grue. Questa è plurale di grua; resta grue di mabo i generi, e gru indeclinabile.

(\*\*\*) Il Codice Landiano in origine mancava dell' or, che non è in

alcuno di questi codici.

55

genti che laura nera si ghastigha Laprima di color dicui nouelle tu uuoi saper mi disse quelli allotta fu impadrice dimolte fauelle A uitio diluxuria fusirocta che libito fe licito insua legge per torre ilbiasmo inchera odocta Elle Semiramis di cui si legge che succedette anino e fu sua sposa

V. 51 - n: Gienti.

» - h: Gente - g: Giente.

» - c: aura mera.

» - f: aria nera.

» - q: aiere nera.

» - e: aira nera.

» - r: aire nera. (\*)

53 - b t v: vuoi.

» - b c n v: questi.

» - q (erroneo): dico (dice). (\*\*)

54 - q h n q r t v: imperatrice.

» - n: leggie.

57 - n: biaxmo.

» - c: in che era corrotta.

58 - n: leggie.

59 - b: succi dette annino (a Nino).

» - e f: soccedette anino.

» - r: subcedette a nino. (\*\*\*)

. (\*) Il Triulziano spogliato dal Mussi: aura negra. Il Codice Gaetani, la Crusca e il Foscolo accettarono l'aer nero. Certo aura è più propria per l'aria in moto, vento o bufera.

. (\*\*) Il Codice Landiano è guasto in vuoi e in questi da altra mano, onde par che avesse vuo e quegli. Nota che per la pronunzia quelli val quegli.

(\*\*\*) A me parve più unito che diviso il verbo del Landiano; ma quantunque abbia dato luogo a qualche romore, non era da farne quanto il sugger dette di frate Attavanti (Quaresimale, Milano 1479) ch'era tutt'altro che un errore suo e di mente come suppose il Witte; di che V. la mia nota a pag. 154 del primo Vol. del mio Dante col Lana edizione bolognese, tene laterra chelsoldan corregge
Laltre colei che sancise amorosa
e ruppe fede al gener di sicceo
poi e cleopatras luxuriosa
Elena uidi pcui tanto reo
těpo siuolse e uidi ilgrande Acille
che co amore alfine cobatteo

65

60

V. 60 - n: correggie.

61 - g h n t: s' uccise.

» - q: se ancise.

» - b: luxoriosa, (\*)

64 - q: per cotanto.

> -t v : vedi. (\*\*)

65 - t v: vedi.

66 - e f: Che per amore (Cost auche il Cortonese).

= q: alfin si.

= q: Che con l'amore.

la conferma a pag. 575-6 del Vol. terzo e il discorso di Prefazione ai settantacinque esemplari speciali di questa edizione dedicati alla Maestà del Re d'Italia dov'è parlato anche delle varianti vedute dal Barlovv.

(\*) Al verso 63 il Landiano avea Cleopotras; mano pessima tolse via l'ultima lettera.

(\*\*) Forse originariamente fu per cutanto (per cu' tanto) il copista scrivendo sotto dettatura intese o chiuso invece d'u e diede errore. Quanto al redi dei due Codici napoletani e dell'edizione del Sicca, abbiamo dal Witte essere per questo verso e pel successivo una correzione di seconda mano nel Codice di Santa Croce, ma integro e primitivo al verso 67 di esso Codice, e a tutti e tre i versi nel Codice di Berlino. Vedi è nelle antiche edizioni di Foligno e di Napoli nei versi 64 e 65. Nel Bargigi, il testo di Dante ha vidi, ma la chiosa: « O tu Dante vedi Elena...., nomina » poi Achille e dice, o tu Dante vedi il prode Achille...., nomina ancora » Paris e dice, o Dante vedi Paris » ecc. Certamente sino alla parola Tristano sembra tutto un parlar seguito di Virgilio, e in questo conto dopo esso, sarebbe un troncamento, una mutazione giustamente segnata da alcuni puntini dal Sicca; ma è anche naturale che fatto cominciar Virgilio a parlare continuasse egli Dante a dire chi veduto avea man mano secondo che il poeta gli era andato indicando. Ciò detto, rimane libera la scelta, ma è da ricordare l'andazzo degli antichi di mutare gli e in i, e viceversa per cui potrebb' essere accaduto un tramutamento di vedi in vidi in Codice de' primissimi e così passato nei più generati dai generati da esso.

Vidi paris tristano e piu di mille
ombre mostromi e nominomi a dito
camor dinostra uita dipartille
Poscia chio ebbi ilmio doctor udito
nomar le done antiche e caualieri
pieta migiunse e fui quasi smarito
Io comiciai poeta uolontieri
parlerei a quei due chensieme uano
e paionsi aluento eff leggieri
75
Et egli a me uedrai quado sarano

V. 67 - q: Io vidi.

» - t v: Vedi.

68 - efilm qrv: nominolle.

69 - q: Amor che nostra vita (forse da nostra).

70 - b: dottor (tolto da altri l'e).

» - e f: signore.

71 - defhilm qrtv: e i cavalieri.

72 - h: Piatà.

» - d e f h i o q r o: vinse (come il Gaetani).

» - l: mi prese.

» - b h n: fu (fu'). (\*)

73 - t: E cominciai.

» - d: Incominciai.
» - c o: I' cominciai (così avea il b ma fu alterato in Io).

= b c f: maestro.

74 - b d f g r t v: duo.

» - h n: du' (du).

» - q: duy. (\*\*)

75 - b paiono (corretto paion).

- f: paron.

» - q: Che al vento paion esser sì leggieri.

76 - m: quand' e' saranno (quande).

<sup>(\*)</sup> Il Landiano fu corretto in fui. Il Cortonese reca: Pietà mi mosse; il Triulziano spogliato dal Mussi tiene giunse, come il suo compagno undecimo.

<sup>(\*\*)</sup> Il b fu corretto da altra mano in due.

piu presso anoi e tu allor li piega pquello amor chei mena e quei uerrano Sitosto come iluento annoi li piega muoui la uoce o anime affanate venite anoi parlar saltri nolniega Quali colombe daldesio chiamate co lali alzate e ferme al dolze nido vengon per laere dal desio portate

80

```
» - h: e ci (forse: e ei).
» - q: a ti (forse: a te).
» - i m: que'.
» - e: li mena.
» - d: li meni e qui. (*)
80 - b v: Muovo (v: Movo).
» - d: Movi la boce.
» - k n q i: Movi la voce.
» - e f l m r: Mossi. (**)
81 - q (errato): a mi (ma forse l' m in origine era no).
82 - b: quali colombi (ridotto poi in quale colombe da altri).
» - e: qual i colombi.
```

V. 77 - c l m n: priega.

83 - o t: ale.

» - f l m: ali aperte.

» - tutti: dolce.
 84 - b c h n o r: Vegnon.
 » - g i l m t v: volan.

 $78 - g \ n \ o \ t$ : ed ei  $- n \ t$ : et.

(\*) Anche qui il Landiano è stato malmenato in mena qui. Taluni ritenendo ei invariabile in ogni caso, citano il v. 18 del Canto XVIII, e qui lo vorrebbero a preferenza; io non posso parteggiare e sto in disparte, ma forse la lezione li mena in origine fu ei mena, ma per divisione del chei mena in ch'ei mena quando altri divise che i come nel 53 del Canto VII.

» - g h q: ali alzate ferme (forse s' ha a dividere alzat' e).

(\*\*) La voce Muovo fu in maggior numero di Codici dei visti dalla compagnia del Valori; l' ha eziandio il Vaticano ed è tenuto in concordanza ai versi 79 e 84; ma in cotal concordanza è anche il Muovi ell' è natural continuazione dell' istruzione di Virgilio e Barlovv di 55 codici videlo in 34. Il Witte ritenne Mossi che mal s'accorda col tempo di ciò che segue.

Cotali uscir dela schiera oue dido
anoi uenendo plaere maligno
siforte fu laffettuoso grido
O animal gratioso e benigno
che uisitando uai plaere perso
noi che tignemo il modo di saguigno
Se fosse amico ilre deluniuerso
noi pregaremo lui de la tua pace

V. 84 - eflmortv: aer.

- h q : aier.

» - n: aire.

» - tutti: dal voler portate. (\*)

86 - h n: vegnendo.

» - e n: aire.

- cdfghilmosto: aer.

= q: aiere.

89 - c d f g l m r t v: aer.

 $\rightarrow -e h n$ : aire.

» - q: aier.

90 - h: tingnemmo.

» - b c i t: tingemmo (E così l'Antaldi).

91 - g: Se fosse amici al re.

» - q: S' eo (seo) fosse amico il re. (\*\*)

92 - b c d e f i l m n o p r t v: pregheremmo.

» - l n o r: per la tua pace (n: pacie).

» - q: di vostra pace.

(\*) Trovando la voce disio ne' varii codici ora al v. 78, ora all' 82, ora all' 84 inclino a credere che il Poeta oscillo molto nel posarlo a questi luughi e or lo mise e or lo toise. A questo v. 84 l' ha il Codice Filippino altresi ma come troppo vicino al v. 82, e si raro non mi par ritenuto in definitivo dal poeta, massimamente che più che desio e affetto di volonia. Lo Zani-Ferranti vuole movi altate e vegnon e citando il Bargigi mette un punto e virgola dopo aer; unendo poi il portate a Cotali uscir. In ciò s'accorderebbe coll' interpretazione lanea, di che V. il mio Dante col Lana, edizione bolognese, Vol. 1, pag. 157.

(\*\*) La lezione del g è certo errata, ma ne illumina la chiosa che vi ha; si essemus amici regi universorum, che accorda col pregheremmo, col quale discorda affatto la lezione del g che è non solo errata ma falsa e tal sarebbe ancora se come la stampa jesina avesse al Re, perchè quegli

amanti non eran nemici a Dio, ma Dio a loro.

dachai pieta delnostro mal puerso
Di quel chudire e che parlar ti piace
noi udiremo e parleremo a uoi
mentre cheluento come fa ci tace
Siede la terra doue nata fui
sulla marina douelpo discende
pauer pace coi seguaci sui

95

Amor calcor gentil ratto saprede miprese dicostui la bella persona che mi fo tolta elmondo acor moffede 100

V. 93 - efghlnopqrtv: Poiche hai.

» - c: Poi ch' ai (chai). (\*)

94 - i: Da che udire e che parlar vi piace.

» - b c e f l t v: Di quel che udire e che parlar vi piace.

» - n: odir e che parlar vi piacie.

» - g t: che udire e di parlar vi piace.

» - d: che udire e che parlar vi piace.

» - m: che udire o che parlar vi piace.

» - v: che udire e di parlar ti piace. (\*\*)

95 - n: voi.

96 - b d f g h i l n o q r t v: si tace (n: tacie). (\*\*\*)

97 - n: foi - d: fuoi.

98 - l: distende (Fu mal letto il c).

99 - d n: suoi.

» - tutti, meno d: coi seguaci.

102 - tutti: fu tolta.

» - c f g h i m o p q t v: modo ancor m' offende - f: anco.

» - d: modo ancor n' offende.

» - q r: al mondo. (\*\*\*\*)

(\*) Divido ch' ai e non c' hai, per seguir l'antico in che raro diede l' h all' avere. Così sarà a dividere Da ch' ai nel Lambertino, e in quelli che hanno Da chai.

(\*\*) Il Landiano fu poi mutato in udir e che.

(\*\*\*) Il Lambertino legge come il Bartoliniano, il Filippino e come le antiche edizioni di Foligno, Mantova e Napoli. Nel Codice di Casa Landi il si da posterior mano fu mutato in ci.

(\*\*\*\*) Certamente il Landiano aveva Che e' tolse, e modo, e fu alterato, ma resta a vedersi se aveva o no segno d'abbreviatura. Francesca non

Amor cha nullo amato amar pdona mi porse di costui piacer si forte che come uedi ancor no mabadona Amor codusse noi ad una morte cayn atende chi da uita ciaspese

105

V. 103 - c: nullo.

104 - tutti: prese.

» -b c e f m n r t v: del costui.

» - q: del piacer costui sì forte.

105 - n: no m'abandona.

107 - b q h: Caina attende chi in vita.

» - d n: Caina attende chi a vita.

» - c m: Caino attende ch' a vita (m: Chayno).

» - f i r v: Caino attende chi vita.

» - p: Caino attende chi 'n vita.

» - e: Cavn attende ch' a vita.

» - o: Chin attende (Chinattende) ch' in vita.

» - l: Chaym attende chi vita.

» - q: Chaym attende chi de vita.

» - t: Cain attende chi vita. (\*)

potea dolersi del modo, e la storia (non la poesia) parla chiaro, ma potea dissimulare e lamentarsi che il mondo avesse pensato male di Lei. Il Codice di Ravenna ha mondo, e così quel di Berlino sebbene non ascoltato dal Witte che lo magnificò. Desidero che si legga e consideri la lezione del Cortonese: che mi fu tolta al mondo, come q ed r, per cui bisognerebbe aprire una parentesi dopo Amor del v. 100, e chiudersi a questa voce mendo del 103. Questa lezione in gramatica non regge ma da indizio non essere di primo getto. Non si può indovinar che manchi; ma si può intendere la pena di che quell'amore laggiù ne'luoghi inferi tuttavia era cagione. Vedasi la mia nota nel Dante col Lana Vol. 1 pag. 158. Il Codice Gradonico della Gambalunga di Rimini ha anch' esso mondo, e il Buti nel Codice v confessa impropria la parola modo, e cerca via di scusarla. Il Barlovv ha 30 esempi di mondo e più di modo ma sa dell'abbreviatura smarrita.

(\*) Premetto che il b, ossia il Landiano, fu poi da diversa mano alterato in Caino, e che com'esso ebbe Caina anche il Buti edito dal Giannini. E per me credo che veramente debba essere Caina, e che Caino sia errore di amanuensi prosuntuosi e ignoranti, se la Caina è in fondo all' inferno (XXXII. 58) per gli uccisori e pei traditori de' proprii parenti e se Dante non ha dato laggiù nessuno officio a Caino di accogliere alcuno. Denso che quell' m di Chaym fosse stata una na addossata ad un' a, e quindi

queste parole da lor ci fuor porte
Da chio intesi quellanime offese
chinai iluiso e tatolteni basso
fincheilpoeta midisse che pense
Quando risposi cominciai o lasso
quanti dolci pensier quato disio
meno costoro aldoloroso passo
Poi mi riuolsi allo e parlai io
e cominciai francescha ituo martiri

115

110

V. 108 - tutti: fur.

109 - d n o t: Quand' io intesi (anche Santa Croce).

111 - o: Che il buon maestro mi (anche Antaldi).

112 - c o t: Quand' io (anche l'Antaldi).

» - c n: rispuosi. (\*)

113 - b: pensieri, quanto.

» - e: pinsieri (pensieri) e quanto.

» - q: quanto dolce pensier, quanto.

115 - b: riuuolsi (rivolsi).

> -b c d e f g h i l m r t v : parla' io.

116 - b d e f g h i r t o: tuoi.

mal letta; e anche penso che possa essere stata in altri Codici una n, ma unita all'attende, e altresi una m per n come incontrammo nel Lambertino, nel Frammentario dell' Università di Bologna, nei Triulziani, nell'Ambrosiano e in altri; e in questo caso uno amanuense soppresse una a e uni il nome al verbo Delle male lezioni è lo scritto del Codice Triulziano segnato o, chè quell' à dovett' essere certamente un a. Chi poi non sapeva della Caina scrisse Caino. - La lezione di chi scrisse di chi a vita reputo fosse in origine di chin vita; e preso da qualcuno l' n per a, e così anziche dividere ch' in, divise chi a, donde poi altri fece ch' a accettato da molti. Rimarrebbero dunque due lezioni buone: chi in vita e chi vita. Se per vita intendasi il mondo terrestre puossi accettare la prima in vita, avendosi nel XII canto di quest' Inferno, v. 112 che Obizzo da Esti « Fu spento dal figliastro su nel mondo » ma se intendesi il vivere o la vita temporate nulla sta meglio che la seconda. Quanto al di vita e al da vita, chè quel d non può essere arbitrio di copisti, io oserei dire ch' erano prove e furono pentimenti del poeta, risolutisi nell' una o nell'altra di quelle due maniere, l'ultima delle quali piacque al Witte e piacque a me.

(\*) Il Landiano dal suo scrittore avea solo Quando risposi; gli fu da altri dato Quand' io risposi.

120

a lagrimar mi făno tristo e pio
Ma dĭmi al tempo de dolci sospiri
ache e come concedete amore
che conoscesti idubbiosi desiri
Equella a me nesun magior dolore
che ricordarsi deltempo felice
nela mifia e cio sal tuo doctore
Ma saconoscer la prima radice
delnostro amor tu ai cotăto affecto
diro come colui che piange e dice
Noi leggiauamo un giorno pdilecto

125

V. 118 – d g l n: di dolei.

» - t v: dei dolci.

120 - c h i n q: conoscesti (e il Triulziano spogliato da Mussi).

» - b c n: disiri.

121 - e f l o q r v: Ed ella.

» - h: Ed egli.

» - q: nissun.

» - n: E queli a me (fors' era: E quellame).

» - b: maior (ed aveva prima: E ella).

122 - n: felicie.

» - tutti, meno d: dottore.

124 - l: Ma s' a (Masa) conoscer.

» - m (errato): Ma assai conoscer.

» - n: radicie.

125 - c e i l q: effetto.

126 - efilm nrtv: Fard. (\*)

» - n: piangie e dicie.

127 - b: leggivamo (fu guasto come il Lambertino).

» - n: legievamo.

<sup>(\*)</sup> Anche Santa Croce, e l' Antaldi, e i nostri di Casa Triulzio, compreso lo spogliato dal Mussi, hanno dirò. Cotal legge il Landiano a cui mano trista cambiò il colui in collei.

di lancialocto come amor lo strise soli erauamo esanzaalcun sospecto Perpiu fiate gliocchi cisospinse 130 quella lectura e scolorocci il uiso ma solo unpunto fu quel checiuise Quando leggemo ildisiato riso esser basciato da cotato amante questi chemai dame nofia diviso 135 La boccha mibascio tucto tremante galeocto fu illibro e chi lo scripse quel giorno piu noui leggemo auate Mentre che luno spirto questo disse laltro piangea siche dipietade 140

V. 128 - n: Lancilotto.

» - o: Lanciolocto.
» - c d: Lancialotto. i\*)

129 - b: eravamo senz'alcun sospetto.

130 - b: Per più fiata.

131 - b: lettura, scolorocci. (\*\*)

132 - c: Ma sol.

133 - n: legiemo.

134 - f: bassiato.

» - h i l q r t v: baciato.
» - t: cotale amante. (\*\*\*)

136 - h i l q r t v: baciò.

137 - e: non leggemmo avante.
» - i: non leggemmo davante.

140 - n: piagnea.

» defhilm qrtv: piangeva.

<sup>(\*)</sup> I Codici Vaticano, Berlino e Gaetani, il Codice Filippino, e la stampa antica di Foligno hanno quello che i due Codici Triulziani qui sopra spogliati. Il Witte accetta Lancellotto.

<sup>(\*\*)</sup> Dopo leltura fu da mano postuma iscritto l' e. (\*\*\*) Il Codice v avea cotăn, come colanto ha il Buti edito ma gli fu raschiata la n quasi dovesse aver colale come hanno le antiche edizioni di Foligno e Napoli e il Codice Cortonese.

io uenni men sicomio morissi E caddi come corpo morto cade

141 - ef g i l m q r: men così com' io.

- t: meno.

-b n v : meno come s' io (sio).

- h: men come s' io. (\*)

(\*) Il Bargigi ha quel che il Landiano, il Palermitano, e il Buti di Napoli. Lo Zani-Ferranti crede che tal lezione sia come onomatopeia del languore del morire. Il Triulziano spogliato dal Mussi morirebbe meno languente col suo men siccome. Il morissi del Lambertino pel morisse di tutti gli altri codici è del solito abuso dell'i per e per amanuensi che lavoravano senza sapienza e senza gusto di gramatica oltre al volgare.



## CANTO SESTO

Al tornar dela mente chesi chiuse dinanzi ala pieta didue cognati che di tristizia tucto mi confuse Nuoni tormenti e nuoni tormatati miueggio intorno come chio mimona e chio miuolua e comechio guati Io sono al terzo cerchio della piona eterna maladecta fredda e greve

V. 2 - e f i l q r: de due.

b: di duo (mutato poi da altri in due).
 o p t v: de duo.

3 - b: trestizia (trestitia mutato da altri in tristitia).

4 - b: nuovi tormenti e novi.
» - d g m: novi tormenti e novi.

5 - e: che mi mova.

6 - g h q: E come ch' io mi volva e ch' io.

» - i n: E ch' io mi volua, o come (i corretto: volga).

» - l: mova e come ch' io guati.

» - t v: E come ch' io mi volga e come ch' io mi. (\*)

8 - b: maledetta.

» - f l m r: grieve.

(\*) I Triulziani c p, il Vaticano e il Lambertino sono d'accordo. Il rolva poi è dei più Codici visti dalla compagnia del Valori.

regola e qualita mai nole noua
Grandine grossa e acqua tota e neue 10
plaire tenebroso siriuersa
pute laterra che questo riceue
Cerbero fiera crudele e diuersa
con tre gole caniname latra
soura la gente che quiui e somersa 15
Gliocchi a uermigli elabarba unta e atra
eluentre largo e unghiate le mani
graffia li spiriti ingoia e disquatra

V. 9 - b: non l'è nuova (nolle nuova).

» - n: non gli è. (\*)

10 - b g h l m n q: grossa acqua.

11 - e f g h l r t v: aer tenebroso.

» - i: aer tenebrosa.

» - m: aire.

» - n: aere.

12 - n: ricieve.

13 - n: fera...

15 - e f: sopra.

» - b: Sopra la gente che qui v'è sommersa.

» - g h n q: gente ch' è (che) quivi sommersa.

» - n: giente.

16 - h i t v: vermigli la barba.

17 - h n: Il ventre.

» - b: e unchiate.

» - n: e ungiate.

» - i: E il ventre ha largo e.

18 - d: li spirti ingoia et squatra.

» - g h i l m p q r: li spirti ingoia e disquatra.

» - v: spirti e l'ingoia e li squatra.

» - n (errato): inguoia e disquatra.

» - o: li spiriti ingola et disquatra.

» - c: li spirti ingoia et disquatra.

<sup>(\*)</sup> Il Landiano fu poi fatto dir nova.

Urlar gli fa la pioggia come cani
dellun de lati fanno alaltro schermo
uolgonsi spesso imiseri profani
Quando ciscorse cerbero ilgra umo
la boccha apse e mostrocci le sane
no auea mebro che tenesse fermo
E il duca mio distese le sue spanne
prese la terra e co piene lepugna
lagitto dentro alebramose cane
Qual e quel chane che abaiado agogna (sic)

25

20

V. 18 - e: ispiriti e ingoia (e igdio) e squatra.

» - r: spirti, gli discoia e disquastra. (\*)

19 - n t v: li fa.

22 - e: Cerbero gran vermo,

23 - tutti: Le bocche.

25 - t: Lo duca (gli altri: El duca). (")

26 - h i n: terra con. (\*\*\*)

28 - n: ehe latrando.

= q : che baiando.

» - c: agongna (agogna).

(\*) Al Landiano è stata fatta alterazione in spirti ingoia et disquatra, forse a ben fermare quest' ultima voce, che l'Antaldino respinse, scrivendo ed isquatra; e un'altra alterazione gli fu fatta al secondo i d'ingoia che fors' era una l, e faceva dire ingola come ha il Cassinese, l'antica edizione napoletana la quale come la mantovana ha altresi disquatra. Io, nel Dante col Lana, accettai, e mantengo buona, preferibile e vera la lezione dell'Ambrosiano, segnato r, condotta alla semplicità di scuoia come la ricevette il Witte, e non mi pare che la Civiltà Cattolica glielo contrasti con ragione, perchè squatrare, o disquatrare dopo ingoiato, o ingolato non si può; ben si può scuoiare o discuoiare oltre al graffiare e, scuoiato, disquatrare. Un primo scrivano vide male scritto liscoia, e gli parve lingoia (li ingoia) e cotale scrisse; ad altri il secondo i parve come forse più alto un l, e vergò ingola. Per grosso esempio di mala scrittura ond' ebbesi peggior lettura, e pessima copia vedasi quell' igdio del Codice 198 Ambrosiano che è pur famoso! Debb' essere stato igoia. Avverto poi che il Triulziano o fu da altra mano ritoccato, e il suo et

(\*\*) Al v. 23 il Triulziano spogliato dal Mussi ha come avea la Crusca, e come ha il Lambertino: *La bocca;* ma non s'accorda ciò col plurale delle bramose canne.

(\*\*\*) Al v. 27 il Codice h manca dell'ultima voce.

e si racqueta poi cheil pasto morde che solo a diuorarlo intede e pugna Cotai si fecer quelle facce lorde delo demonio Cerbero chentrona lanime si chefi uorrebber sorde Noi passauamo su plombre chadona la grieue pioggia e poneualepiate sopra lor uanita che par persona Elle giacian pterra tucte quate

30

35

V. 30 - h: a divorar lo 'ntende (lontende).

» - q: a divorar l'intende.

» - i: a divorallo intende.

31 - n: Cotal si fecer.

» - i: Cotali si fecion.

» - t v: faccie.

32 - b: Dello dimonio.

» - n: De lo dimonio Cerbero ch' introna.

» - q: Di quel demonio.

» - e f l m r: De lo demonio Cerbero che introna.

» - t v: Dello dimonio Cerbero che introna.

» - e: De lo demonio Cerbero che 'ntona. (\*)

33 - d: vorrien (anche il Codice berlinese).

» - q: vorrian.

» - n: vorebbor (vorrebbon come l' Antaldi).

» - e: vorrebber esser.

34 - b: passavan (solito n per m, come m per n).

» - tutti: Noi passavam.

» - c e f g h i l m n q r t v: che adona.

35 - t v: grave.

» - e g h i l m q: ponavam.

» - n: giacican.

» - o: giacen. (\*\*)

(\*) Il Codice q che avea Di lo ebbe di quel dal suo stesso scrivano.

(\*\*) Il Witte che pur ebbe ne' suoi Codici prediletti tutte quante com' è nella Crusca e sta in tutti i Codici nostri, trovato nel Santa Croce

fuorduna chaseder sileuo racto
chella ciuide passarsi dauante

O tu che se pquesto inferno tracto
midisse riconoscimi se sai
tu fosti prima chio disfacto facto

Et io a lui angoscia che tu ai
forse titira fuor dela miamete
sicche non par chio ti uedessi mai
Ma dimi chi tu se chensi dolente
luogo se messa ed ai si fatta pena

40

45

V. 38 - g h i o p q: Ma una che.

» - b c d e f l m r v: Fuor ch' una che.

39 - g h q: Che la ci vide. (\*)

40 - i: O tu che se' (chesse).

41 - b: riconosci me (riconoscime).

» - h: racconoscimi.

43 - b c d e f g h l m n o p q t v: Ed io a lei.

44 - n: Forsi.

» - m: fuor di mia.

45 - b: videsser

- n: te vedesse.

46 - n: chi tu sei.

= e f g h i l m n r: che in sì.

47 - e: Luogo se' messa e hai.

». - o: Loco sei messa ed hai.

Lutte e quante, questo prese innamorato pare di quella congiuntiva che gli fece adottare quattordici volte l'ambo e due di che tutti sorrisero. Il Codice segnato q ebbe cagian, ma fu corretto dal suo stesso serittore.

(\*) Il Codice Landi, segnato b, pel solito abuso dell' i per e ha livò e vidi per levò e vide, ma ciò non toglie che non sia consono alla Crusca. Altri codici hanno al v. 38 Ma una, e nel 39 Quando ci vide: questi costringono a segnare una virgola a ralto, meglio che a levò, e due punti poi a davante come coll' altra lezione che virgola a levò. Il Cortonese è uno di essi, e quantunque il ralto stia anche per tosto, meglio esprime la subitaneità d'un atto: se così è, il ralto conviene più al levarsi che al dire. I Codici che portano Che la ci vide lessero come quello della famosa stampa di Jesi: ma che questa o l'altra dizione sia la vera è difficile dire perchè gli amanuensi antichi raddoppiavano le consonanti nell'unirsi delle parole, ed eccone esempio altro e pronto.

che saltra e magior nulla e si spiacete

Ed egli a me la tua citta che piena
dinuidia si che gia traboccal saccho
seco mitene enla uita serena

Voi cittadini mi chiamaste ciaccho
pla dannosa colpa della gola
come tu uedi alapioggia mifiaccho

Et io anima trista non son sola
55
che tucte queste a simil pena stano

V. 47 - t: Loco se' messa e a cosi.

» - n: Loco se' messa ed a sì.

» - v: Lo (loco) se' messa ed hai sì.

» - c: Luogo se' messa e a così.

» - h: Luogo se' messo ed ha (forse ha' per hai).

» - b: Loco se' messa ed a così fatta pena (eda). (\*)

48 - b c d e f l m o q r: maggio.

= q i: major.

» - h: magio. (")

49 - n: Et elli a me.

51 - tutti: in la vita.

52 - n: mi chiamasti.

» - q: me chiamasti.

56 - n: a simel (asimel).

(\*) lo credo di non errare che l'eda scritto nel Landiano debba valere ed a' òssia ed hai, avvegnachè non sarebbe solo alla rimostranza, accompagnandosi a questa proposta l'Antaldi, il Bargigi, il Codice Gaetani e altri; in tale scelta bisognerebbe così dar ragione al Landino, al Nidobeato, e al Codice estense altresì. Il Commento del Buti spiega: « di-» mostra che dolente è la condizione del goloso ancora nel mondo ed ha » pena più spiacente che sia ». Anche il Triulziano già Bossi e spogliato dal Mussi tiene ed hai sì falta pena.

(\*\*) Se questa coll'abbreviazione è vera, sarà da ritenere abbreviata la simile degli altri Codici. Certo il Buti edito ha maggiore nel testo, e maggiore nella chiosa, ma codesto non fermerebbe per intero un abbreviato sebbene abbia io inteso più volte leggere da uomini saputi al Consiglio comunitativo di Genova giobatta per Giovambattista solo perche si scrive Gio. Batta in abbreviatura. Il Witte la maggio, e stolta è l'edizione milanese che gli fece maggia.

psimil colpa epiunofe parola

Io li risposi ciacco il tuo affano
mi pesa si cha lagrimar minuita
ma dimi se tu sai ache uerrano

Li cittadin delacitta partita
salcun ue giusto e dimi la cagione
perchella intanta discordia assalita

Ed elgli a me dopo lunga tencione
uerrano al sangue e la parte siluaggia
chaccera laltra co molta offesione

Poi apresso puien che questa chaggia

infra tre soli e che l'altro sumoti

60

65

V. 57 - n: Per simel.

58 - n: Io li rispuosi: Ciacco.

» - v: Io cominciai: Ciacco.

59 - i: ch' al lagrimar (callagrimar).

60 - i: settu (se tu).

» - h: a que. (\*)

61 - n: cittadini.

62 - q h i: n' è giusto.

» - b: ragione. (\*\*)

63 - f g l'm q r v: Perchè l' ha tanta discordia assalita.

» - t: Perch' ella è in tanta discordia salita.

» – t: Perch ella e in tanta discordia salita.

» – e: Perchè in tanta discordia è salita.

» - i: Perche tanta discordia li ha (a) assalita.

» - h n: Perche gli ha (percheglia) tanta discordia assalita. (\*\*\*)

64 - e i t v : E quelli (Antaldi : E quegli).

» - n: Et elli a me dopo lunga tencione.

65 - h: a sangue.

68 - b: e l'autra sormonti (tutti poi: e l'altra). (\*\*\*)

(\*) Ho già detto come si usò il que per che.

(\*\*) Questa, ragione del Landiano è sproposito di arrogante che pretese corregger la cagione dell'originale.

(\*\*\*) Il Lambertino scomposto a modo retto rende giusto; Per che l'ha tanta discordia assalita sì come i sette primi sotto messi e il Buti edito.

(\*\*\*\*) La voce autra è antica di Guittone e del codice di Bagno, ma tuttora in Piemonte italico viva.

co laforza del qual che teste piaggia

Alto terra lungo tepo le fronti

tenendo laltra sotto graui pesi
come che di cio piaga e che nadoti

Giusti son due ma no ui sono itesi
supbia inuidia ed auarizia sono
le tre fauille channo i quori accesi

Qui pose fine al lagrimabil sono
e io allui ancor uo che misegni
eche dipiu parlar mifacci dono

Farinata el tegghiaio che fur si degni

V. 69 - tutti: forza di tal.

» - h: apiaggia.

70 - bcdefghilmnqr: Alte.

» - tutti: terrà.

72 - b t v: Come chi.

» - l: n' aonti.

» - n: o chi n' aonti.

» - q: e che m'adonti.

» - q: Come di ciò pianga.

» - d: Come chi di ciò pianga o chi n' adonti.

» - f: Come ch' io di ciò piango o che n' adonti.

» - e: Convien che di ciò pianga e che ne adonti. (\*)

 $73 - b \ c \ d \ f \ o \ p$ : due e non. (\*\*)

y = e: c' han lor cori accesi.

78 - q: Quivi.

79 - b m t v : Farinata e Tegghiaio.

» - i: e il Tegghiaio.

» - h l r: e il Tegghiai.

(\*) Il Landiano avea: Come che, ma fu guasto da altra mano. L'Antaldi legge come l'Ambrosiano segnato f, ma è manifesto errore provenuto dal chi portato da antichi Codici e creduto ch' i': errore sceso dall'abuso stranotato dell'i per c.

(\*\*) Al Landiano fu poi dato il duo che ha l'Antaldi. Il Buti edito legge come il Lambertino.

Jacopo rusticucci arrigo el mosca e gli altri cha ben far poser l'īgegni D'īmi oue sono e fa chio liconosca che grandisio mistringe di sape sel ciel gliaddolcia oln'iferno li atosca E quelli stăno tralanime piu nere

85

V. 79 - q: el Tegiaio.

» - n: e Tegiao. (\*)

» - h: che fur degni.

80 - b: Rusticuccio.

81 - f g h l m n q r: che a ben fare poser.

» - b n: che a ben fare puoser.

-i: che a ben fare puoson.

» - e: che al ben far puoser.

83 - e f l m r: mi stringe di savere.

» - b: me strenge di savere.

» - c l: me strigne di savere.

» - q: che 'l gran desio.

84 - c: o l' inferno li.

» - g q t v: li addolcia..... li attosca,

= i : allo 'nferno (allonferno).

85 - b c e f l n t v: E quelli e' son.

» - i o p: E quelli a me e' son.

» - l: É quelli a me: io sono.

» - q: E quello: io sono.

» - h m: Ed egli a me tra l'anime più nere.

(\*) Non ostante la mala scrizione di questo Codice palermitano tratto tratto si manifesta la bontà del Codice suo antenato. Noto già lo Zani Ferranti che Tegghiaio essendo nome proprio di persona maschile e non di Casato, dovea non avere a se innanzi l'articolo. Anche il Codice di Berlino e il Cassinese hanno qui ommesso l'articolo: ma cotal dizione non può tenersi in precetto di rigore gramaticale, tanto è vero che ivi presso nel verso successivo è il Mosca; nel Canto XXVIII: il Mastino; nel XXVIII nuovamente: del Mosca, e il casato suo era Lamberti; il Brigata ch' era della Gherardesca: tacio il Camicione perché fors' era casato di un ramo de' Pazzi. Piuttosto è a dire che l'articolo vi si comporta quando il nome è diventato un proprio appellativo.

diuse colpe giu gli agraua alfodo se tanto scendi la ipotrai uedere Ma quado tu sarai nel dolce modo pregoti chala mete altrui mi rechi piu noti dico e piu no ti rispondo Gli diricti occhi torse allor ibiechi guardomi unpoco e poi chino latesta cadde conessa apar deglialtriciechi

90

V.  $85 - g \ n$ : Et elli e' son - (g : egli).

» - r: Ed egli e son. (\*)

86 - g h i l m q t v: Diversa colpa.

= 0 r: Diverse pene.

» - tutti: giù la grava. (\*\*)

87 - n: sciendi.

» - e g i l m: scendigli potrai.

» - o v : scendi li potrai.

» - e f q: la gli potrai.

88 - m: tu sara' (sarai) nel.

» - t v: Ma se tu torni mai nel.

89 - l m n: Priegoti.

90 - b: respondo.

91 - g n t v: Li dritti occhi.

» - e: Gli dritti occhi.

» - i: I diritti occhi.

» - q: Li diritti occhi ritornaro allora.

» - b: e più chinò la testa.

92 - e: con essa cadde.

(\*) Il Triulziano già Bossi e spogliato dal Mussi ha: E quelli stan tra l'anime.

<sup>(\*\*)</sup> Il Buti edito legge come la Crusca, e i Triulziani diverse colpe giù li grava, ma il ms della Magliabecchiana ha più li grava. Il Codice parmigiano del 1373 ha diversa pena, molto naturale; e io tenni il gravare più vero e più dantesco dell' aggravare, e se ne veggano le ragioni alla pag. 167 del primo volume del Dante col Lana della edizione bolognese; e tale usa il Triulziano del 1337 al Purgatorio XV; e tale è nelle famose edizioni di Jesi, Napoli, Mantova e Foligno e nel Codice Filippino.

Lo duca disse a me piu non si desta di qua dal suono del anglica troba quando uerra la nemica podesta Ciascun riuedera la trista toba ripigliera sua carne e sua figura udira quel che i eterno rimboba Sitrapassamo psozza mistura delombre e dela pioggia apassi leti

100

95

V. 94 - e f g h i l q r: E il duca.

» - t v: E 'l duca.

» - m : E il duca disse omai più.

» - n: El duca disse omai più.

95 - n: di quel suon dell'angielica.

96 - d e: nimica potesta.

» - b: udirà.

» - c g o q t v: vedrà la nimica. (\*)

97 - q: vedrà.

» - g m: rivedrà.

» - d f: Ciascuno rivedrà.

» - e: Che ciascuno rivedrà.

» - h i n: Ciascun ritroverà. (\*\*)

99 - e: E vederà quel (mal letto e scritto per udirà).

100 - e: trista mistura.

101 - n (errato): piozza.

(\*) Anche il Codice Vaticano ha vedrà; le autiche stampe di Foigno, Mantova e Napoli: revrà; l' Antaldi anzi che la nimica ha la divina. Di 39 Codici che il Barlove vide, soli 14 hanno verrà, e due soli udirà di che uno è il nostro Landiano, l' altro il Berlinese. Forse diceano vedera,

e questo forse era sceso da un venerà.

(\*\*) Il Witte, forse temendo del riso dispregiativo di Foscolo, ha necettato il ritrov rà; e il Torricelli negli spogli napoletani scrisse rivederà, voce non buona. Ma per ritrovare è necessario cercare. Nel dogma della risurrezione ogni anima entrerà nel suo corpo, e come l'anima spoglia del suo involucro terrestre ha veggenza chiara e distinta redrà tosto dove il corpo suo sia. Il rivedere qui è in figura del luogo ove ultima mente conobbe seppellita la salma sua. Anche il Lana chiosando il verso ripete rivederà, che portano altresì il Codice Filippino, il Cortonese, l'Antaldino, il Triulziano del Mussi e le stampe antiche di Foligno, Jesi, Mantova e Napoli, e alcune di fresca data ma eseguite su Codici assai stimati.

toccando unpoco lauita futura Perchio dissi maestro esti tormenti cresceran ei dopo la gra sentenza o fien minori o saran si cocenti 105 Ed elgli a me ritona atua scienza che uuol quado la cosa e piu pfecta piu sentalbene e cosi ladoglienza Tucto chequesta gente maladecta inuera perfection giamai no uada 110 di la piu che di qua esf aspecta Noi aggiramo a tondo qlla strada parlando piu assai chio no redico venimo al punto doue si disgrada 115 Quiui trouamo pluto il gra nemico

V. 103 - m: Ed io dissi.

» - q: sti tormenti.

104 - b c d n: Crescerann' ei (Crescerannei). (\*)

» - n: doppo.

105 - b c d g m o p r: O fier (b: saranno).

» - e: O fier minori o saran più.

107 - tutti: Quanto.

108 - d e f g h l m n q r t v: senta il.

» - n: cusì.
109 - n: giente.

» - c f g h i l m q r: maledetta.

111 - b e f g h i q r t v: essere aspetta. (\*\*)

112 - e: aggirammo intorno.

» - v: aggirammo attorno. 112 - b e f g h i l m n q r t: ch io non ridico.

» - t: ch' io non ti dico.

(\*) Il ¡Triulziano d ha: cresceranc ei, che fors' era Cresceranc ei, se quel c, più che un dimenticato finir di lettera, non fu un male aver letto, maravigliato quel finire in due n.

(\*\*) Il Codice Landi fu tardi troncato dell'ultimo e.

## CANTO SETTIMO

Pape Satan pape Satan aleppe comincio Pluto có uoce chioccia e quel Sauio gentil chetucto seppe Disse pconfortarmi nóti noccia la tua paura che poder chegliabbia nóci terra loscender questa roccia

V. 1 - n : Satam.

2 - n: chiozza.

3 - q: che 'l (chel).

4 - n: nozza.

5 - m: sua paura (tua) che per poder.

» - 0: poter.

6 - c d m o: torrà.

» - v: torria.

» - n: sciender questa rozza (ediz. Jesi: rozia). (\*)

(\*) Il sig. Cappelli modanese a' suoi spogli Triulziani nota che la dizione dev' essere terrà; il Buti edito ha terrà nel testo, e torrà nela chiosa ma come seconda lezione. Terrà hanno le edizioni celebri di Foligno, Jesi e Napoli, i Codici Cortonese e Filippino, i quali tutti hanno anche ci dove altri hanno ti riferendo solo a Dante lo scendere mentr'era di lui e di Virgilio. Il Witte non pensò che qui tenere è trattenere, impedire, e che i demonii non solo si sarebbero opposti a Dante ma a Virgilio stesso, e dove poterono, prossimamente (Canto VIII), si opposero, e se non veniva un Angelo ad aiutarli non si andava innanzi. Quindi il suo ti torrà non regge, e leggono bene tutti i Codici che io presento che seguono il Lambertino; quanto poi al rozza per roccia vedi la Prefazione all'edizione speciale di questa pubblicazione al passo in cui è trattato della generazione degli errori.

ĸ

Poi siriuolse a quella infiata labbia
e disse taci maladetto lupo
consuma dentro te colatua rabbia

Non e sanza cagion andare alcupo
uolsi nelalto ladoue Michele
fe lauendecta delsupbo strupo

Quali daluento legonfiate uele
chaggion auolte poiche lalber fiacca
tal cadde aterra lafiera crudele

Cosi scendemo nela quarta lacca

V. 7 - f t v: quelle enfiate (anche l'edizione jesina).

pigliado piu dela dolente ripa

» - m: enfiata.

= q h q: labia. (\*)

8 - b c d c f g h l m o p q r t v: maledetto.

10 - tutti: senza,

» - tutti (meno e): l' andare.

11 - e r t v: così colà.

» - t v: ove.

» - n: Vuolse.

14 - g r t v: poiche l'arbor.

= n : per che l'arbor.

» - h: poi che l'albor.

» - e i: poichè l'albor.

» - q: l' arboro.
15 - h: fera.

16 - b: Noi descendemo (gli altri: scendemmo). (\*\*)

17 - g i l m: Prendendo.

» - n: giusticia.

» - e: A giusticia.

(\*) La lezione accettata da tutti è: a quella enfiata labbia preso qui labbia per volto, aspetto; ma chi lo prese per labbra non potè errar di molto considerando come ai collerici si gonfino. L'errore però è antico se è nell'Ambrosiano f copia di codice assai lontano. Il Landiano e i Triulziani sono fedeli alla vera lezione.

(\*\*) Il Codice b non aveva questo noi, e gli fu dato da altra mano, come altra mano, nell'n, a lacca soprappose costa, forse per chiosere. Noi ha pure il Cassinese, ma par rigetto del Poeta.

chelmal deluniuerso tucto isacca Ai giustitia didio tanta e che stipa nuoue trauaglie e pene quatiouiddi e perche nostra colpa sene scipa Come fa londa la sopra cariddi che si frange coquella in cui sintoppa cosi puien che glagente riddi

Qui uidio gente piu caltrove troppa

20

25 '

V. 19 - n: Ahi giusticia - e: A giusticia - i: O giustizia.

> -b e g h n q t; tante che.

» - c d f l m r: tante chi. » - v: Ah giustizia di Dio tanti chi stipa. (\*)

20 - r: nuovi travagli - t: nuovo travaglio - v: nuovi · tormenti.

» - e: travalglie quante i' vidi.

» - q i l m: quante i' viddi.

» - h q: quante io viddi. (\*\*)

21 - h: Perchè nostra.

» - e: Perchè la nostra.

» - t v: E per che nostra.

» - l m t v: sì ne scipa.

22 - q i f r t v: sovra.

» - e: Caridi.

23 - q: s' infrange con quella in cui s' intoppa.

» - v: s' infrange con quella in cui rintoppa.

» - i: si frange con quella cui s' intoppa.

» - n: si affrange con quella in cui s' intoppa.

24 - n: Cusi..... la giente ridi.

» - e: ridi.

25 - n: giente.

» - b: Quivi vid' io gente.

(\*) Il Triulziano già Bossi, spogliato dal Mussi legge come il Lambertino, e mi pare assai bene distendendosi a dire: è essa così grande

(\*\*) Al Landiano che dava quello che il Lambertino fu dato di frego e sostituito: Quant' i' viddi.

e duna pte e daltra cogradurli voltado pesi pforza dipoppa Percotedosi insieme e poscia purli siriuolgea ciaschu uoltado aretro gridando pche tieni o pche burli Cosi tornauan plo cerchio tetro da ogni mano allopposito puto

30

V. 25 - c d g n q t: Qui vidi gente. (\*)

26 - n: grandi urli.

27 - v: Voltavan (cost anche il Cortonese).

» - e: coppa.

28 - d e f g l m n o p q r: Percotevansi incontro (q: incontra).

» - t v: percuotevansi incontro.

» - b h: percoteansi incontro.

» - e: percotiensi incontro. (\*\*)

29 - h: rivolgia.

» - b : revolgea.

» - m q: rivolvea.

» - t: revolvea.

» - n: a rietro. (\*\*\*)

31 - e: ritornavan.

» - q: tornava..... rietro (forse: tornava).

(\*) Il Landiano che avea quello che ho scritto fu tempo dapoi da altri racconcio in Qui uidi.

(\*\*) Qui il Lambertino ha voce che è assai nuova, come nuova ha il cassinese d' intorno in vece d' incontro; ma questo è visibile errore di copista, quello sembra una variante del pocta. Meglio è l' incontro, anche innanzi al contro del Cortonese perchè proprio mostra lo spingersi in faccia l' un l' altro ciò a cui l' insieme non basta. Il Cortonese poi e il Triulziano spogliato dal Mussi hanno Percotendosi come il Lambertino.

(\*\*\*) Al v. 30 il Witte nella sua prefazione dice che il Lana porta perchè li urli? Come il Lana non era stampato che da Vindelino (1477), e molto mescolato d'altro dal Nidobeato così, per portar innanzi l'accusa avrebbe dovuto citare il Codice che glielo diede. Quelli che esaminai io non hanno tale errore. V. la edizione bolognese del Dante col Lana,

Vol. 1, pag. 175.

gridandosi anco loro ontoso metro

Poi si uolgea ciascũ quădera giŭto
plo suo mezzo cerchio alaltra giostra
e io che auea il quor quasi cŏpunto

Dissi Maestro mio ormi dimostra
che gente e questa e se tucti fur cherci
questi chercuti ala sinistra nostra

Et elgli a me tucti quati fuor guerci
si delamente enla uita primaia
che cŏ misura nullo spendio ferci

V. 33 - b c d g i l m n o p q: Gridando si anche loro.

» - e f r v: Gridando sempre in loro.

» - t: Gridando questo loro.

34 - i: volgea catun.

» - h: volgea chadaun.

» - n: volgiea catun.

» - e: volgia ciascun.

» - m: volvea catun.

» – f g: rivolgea ciascun.

» - o: com' era giunto.

35 - g h: Per il suo.

» - c l: alta giostra.
» - n: Et io ch' avea il cor.

» - t: Ed io che avea il cor.

» - tutti gli altri: lo cor.

38 - h n: que gente (n: giente).

39 - b: cercuti (anche Valori e compagni).

» - e: cherchuti. (\*)

40 - n: Et elli..... querci.

» - tutti: fur.

41 - e i: nella vita - gli altri: in la vita.

42 - n: mesura.

<sup>(\*)</sup> Veramente il Landiano scrisse cerchuti, e l'Ambrosiano checueti. In questo è mala serittura per mala lettura. Il secondo c dovea essere un r e seguito da c ed u.

Assai la boce lor chiaro labaia
quando uengono a due pŭti del cerchio
doue colpa ptraria li dispaia

Questi fuor cherci che nõ han copchio
piloso al capo e papi e cardinali
in cui uso auarizia il suo sopchio

Et io Maestro tra questi cotali
doure io ben riconoscer alcuni
che fur inmodi dicotesti mali

V. 43 - b: assa' (assa) la boce.

» - c d g h l m o p q r t v; Assai la voce.

» - n: vocie loro.

44 - g n: vegnon a - h n: vegnon ai.

» - r: vegnano.

» - m: giungono.

45 - i l q t v: ove.

46 - tutti: fur (meno b).

» - q (errato): guerci - (Cortonese: preti). (\*)

» - n: hanno.

47 - b: Pilosi.

» - i: capo papa e. (\*\*)

48 - n: In che.... superchio.

-b c f g h i l m n o p q r : usa. (\*\*\*)

49 - t: di questi.

50 - b: Dovre' io bene.

» - e f: Dovrei ben io.

» - v: Dovrei io riconoscere ben.

51 - n: immunti.

» - b e: Che fuoro (b: immondi come il Lambertino).

(\*) Io credo che nel codice da cui lo trasse il copista fosse que in vece di che, e vedi qui sopra al verso 38 per non ricorrere altrove; facile confondere all'occhio il g col q.

(\*\*) Il b è così guasto da mano postuma.

(\*\*\*) L'usò del Lambertino è anche de' Codici Vaticano e Berlinesc, in correzione a quel di Santa Croce, e nel Cassinese, e parlando de' dannati starebbe al giusto; ma il Lana fa una conversione ai vivi anch'esso, quindi la comune par retta.

Et egli ame uano pensiero aduni la sconoscente uita cheife sozzi adogni conoscenza li fa bruni Ineterno uerrano ali due cozzi questi surgerano delsepulcro co pugni chiusi e questi coi crin mozzi

55

V. 52 - b: pensiere - n: pensier.

53 - q: che li fe.

» - i: chelli.

» - f: conoscente vita che li fe.

54 - e i: conoscenza li fa bruni (anche il Cortonese).

» - c q: conscienza or li fa bruni.

» - b: ogni coscienza or li fa bruni. (\*)

56 - b c d f g l o p t v: risurgeranno.

» - e m n: E questi. (\*\*)

57 - tutti: Col pugno chiuso.

» - d e f g h i l m o p q t v: co' crin (n: choi). (\*\*\*)

(\*) L'e d'ogne non è del testo primitivo, nè tal è coscienza. Sebbene l'abbiano le edizioni antiche di Jesi e Napoli si può dubitare della geninintà di loro lezione. Io peuso che sopra l'o fosse il segno del mancante e quindi che l'altro o per dar conoscenza sia stato ommesso per non appaiarlo. Nei Frammenti del Codice dell'Università di Bologna sono di tali ommissioni d'intere sillabe csempi non pochi, e non solo fra le sillabe delle voci, ma altresì in fine di esse. Se ne veda la stampa che io ne ho procurato contemporaneamente a quest'opera, facendone gratuita di mia mano la copia per la stampa, e scrivendo in corsivo le parole o le voci stinte, le perdute, le racconcie d'altra mano, e avvertendo ogni singolarità, fosse pure di errori.

(\*\*) È notevole questo surgeranno dei Codici  $e \ h \ i \ m \ n \ q \ r$ , del Filippino, del Cortonese e del Cassinese; de' quali alcuni acconciano il verso col preposto E. La dizione è certamente elegante e verissima: andato lo spirito a ricecitare il corpo, e quindi così fatta presentire la nuova vita che diciamo risurrezione, non è più altro a vedere che il rivivente si levi, sorga, dal sepolero. Ma quell' E mi guasta il piacere per la sua successiva ripetizione. Fors' era originale del Poeta che spiaciutosi di essa tolse

via quella vocale e scrisse il ri al verbo come l'abbiamo.

(\*\*\*) Il Lambertino concorda col Lana, e col Cortonese, col Vaticano, il Berlinese, e la correzione del Santa Croce; gli altri concordano colla Crusca e l'Antaldi.

Mal dar e mal tener lo mõdo pulcro a tolto loro e posti aquesta zuffa qual ella sia parole nõ ce appulcro

60

V. 58 - g h i n q: mal dare e mal tenere il mondo.

59 - b e f l m: Ha tolti.

» - n: ciuffa (\*)

60 - l m o p: parole non ci appulcro.

» - f: parole non ci è pulcro.

» - t v: parole non ci affulcro.

» - r: parole non ci fulcro.

» - b c d: parole non ei pulcro.

» - i: parola non ti pulcro.

» - h n q: parlare non ci è pulcro.

» - e: Qual ch' ella sia parole non ci poltro. (\*\*)

(\*) Il Landiano ha alterazione postuma, fors' avea tolto.

(\*\*) Io penso che questo poltro debba veramente essere polcro, dalla facilità di prendere un t per c avvertita anteriormente (e l'osservazione valga pel ti, in vece di ci, del Codice i); l'o per u accadde spesso a chi scriveva sotto dettatura. Il Witte conobbe le dizioni parlare, e parola che è nella Crusca e nel Cortonese, il non ci pulcro del Codice Vaticano che è anche delle antiche edizioni di Jesi, Mantova e Napoli, il c'impulcro dell' Antaldi, e altre d'altri, tutte indicate dal Foscolo; poi addottò parole non ci appulcro. A semplificare il discorso riduciamo le lezioni a pulcro. appulcro, fulcro, affulcro e impulcro o, come legge l' Anonimo del Fanfani, inpulcro. Quanto a queste due ultime lezioni parmi si abbia da esse argomento di farci domandare se quei ci mai fossero stati uniti al pulcro con sopravi un segno di abbreviazione perchè in tal caso le differenze si ridurrebbero all' impulcro, e all' appulcro, al fulcro e all' affulcro. Al Zani-Ferranti cadde in mente che debba accettarsi affulcro (appoggio, sostegno), in questo caso bisognerebbe prender la voce in verbo: non vi pongo parole a sostegno, non vi pongo più parole attorno. E così passi fulcrare che scendendo da fulcrum sarebbe anche più originale. L'altra lezione dell' appulcrare o impulcrare si spiegherebbe dal prefato Anonimo del Fanfani, abastanza antico per citarlo innanzi a tutti: « Inpulcro e verbo in-» novato et declinasi pulcro pulcras per addornare per imbellire. Qual sia, » vuol dire, questa zuffa io non ci addorno parole, cioè non ci spendo »: e perdoniamo quel verbo senz' h alla poco diligente ortografia degli amanuensi. Ma se il latino del Codice Fontanini dato dal Viviani è veramente di Dante, sarebbe prontamente decisa la questione, poich' è: nec pulchrum hic dicere nunc est, nè qui ora è bello (pulcro) farle attorno altre parole! Io non ho ritegno d'applicare qui la considerazione proposta ad altri Or puoi figliuol ueder lacorta buffa de ben che son pmessi alafortuna pehe lumana gente sirabbuffa Che tucto loro che socto la luna o che gia fu di queste anime stache no potrebbe farne posar una Maestro mio dissio ormi dianche questa fortuna dicui tu mitocche

65

- V. 61 b c i l m: Or puoi veder figliuolo (b: filliol).
  - » r: E puoi figliuol veder.
  - 62 b g h n q: Di ben che ben.
    - » c (errato): commossi.
  - 63 n: giente.
  - 65 b c o: E che gia fu (anche il Buti edito).
  - » q: quell' anime.
  - 66 t: Non potrebbe fare posar una.
    - » e f p v: Non poterebbe farne posar una.
    - » l: Non ne potrebbe fare posar una.
    - » b c: Non ne potrebbe farne posar una.
    - » i: Non ne potrebbe far posar pur una.
    - » q: Non potrebbe far riposar una.
    - » o: Non poterebbe far riposar (ripossar) una.
  - » h n: Mai non ne potrebbe far riposar una (h: none).
  - » q: Mai non potrebbe farne posar una. (\*)
  - 67 b e h n q t v: Maestro diss' io lui.
    - » d q i o p r: Maestro dissi lui.
    - » tutti: di che tu.

passi: che Dante l'un modo scrivesse e poi l'altro sia il presentato dal Codice Ambrosiano 198 (e) sia quello del Landiano per altro alterato, e dei genuini Triulziani (c d); che per me il fulcro è errore di pulcro, e così afulcro errore di appulcro, e questo stesso altro errore di lezione per cagione di quei tali m dalla terza asticciuola lunga e ritorta a destra o a sinistra, o mal conformato nella seconda onde sia paruto ap, e quindi letto ciappulcro il cimpulcro onde ricopiato e diviso da alcuni balordi si lesse ciepulcro, ci è pulcro, li è pulcro, li pulcro ecc.

(\*) Molto mal suono mi fa quel poterebbe dei Codici e f o p v; ma concesso che è voce primissima di potere. La valentia di questi cinque Codici inforzano la bontà della secleta del Witte che è appunto di cotal voce.

che e chel ben del modo asi trabrache

Et egli a me o creature sciocche
quanta ignoranza e quella che uoffede
or vo che tu mia scieza nebocche

Colni lo cui sauer tucto trascede
fece li cieli e die lor chi icoduce
si che ogni pte adogni parte splede

Distribuendo equalmete laluce

V. 69 - tutti: che i ben (n: ch' i - chi).

70 - c f h i l m o q r l v: E quegli - n: E quelli.

» - b: Et quelli (alterato poi in: Et elli).

» - c: Ed egli - d q: Ed elli.

- c: a me creature.

 $71 - b \ e \ f \ g \ h \ i \ l \ m \ n \ q \ r$ : vi offende (n: vofende).

» - e: n' offende (anche l' Antaldino).

72 - i: Or vo' che qui la mia scienza imbocche.

» - f: Or vo' che tu la mia sentenza imbocche.

» - c: Or vo' che qui la mia sentenza ten enbocche (err.)

» - l: Or vo' che tu mia sentenza ne 'nbocche.

» - m: Or vo' che tu mia sentenza non (no) bocche.

» - g h n v: Or vo' che tu mia sentenza ne imbocche.

» - b: Or vo' i' (voi) che tu mia sentenza ne 'nboche.

» - c o p: Or vo' i' (voi) che tu mia sentenza ne imbocche.

» - t: Or vo' i' che tu mia sentenza ne 'mbocche. (\*)

73 - n: saper tutto trasciende.

» - b: savere.

» - e: saper.

74 - n: fecie.... conducie. (\*\*)

75 - n: ch' ogni (cogni).

76 - n: ingualmente la lucie.

» - b c: igualmente (anche Buti edito).

(\*) Alcuno al Landiano lesse una sentenza; il Pallastrelli e il Fioruzzi che esaminarono il Codice e diedero le principali varianti dell' Inferno di ciò non si accorsero. Certamente quell' una fu mal letto per mia. Il Buti edito legge come g h n v.

(\*\*) La lezione del Lambertino potrebbe avvertire che il chi conduce degli altri testi si dovrebbe tradurre in ch' i conduce.

similemte agli sprendor modani ordino general ministro e duce Che pmutasse a tepoliben uani di gente in gente e duno inaltro sague oltra la difension de seni humani Percuna gente inpa e altra lague seguendo lo giudicio di costei che occulto come inerba langue

80

V. 76 - v: equalmente.

» - d e f g h i l m o p q r t: ugualmente.

» - n: sprendor.

» - b: Similimente eli splendor. (\*)

78 - n: gieneral ministra e ducie.

» - tutti (meno t): ministra. (\*\*)

79 - b: li bien vani.

80 - n: giente.

81 - b c n: di senni - h: seni - q: sini.

» - e: di sensi. (\*\*\*)

82 - b i t v: impera ed altra.

» - n: imperia et l'altra - q: imperia e l'altra.

» - l m: impera e altra.

» - c d e f g h o p q r: impera e l'altra.

84 - b g l q: Che è occulto.

» - d: Ch'è (che) occulto sì come.

» - i m: Ch' è (che) occulto come.

» -g l q: Che è occulto come.

» - n o: Che v'è occulto come.

» - v: Che c'è occulto come.

(\*) Nel Landiano simili per simile, è volgare errore dell'i per e; ma credo che l'a dinanzi a li sia errore di e mal veduto dal copista.

(\*\*) Leggono come il Lambertino il Triulziano Bossi spogliato dal Mussi, l'Antaldino, il Gaetani; gli è il caso che il maschile vale anche pel femminile: qui il ministro e duce personificato è la Fortuna!

(\*\*\*) La lezione di \( \hat{h}\) dovea avere un segno di abreviatura sul suo \( e\_i\) 'i primo di \( sini\), \( \epsilon\) per lo scambio dell' \( i\) coll' \( e\) accompagnatosi coll' abreviatura.

| INFERNO - CANTO VII.        |   | 103 |
|-----------------------------|---|-----|
| sauer noa cotasto a lei     | , | 85  |
| ta comanda giudica e psegue |   |     |

suo regno come illoro gli altri Dei Le sue pmutagion no anno triegue necessita lafa esser ueloce sispesso uien chiuicenda psegue Queste colei che tanto posta icroce

90

V. 84 - t: Che va occulta come.

Vostro

ques

» - c f g h p q r: Ched è occulto come. (\*)

85 - e f g h i n q r: saper,

» - tutti: contrasto. (\*\*)

86 - b c n: Questa provede.... persegue.

» - d: Questa provede.... prosegue.

» - e f q h i l m o p r t v: Ella provede.... persegue. (\*\*\*)

87 - m: il lor li altri.

» - q: i loro i altri.

"> - t v: il loro li altri.

88 - n: permutacioni - tutti gli altri: permutazion. 89 - c q l m: le fa.

» - q (errato). Necessità esser veloce fare. » – n: velocie.

90 - q i h q: vien che. (\*\*\*)

91 - n: crocie.

» - r: che tanto è posta.

(\*) La lezione occulta sarebbe la diletta del Lana (V. vol. primo del Dante col Lana edizione bolognese pag. 178) e dal Codice principale di Cortona. Il Codice Landi è offeso; sembra avesse solo Che per Ch' è.

(\*\*) K tutti gli esaminati dalla compagnia del Valori hanno contasto, di che non fa cenno il Witte.

(\*\*\*) Il Triulziano, già Bossi, e spogliato dal Mussi legge come il Lambertino; leggono come il Landiano, il Santa Croce, il Berlinese, il Filippino, e le antíche edizioni di Mantova e di Napoli ma il prosegue col questa ecc. è altresì del Vaticano, del Gaetani, e di tutti visti dalla compagnia Valori.

(\*\*\*\*) Col Lambertino e col Landiano leggono chi gli altri Codici nostri, e quattro Vaticani, due Barberini, il Gaetani, la Vindelina. Di 82

visti dal Barlovv fra cui il Landiano, 48 hanno chi.

pur da color che le dourien dar lode dandole biasimo a torto e a mala boce Ma ella se beata e cio no ode co laltre prime creature lieta volge sua spera e beata si gode Or discendiamo omai a maggior pieta gia ogni stella cade che salina quando mi mossi il troppo star si uieta Noi ricidemo il cerchio alaltra riua

95

100

sopra una fonte che bolle e riusa puno fossato che dalei deriua

Lacqua era buia assai piu che psa

V. 92 - b; che li dovria dare lode.

» - e: che le dovrian.

- c d f g h i l m n o p q t v : le dovrian. (\*)

93 - n: biasimo a torto e mala vocie.

- b c g i: biasmo.... boce.

w - d e f h l m o p r t r; biasmo.... voce.

» - q: a torto biasmo e mala voce.

96 - h i: volgie - tutti gli altri: volve.

98 - b: ogne.

99 - e f i l m n o p q r: e il troppo - t v: e 'l troppo.

» - b c: Quand' io mi mossi e 'l (el) troppo.

» - d: Quand' io mi mossi 'l troppo.

» - b: ricedemmo (solito scambio dell' i coll' e).

101 - b c d o p: Sovr' una.

» - efhilmnrtv: Sovra una.

102 - tutti: Per un fossato.

» - def glnopqrtv: diriva.

103 - i: L'acqua evvi nera (eui neui). (\*\*)

» - v: assai via più.

» - t: molto più.

- t: molto più che persa.

(\*) Chiaro è che all' a di dovria del Landiano manca il segno di abbreviazione per dovrian.

(\*\*) La prima asticciuola dopo ne dovett' essere una r, e le altre due un' a forse un poco aperta, come la r poco uncinata; il copista nulla intese, e male scrisse. Il Codice Triulziano spogliato dal Mussi ha bruna e noi incopagnia delonde bisge intramo giu puna uia diuersa Inla palude ua cha nome stige questo tristo ruscello quade disceso alpie dele maligne piaggie grige

105

V. 104 - tutti: bige.

105 - n: Intramo.

» - e: via dispersa.

106 - b e f i t: Una palude fa.

» - m r v: Una palude va (ua). (\*)

107 - n: rusciel quando è discieso.

108 - m: dalle malvage piaggie (e: maluge).

in vece di buia, o nera, la s'ampa d' Aldo bigia quantunque tal voce ricorra tosto nuovamente al verso successivo, e tinta il Codice Laurenziano XL, 7. Ciò vuol dire che tutte voci furono che il Poeta provava sui suoi versi, e le mutava secondo che la prova non gli riusciva.

(\*) Qui si contraddicono Codici autorevolissimi: b e f celebrabili quanto c d k. Stanno pel Lambertino questi e il Cassinese, il Filippino, e le antiche edizioni di Foligno, Mantova e Napoli, e quasi la Jesina e la postilla del Santa Croce le quali portano: Nella palude va. Ma lo avversano le chiose dell' Anonimo dato dal Fanfani poichè dicono : « Que-» st'acqua discesa fa una palude a piè delle ripe grigie, cioè bige, la » qual palude si chiama Stige. » Anche un secondo commentatore del Cassinese riconobbe che esisteva la lezione: Una palude fa e la dichiara milior sententia. Di questo possiamo passarci, ma vuole una qualche spiegazione quel ua di que tre Codici che han per compagni il Vaticano e il Gaetani. La buona fama del v, e la stima che deve aversi per m unite all' una e all'altra di que' due Codici mi tiene perplesso nell'esporre una mia opinione alquanto ardita; pur cedo e la dico: Quivi ha da essere in molto antico accaduto un errore di copista di mestiere leggendo una, due, più volte l'inla. Ivi, innanzi l'a son quattro asticciuole; l'i già non avea il punto suo: supponete, che io tengo per vero ehe lo l fosse o corto o un poco in sulla punta perduto, ed ecco letto una. Se così è stato il ua non è proprio v'ha come alcuni credettero e il sig. Selmi nelle Chiose anonime accettò, ma proprio va di andare. A ciò devesi tenere che la palude fosse, e che l'acqua buia scendesse in essa; se tal non si tiene è necessario ripudiar la lezione, e tener l'altra che l'acqua discesa si affonda e fa palude. Tuttavia, restando il poter domandare: donde quell'acqua elle fece e mantiene palude? è giuocoforza contentarsi della lezione contraria quale io tenni nel mio Dante col Lana; e vedi la edizione bolognese Vol. 1 pag. 179 e Vol. 3 pag. 576.

110

115

Et io che del mirare staua inteso
vidi genti fangose iquel pantano
egnudi tutti con sembiante offeso
Questi si pcotean no pur co mano
ma colla testa colpetto e cho piedi
troncandosi coi denti abrano abrano
Lo buon Maestro disse figlio or uedi
lanime dicolor cuiuinse lira
e ancho uo che tu pcerto credi
Che soctolacqua e gente che sospira

V. 109 - b o r: Ed io che di mirar mi.

» - n: Et io che di mirare stava.

», - d e f l m g h q: Ed io che di mirare stava.

» - o: Ed io che di mirarvi stava.

» - c p: Ed io che di mirar stava.

» - i: Ed io che di mirar mi stava atteso. (\*)

110 - e: gente fangosa.
» - e f: gente fangose.

» - n: gienti.

111 - n: tutte con.

111 - n: tatte con. 112 - n: se percotea.

113 - de h i l m n o p q t v: Con la testa e col petto e co' pici.

» - b c: colla testa col petto e coi pedi (sic).

114 - c d p q r t v: co' denti.

115 - g: Il buon.

116 - q: che vinse.

117 -  $\dot{b}$ : E anco vuo'.

» - n: Et anche.... cierto.

» - tutti gli altri: Ed anche.

» -g: che per certo tu.

118 - tutti (meno n): ha gente.

<sup>(\*)</sup> Io penso che il Codice da cui si traeva il verso aveva stavanteso (stava 'nteso), e che preso l'n per a e divisa la voce, riusel l'aleso che altri corresse in atteso. Il Triulziano spogliato dal Mussi legge come il Lambertino.

e fanno pollular questacqua a somo come locchio tidice uche sagira Ficti nellimo dicon tristi fomo nellaire dolce che delsol sallegra

120

V. 119 - e: in sommo.

» - f: bullular. (\*)

120 - e: Come l'occhio ci dice ove s' aggira.

» - v: Come l' occhio ti dice unque s' aggira.

» - t: Come l'occhio tuo vede ove s'aggira.

» - h q: Come l'occhio ti dice e' che s' aggira.

» - n (errato): ti dicea o' che s' aggira. (\*\*)

122 - c d f g h i l m o p r: Nell' aer dolce che dal sol.

» - e t v: Nell' aer dolce che del sol.

» - q: Nell' aiere dolce chi dal cielo.

(\*) Perchè spessissimo gl'Italiani scambiarono, e scambiano i p coi è, e viceversa non è a maravigliare che scambiassero nella pronunzi il pollolare, o pollulare con bullulare, e così confondessero polla con bolla, mentre la bolla è la campanella d'acqua formata dall'aria che dal fondo degli stagni sale alla superficie, e la polla è la vena d'acqua che esce dal seno della terra e si rovescia alla superficie, in non altro eguale che nel salire. Mu è ben maraviglioso che dell'originale bullulare nessuno abbia avuto esempio nè alcun linguista abbia veduto l'esistenza sua in questo Codice Ambrosiano. V. il Discorso Critico ai 75 esemplari speciali di questa edizione dedicati al Re.

(\*\*) L'o' è antica lezione e l' ho apostrofata chè s' intenda per ove; non è barbara come l'appellò il Foscolo che voleva l'ove, e nol vedeva. L'u (che pur io tenni, e me ne pento) è per dov' unque, e il Codice di Napoli col Commento del Buti porta si nel testo e si nel commento l' unque colla ellissi del dov'. L'altro Codice Napoletano ha l'ove sospirato dal Foscolo, e l' ha altresì l' Ambrosiano 198 che per la sua celebrità fu veduto dal Witte, ma non lasciatosi rimuginare tanto da donargli quest' ove. Considerando la dizione di tal Codice e quella del Napoletano, sono in procinto di credere che l'una e l'altra sia dantesca, e che la napoletana sia l'ultima del poeta. Quel ci non mi par necessario a Virgilio se tale è per Dante, e come il celebre poeta non si può accusare di larghezza, nè di aver messa mai parola inutile fra i suoi 14230 versi, così la lezione del Codice Napoletano, oltr' essere anche più bella ed elegante, è anche più vera, quindi assolutamente dell'autore, e ultima da lui approvata, forse troppo tarda, e quando l'altra già era stata copiata e ricopiata, e scesa giù per cento rivi, e cento rigagnoli, sì che la posteriore non ebbe che pochissimo spazio a cui spandersi. Cotal lezione è anche nell' Ardillione.

portando dentro aceidioso fimo Or ci attristiam nella bellecta negra questo ynno si gorgoglià nelastrozza che dir nol posson cò parola integra Cosi giramo nella lorda pozza grand arco tra la ripa seccha elmezzo cò gli occhi uolti a chi delfago agozza Venimo alpie duna torre al dassezzo

125

130

V. 122 - b: Nella aere dolce che dal sol.

» - n: dolcie che dal sol. (\*)

124 - h: attristan.... boleta (così anche la Jesina, fors' cra beleta).

- n: attristan.... belletta.

125 - c e f i m o p q r t v: Quest' inno si gorgoglian.

» - b g l: Quest' inno gorgoglian (b: gorgollian).

» - d h n: Quest' inno lor gorgoglia (n, errato: gorlia). (\*\*)

» - r: Questo si gorgoglian.

» - e: Quel fungo si gorgoglian. (\*\*\*)

127 - tutti: della lorda (Antaldi: Così passammo).

- tutti : giramuno (Ardillione: girando).

» - v: da la lorda.

» - gli altri: della lorda (Antaldi: Così passammo).

128 - e f g h i l m q r: e il mezzo.

130 - def g i l m n o p q r: appiè.... al dassezzo.

» - t v: apiè..... al dasezzo.

» - n: appiè.... al disezzo.

» - c: al pie.... al da sezzo.

(\*) Reputo che il Nella acre dell' amanuense Landiano sia divisione cervellotica o di lui, o di chi prima di lui da un nellacre che guasterobbe già abastanza il numero se non si sapesse che gli antichi strignevano spesso le vocali del fine delle parole. Tuttavia non offese l'autore nella gramatica, il quale nel 21 del Convito fece acre femminino. Il frammentario bolognese hà al Canto XVIII acra fosca, ma non acre.

(\*\*) Il Codice Stuardiano legge come questi ultimi.

(\*\*\*) Di certo debb' essere stato scritto fango, e mal letto e peggio copiato. Il Cortonese ha: Questi versi; e quindi tra versi, inno e fango non è a dire che gli amanuensi abbian parte di lor capo; questa faccenda fu del poeta.

~26((0) 0) ) 330

## CANTO OTTAVO

lo dico seguitando chasai prima che noi fussimo alpie delalta torre gli occhi nostri nandar su alacima
Per due fiamette che nedemo porre e una di lungi render cenno tanto cha pena il potea locchio torre
Et io minolsi alma dituctolseno dissi questo che dice e che rispode quellaltro foco e chi son quei chelfeno

V. 2 - e i: di un' alta.

» - n: fossemo.

3 - g q: nostri mandan (n' andar?)

» - i: su alla cima.

4 - b c e f q h i l m n r t: che i' (chei) vedemmo.

» - l: fiammelle.

5 - tutti: E un' altra da lungi.

» - l: da lunga (lungha).

7 - i: di tutto senno. (°)

8 - n: dicie.

» - m: Dissi che dice. (\*\*)

(\*) Come legge il Lambertino leggono tutti i nostri Codici, e il Buti edito, il Triulziano spogliato dal Mussi, il Laurenziano XL, 7. Nel Dante col Lana (edizione bolognese Vol. 1 p. 183) è la ragione del ripudiar rivollo che è pur dell'Antaldi. Il Valori ha Io rivolsi, il Cortonese Io mi rivolsi come l'Anonimo del Fanfani.

(\*\*) Questo Codice ha dimenticato nella penna tutto il resto del verso.

Et egli a me su ple sucide onde 10 gia scorger puoi quello chesaspetta sel fumo delpantan noltinascode Corda no pinse mai dase saecta che si corresse uia plaire snella comio uidi una naue picciolecta 15 Venir placqua uerso noi i quella soctol gouno dun sol galeocto che gridana or se giunta aïa fella Flegias flegias tu gridi auoto Disse lo mio signore aqsta uolta 20 piu no ciaurai che sol passandolloto Quale colui che grande igano ascolta che gli sia facto e poi se ne ramarca fecesi flegias tal nellira raccolta

V. 11 - g: scorger puoi (Antaldi: scorger puoti).

» - n: poi scorgiere.

» - h: non l'asconde (nolascanda).

14 - g: Si che corresse.

» - c d t v: aer snella.

» - h n: aire isnella.

» - q: aiere isnella.

» - i: aria snella.

17 - g: governo sol d' un (n: galeotto).

18 - i: Che dicea.

» - v: Or se tu giunta anima.

20 - q h n: Disse lo mio maestro.

» - c: et questa volta.

21 - e f h i q r: se non passando. (\*)

24 - b c d h l m n o p t v: Fecesi Flegias nell' ira (n: Fecessi).

» - e i r: Tal si fe Flegias nell' ira. (\*\*)

(\*) Tutti i Codici veduti dal Valori, il Cortonese, il Triulziano spogliato dal Mussi, il Cassinese leggono come il Lambertino.

(\*\*) I Codici b c t v hanno veramente Fecisi; ne avviso per esattezza, ma è la solita mutazione dell' e in i, e viceversa. Quand' io stampai il

Lo duca mio discese nella barca
e poi mi fece intrare apresso lui
e sol quandio fue dentro parue carca
Tosto chelduca e io nellegno fui
segando se ne ua lantica prora
delacqua piu cheno suol con altrui
Mentre noi corrauam la morta gora
dinanzi mi si fece unpien di fango
e disse chi se tu che uieni anzora

V. 26 - n: fecie intrare (b, corretto: fec' intrare).

» - tutti gli altri: entrare.

27 - b t v: E solo quand' io fui.

= m n: fu' (fu).

» - c d e f g h i l o p q r: Esol quand' i' fui.

29 - c d e f g l m o p g r t v: Secando (b: Seccando).

30 - n: sol.

31 - efh ilq rtv: correvam.

32 - n: dinanci mi si fe.

» - b m q: dinanzi mi si fe. (\*)

33 - q: vieni nanti orn.

Dante col Lana presi la lezione che ha il Lambertino e hanno f g q, perchè mi pareva che al quale ben rispondesse il tale. Ma considerando bene la serizione del Cassinese e del Filippino: Fece si, e sapendo come i copisti congiungessero e addoppiassero anche le consonanti alle vocali, ho chiaro che il sì stesse per così in rispettivo del quale; e di vero il Cortonese ha appunto così. E quindi viene inutile il tal; se non che la dizione di que' due Ambrosiani m' impone freno, e pensando risolverei che l' una lezione e l'altra, anzi tutte tre, si agitassero sotto la penna dantesca si come altre volte altre lezioni. La lezione e i r poco buona per quel suo fe-fle fu, direi, la scartata, ma quel sì non dovett' essere perduto. Resterebbe a sapersi se agli altri paia quel che pare a me: che Dante, rifacendo il verso, non altro mutò che la collocazione delle parole in iscrivendo quel che legge il Lambertino. Il Witte vorrà buona la sua lezione del Fecesi senza il tal, essendo abbastanza netto Flegias essersi fatto quale ecc. e abbastanza sonoro il verso con Flegias trisillabo, e abbastanza favorito da potenti autorità, ma io domanderei che sarebbe avvenuto se la correzione del poeta fosse stata novissima, e quando l'anterior lezione fosse passata in molti codici?

(\*) Il Landiano fu poi condotto al mi si fece.

Et io allui sio uengo no rimago
ma tu chi se che se si fatto brutto
rispose uedi cheson unchepiago
Et io allui con pianger e con lucto
spirito maladecto tirimani
chio ti conosco ancor siei lordo tucto
Allora stese allegno ambo le mani
pchel maestro accorto losospinse
dicendo uia costa coglialtri cani
Lo collo poi con le braccia mi cinse

V. 33 – g: vieni anchora.

» - h n: vien nanci ora.

» - i: dicendo.

34 - b c d e f g h i l m o p q r t v: vegno.

» - e: io non rimango.

35 - f i l m n t v: si sei fatto.

36 - n: Rispuose: vedi ch' io son.

» - b: Rispuose: vedi che son un.

37 - n: cun piagnere.

38 - b e f g h l q r t v: maledetto.

39 - b: Che io ti conosco.... sie.

» - e f q h i l m n q r t v: Ch' io non ti conosco.... sie.

» - q: anche sie.

» - e (erroneo): ancor si facto tutto.

40 - e f q h i l m q r t v: ambe.

> -d n: distese al legno ambo (o: alegno).

41 - e: lui sospinse.

42 - b g: cogli altri.

43 - q: Il collo (anche la edizione Jesina e la Mantovana).

» - b: co' le braccia.

» - t v: m' avvinse. (\*)

<sup>(\*)</sup> La lezione di questi due Codici napoletani fu portata per correzione anche dal Codice q, il quale avea cinse. La cinse avea la Crusca, ma temo che qualche antico amanuense ponesse in margine avvinse, e che qualch' altro lo scambiasse nel testo per aver letto cinse ancora al modo che sto per far notare.

basciomi iluolto e disse alma sdegnosa
benedetta colei chen te sicinse

Quei fo almondo psona orgogliosa
bouta no e chesua memoria fregi
cosi se lombra sua qui furiosa
Quanti si te gonor lassu gra regi
che qui starano come porci inbrago
dise lasciando orribili dispregi

V. 44 - e f g h i r t v: Baciommi il volto.

» - q: Baciommi il viso.

45 - d: che 'n te (chente).

» - n: ch' in te (chinte).

» - e f g h m n r t v: s' incinse. (')

46 - i: Questi.

» - q: Quel.

» - d: Quei che.

» - tutti: fu.

» - n: argogliosa. ('')

48 - f h i m r: Così è l' ombra.

» - e: Così si è l' ombra. (''')

50 - q: porchi.

5I - n: lassando.

(\*) Il Lambertino ha sicinse, cioè ha ommesso l'abbreviatura che rappresentar deve la lettera n. Così gli altri Codici, e mal divisero quelli che portano si cinse. Per questo prese avvinse chi non ebbe attenzlone al fatto, e gli altri come t v, che pur hanno s' incinse, lo copiarono. Ne l'errore è solo di meno illustri, ma anche delle edizioni di Napoli antica e di Jesi, del Cassinese, del Berlinese, del Gaetani e d'altri, segno che la sbadataggine è antica.

(\*\*) Non credo che Quei sia un errore lavorato su Que' accorciamento di Quei, come ci annunzlò il Foscolo; ma piuttosto un accorciamento di Quegli. Non mi stupirei che in antico fosse stato Quel, com' è nel nostro q ed è nell'Antaldi, nel Vaticano, nel Bargigi, nella Jesina, e una volta male scritto o in parte stinto si leggesse Quei.

(\*\*\*) Il se del Lambertino e di quelli che leggono con esso può dividersi in s'è per si è come ha l'Ambrosiano 198. L'Antaldi segna Cotal s'è; le edizioni primitive di Mantova e di Napoli, Così è.

Et io maestro molto sarei uago di uederlo attuffare in qsta breda prima che noi uscissimo dellago Et egli a me auanti che laproda tisi lasci ueder tu sarai sazio dital disio onien che tu goda

55

V. 52 - b i q: saria vago.

53 - e q: azzuffare (e: aczuffare).

» - h: in quella (anche il Codice Gaetani, l'Antaldi e la Jesina). (\*)

54 - n: uscissemo (uscisemo).

55 - n: Et elli.

56 - h: Ci si lasci.

» - e: serai.

» - n: lassi.... sarrai sacio.

57 - r: sacio.

» - n: digio (digio) convien che ti (chetti) goda.

» - e f l m r: converrà che tu goda.

(\*) Hanno attufare le antiche edizioni di Foligno, Jesi e Napoli e il Codice Filippino, e attufarlo la Mantovana. L' atuffare non è divisibile, sebbene sia stato diviso in a tufare ma è un modo di scrivere di chi si allenta alla pronuncia; l' h l n scrissero atuffare. Meglio è solo tuffare. Ma il Sorio considerando quello che Dante fa da Virgilio promettere a se stesso dell' Argenti, e che si vede succedere risolvette di dichiarare che attuffare doveva essere errore, e la vera dizione azzuffare. Io seguii il Sorio ma rimanemmo soli. Ora vedendo il portato dal Codice Ambrosiano 198 che già mi diede il bellissimo e giustissimo bullulare, darmi l'azzuffare che è in altri sebben rari Codici, mi rallegro di non aver commesso errore in quell'accolta soriana. Ne si creda che la forma della scrizione del Codice e sia casuale perchè in più luoghi, ma alla parola senza del vicino verso 79 trovasi la scrizione eguale del c avanti la z: sencza e al verso 83 sticzosamente, quale anche ha il Cassinese, così come assai molti Codici, e il Lambertino spessissimo, pongono il c pel primo t nelle voci che raddoppierebbero il t. - Ma io ha un altro avviso a dare. Ho chiamato già alcuna volta l'attenzione dei paleografi alle calligrafie de' Codici di questi tempi nelle quali è difficile trovare distinzione costante dei c dai t, e viceversa. Quindi può ben essere stato che ne' primissimi tempi, e in qualche Codice generatore i c siano stati presi per t sia che mancassero amendue della lor coda per rappresentare la z come si usava, sia che fossero stati scritti come nell'Ambrosiano cc (che è il cz) e tanto più facilmente perduto quell' unico segno.

Dopo cio poco io nidi quello strazio far di costui alle fangose genti che dio ancor nelodo e ne ringrazio Tutti gridauano a filippo argenti il fiorentino spirito bizzarro

60

in se medesimo si noluea co denti

V. 57 - h i: converrà che tu ti goda (h, errato: conveno).

» - t v: convien che goda.

58 - n r: stracio.

» - q i t v: Dopo cio poco vidi tale.

» - e: Dipo' cio poco viddi tal.

» - o: Dipo'..... poco vidi tale.

59 - n: gienti.

» - e (errato): a la fangosa gente.

60 - b q: idio.

» - h n: Che dio ne lodo ancor e ne ringrazio (n: di; dio?)

61 - e: Al Filippo.

» - n: Filipo.

62 - b c d f g i l n g t v: E 'l (el - d, errato: al).

» - e: E 'l maledetto spirito.

» - n: firentino spirito.

63 - e q: In se medesmo si volgea co' denti.

» - b c t: In se medesmo si volvea coi denti.

» - f: In se medesmo si volvean co' denti.

» - q: In quel medesmo si volgean coi denti. » - h i n v: In se medesmo si mordea co' denti.

» - r: In se medesmo si rodea co' denti. (\*)

(\*) Le quattro antiche edizioni, il Filippino, il Vaticano, il Berlinese e il Gaetani hanno volvea, che Witte non accettò. Nè io l'accettai quantunque molto di latinismo in Dante sia; e ancor mi pare ch' ero dal retto perchè quel volvere mi ha più faccia di voltar sotto sopra che di prendere una direzione in moto. Credo che il rodea sia errore così nell'Ambrosiano citato, come nel Cortonese che il tengono. Penso che fosse mordea come altri hanno, dello scritto abbreviato modea, mal fatto, o sciupato I'm sia stato copiato per r. - Rodere non è naturale nella carne; mordere in sè è una faticosa maniera di dire che non potea divenir propria che scrivendo E sè, il che non credo sia Codice che l'abbia. Dunque il mordere che generò l'errore del rodere dev'essere errore di noluere per guaste lettere, prese il primo u per m, il secondo per d; e volvere quindi ha probabilità di essere la vera lezione.

Quiuiillasciammo che piu none narro ma negliorecchi mipcosse un duolo pchio auanti locchio intento sbarro Lo buon maestro disse omai figliuolo sapressa la citta cha nome dite co grani cittadini col grade stuolo Et io maestro gia lesue meschite

70

65

V. 64 - i n: Quivi il lasciamo.

» - h: Quivi lasciamo. (\*)

» - m n: ve (ue) narro. (\*\*)

65 - c e f n: nell' orecchie.

» - i q: nelle orecchie.

66 - b e l v: avanti intento l'occhio (b: entento, - c, erroneo: intendo).

» - i: l' occhio attento avanti. (\*\*\*)

67 - b: Lu buon maestro disse ormai filliuolo (lli: gli).

» - g: Il buon.... ormai.

» -q: E'l buon.

68 - n: c' ha (cha).

69 - b: Coi gravi - gli altri: co' gravi.

» - n: citadini.

70 - n: mescite.

» - h: mesciete.

» - c d: mischite (anche il Cataniese). (\*\*\*\*)

(\*) Nel Codice à manca il ma dev'essere stata una fognatura di altro che avuto quivillasciamo rese quivilasciamo. In esso e in i ed n mancò l'abbreviatura sull'm.

(\*\*) Ecco preso un u per n, e stravolto il dettato.

(\*\*\*) Leggono, come il Lambertino, e gli altri nostri Codici, il Triulziano spogliato dal Mussi, e il Buti edito fuggendo lo an - tin - ten - to abominevole.

(\*\*\*\*) Il Codice Filippino e le antiche edizioni di Foligno e Napoli leggono come i due Triulziani. L'edizione Mantovana antica quanto quelle due ha moschile come l'Anonimo dato dal Fanfani. Il Fanfani crede quella esser la vera lezione più vicina a moschele comune agli antichi, e a Moschee dell'uso odierno. Dichiaro la mia ignoranza in questa materia, tanto più che essendosi nella discesa de' secoli alterate le pronunzie di ogni linguaggio, ed avendo anche gli antichi italiani storpiate le voci arabo originarie, non credo possibile affermare che la traduzione moschele

laentro certo nella ualle cerno vermiglie come se difuoco uscite
Fossero e el midisse ilfoco eterno chentro li affoca ledimostra rosse come tu uedi ïquesto basso ïferno
Noi pur giugnemo dentro alalte fosse che uallan quella terra sconsolata le mura miparean che ferro fosse
Non sanza prima far grandaggitata

75

V. 71 - n: cierto.

» - b c e t v: certe (anche il S. Croce e l'Antaldi; cioè ch' cran proprio, e che non solamente parevano).

72 - e f g h i l m q r: foco.

» - tutti: Ed ei mi disse (Antaldi: E quei).

74 - n: l' afoga.

» - t v: le affuoca.

76 - n: giungnemo.

= g : altre.

77 - i: Che giran.

= n: Che vallam (m: spesso per = n: sospeso).

78 - n: parien -i: parieno.

» - d o: Le mure mi parean.

» - r t v: Le mura mi parea.

» - e: Le mura mi paria. (\*)
79 - tutti (meno n): senza.

» - e: sencza (Vedi la nota al v. 53).

» - c d e f g l m n o p q r t v: grande aggirata.

» - h: grande agirata.

in altre opere fosse anche in bocca, o in penna, a Dante, il quale, per esami d'altre voci va trovandosi che non mettea straniera parola in carta senza gran sicurezza del giusto d'essa. Vedasi il Vocabolario del Tramater rifatto da me pel Civelli e da questi traditomi nella cura dell'edizione. Verificati i nomi originarii, li lasciai quali sono, ma e' non sono antichi.

(\*) Il Witte scrisse che il Lana ha fosser fosse invece di ferro fosse. Quel professore tedesco ha letto male il Codice. Io tra i molti non ho trovato un cotale errore; ma un altro, poichè veramente scrisse che le mura li pareano fosse, se pure è di Lana un tale svarione.

| 80 |
|----|
|    |
|    |
|    |
|    |
| 85 |
|    |
|    |
|    |
|    |
| 90 |
|    |

V. 79 - q: grande girata.

» - i: Non senza far prima lunga girata.

80 - tutti (meno e): dove il - (e: ove 'l nocchiero).

» - n: Venimo.... nuchier.

81 - tutti (meno q): ci gridò.

» - b: qui è la 'ntrata (lantrata).

» - n: Usciti.... qui ee l' entrata.

» - t: quiv' e l'entrata.

83 - e f h i n: Da ciel.

» - e: sticzosamente (V. la nota al v. 53).

» - n: sticiosamente.

84 - n: Dician (b, corretto poi: diceano).

» - tutti (meno b): senza.

85 - b: della morte gente.

» - n: giente.

86 - n: fecie.

87 - n: secretamente.

88 - l: grande sdegno (anche la Jesina). (\*)

89 - l: dissen.

» - g q: e quel (V. al verso 43).

» - c (ma guastato da altri nel verbo): E disse..... suolo.

90 - c f g i l o p q t v: entrò.

<sup>(\*)</sup> Sarebbe mai questa la vera lezione e non il gran disdegno? Fors' era originale grandesdegno, diviso in gran desdegno, e come l'e si scambiava coll'i, fattosi poi disdegno.

95

Solo si ritorni pla folle strada proui se sa chetu qui rimarrai che gliai scorti sibuia contrada Pensa lector se io misconfortai nel suon dele parole maladecte cheno credecti ritornarci mai

O caro duca mio che piu di sette volte mai sicurta renduta e tracto

V. 90 - d: Che si sicuro entrò (Cortonese: ardito va pel nostro).

» - tutti: per questo.

91 - e: Solo ritorna.

92 - v: s' ei sa.

» - q: Prova se sa.

» - i: Che qui tu.

93 - b. Che li hai iscorta sì (ma così corretto poi).

» - t v: Che gl' hai scorta sì.

» - o: Che gl' hai scorsa sì.

» - e: Che li hai scorto la buya.

» - i: Che scorto l' hai per sì buia.

» -c d f g h l m n p q r: Che gli hai scorta si buia (n: ai - f r: buya). (\*)

94 - e f g h i n o p q r v: lettore s' io.

 $\Rightarrow -b \ c \ l$ : lettor s' io.

- t: lettor com' io.

» - m: lettore sed io. (\*\*)

95 - efghlmqrtv: maledette.

96 - e f g h i l m q r t: Ch'io.

» - e: ritornar giammai.

98 - b: securtà.

» - c: m' ha securtà.

(\*) Quest' ultima lezione piacque al Witte; e di vero è di Codici insigni, e tiene di bella eleganza. Il Lana tenne coll'antica edizione di Mantova la lezione dell' i meno elegante ma assai più chiara ed evidente onde sarei per credere che fosse tarda correzione del Poeta. (V. Dante col Lana, edizione di Bologna, vol. 1 pag. 186).

(\*\*) Questo sed incontrasi anche nelle Rime di Dante, nella Vita di S. M. Maddalena, e in altre antiche scritture come il ched, quando il se o il che s' incontrano a parole comincianti da vocali. Col sed non accadendo elisione era da conserversi lettor che non è giusto col s' to

daltro piglio chencotra mistecte
Nomi lasciar dissio così disfacto
e sel passar piu oltre ce negato
ritrouiam lorme nostre insieme racto
E quel signor che li manea menato
me disse no temer chel nostro passo
noci puo torre alcun da tal ce dato
Ma qui matenti e lo spirito lasso
conforta e ciba di spanza buona

100

105

V. 99 - b d g h i n q: alto.

» - b n: che contro.

> -c : che 'neontro -g : che incontro.

» - i v: che contra.

» - e f h i l m q: che incontra.

» - r: Dal pericolo il qual contra.

101 - t v: E se 'l passa. (\*)

» - defghlmor: andar.

» - v: oltra.

» - n q: ci ė. (\*\*)

102 - q: Ritorniam l' orme. (\*\*\*)

103 - b: E quel segnore.

» - t: Ma quel signor.

» - d q: che là.
105 - e: di tal.

» - h n: ci è.

» - b c d e f q l m ò p q r t v: n' è dato.

107 - b: confuorta.

 $(\mbox{\ensuremath{^{\circ}}})$  Ecco la spessa dimenticanza dell'abbreviatura passă o passă per passar.

(\*\*) Lo Zaui-Ferranti avrebbe opinione che questo verso dicesse m'è negalo perchè i diavoli lasciavano entrar Virgilio, non il Dante; ma quel critico qui ha torto perchè i diavoli non lasciavano andare innanzi Virgilio che per trattenerlo: tu qui rimarrai! onde il c'è negalo è giustissimo.

(\*\*\*) Questo Ritorniam l'orme fu visto dal Witte, non dice dove, ed è altresi nel Codice Triulziano spogliato dal Mussi, e sa Dio in quanti altri. Egli non lo curò. V. il Discorso Critico alle LXXV copie speciali di questa edizione per S. M. il Re.

chio noti lascero nel modo basso Cosi senua e quini mabandona lo dolce padre ed io rimago iforse che no e si nel capo mi tenciona Udir no potti quello chalor porse

110

V. 108 - n: non ti lascierò.

» - b: Che io non lasserò.

109 - i: qui m' abandona.

110 - d q: rimagno.

» - v: rimasi.

111 - b: Che no e si nel capo m' intinciona. (\*)

» - d t v: Che 'l no e 'l si nel capo mi tenzona.

» - q: Che si e no nel capo mi tenzona.

» - n: Che no e sì nel capo mi tenciona. (\*\*)

112 - f t: potei quel che a lor si porse. (Cost il Buti edito).

» - r: potei quello che a lor porse.

» - o: potè.

» - q: puoti (per puotè).

» - d: poeti (error di lettura e per c: poeti).

» - e: potei (poeldi; erroneo: poetei). (\*\*\*)

(\*) Così i signori Pallastrelli e Fioruzzi alla Esposizione festiva del cimelii danteschi.

(\*\*) Come l' uomo è più presto proclive alla speranza che il lusinga in quello per cui si move ed opera, io penso che Dante, gran filosofo, avra scritto il si avanti il no; che quindi il Lambertino legge non bene, e che meglio intesero la Crusca del Comino, e l'Antaldi: a cotesto attese il Witte quantunque il suo vantato Codice Berlinese sorretto dalle antiche edizioni di Jesi e Mantova (e anche dal Codice Filippino, dal Cortonese, e dal Buti edito dal Giannini) gl'insinuasse opinione contraria a quella che adottato aveano i Codici Gaetani e Vaticano, e le antiche edizioni di Foligno e Napoli.

(\*\*\*) Io sto fermo a rilevare tutti gli errori di scrizione a cui nessuno ha posto mente con tanto impegno, e il Foscolo meno degli altri. Il potti del Lambertino e degli altri leggenti com' esso, è error di lettura derivato dalla pessima, e spesseggiatissima confusione del c, dell'e, del t, scritti in modo che tra lor si stenta a discernerli. Penso che assolutamente dicesse potei, poi fosse fatto pocti, indi potti; o fors' anche podei, trasmutato quell'e, mal fatto, in l. Chi mai intenderebbe il pocldi dell'Ambrosiano 198? eppure quel Codice è in bellissimo carattere e lo scrittore lodevole. Egli incontrò si pessima calligrafia, o Codice si rovinato ma e no stecte la conessi guari
che ciascun dentro a pruoua se racolse
Chiuser leporte quei nostri auuersari
nel uolto almio signor chefuor rimase
e riuolsesi ame co passi rari
Gli occhi ala tra e leciglia auea rase
dogni baldanza e dicea nesospiri
chi ma negate ledolenti case

120

115

V. 114 - b q : a prova.

» - tutti: ricorse.

» - q: Che dentro a prova ciascun si ricorse.

115 - h n: le porti. (\*)

116 - tutti: Nel petto.

117 - e: E si rivolse a me.

» - m: E rivolsers' a me (Antaldi: rivoltossi).

» - e t v: coi passi.

119 - b: baldezza (se pur non è baldeza - e in vece di n).

» - n: diciea.

120 - v: Chi m' ha negato.

» - n: dolente case. (\*\*)

da presentargli voci di che non si sapea sbrigare che imitando materialmente ciò che avva imanzi, come fece, lasciando all'abilità critica dei lettori l'intendere. Nulla ha qui a fare il pofui del latino! Piuttosto si domanderebbe perchè il Witte scrisse si porse, che non corre a bene per quanto Codici egregi l'abbiano. Vero è che può esser clissi del da Virgilio; ma è uno stiramento doloroso quasi s' ignorasse il parlante, o che un sol parlante fosse, e tale avvertenza con minor spiegazione fatta nella edizione bolognese del Dante col Lana, qui mantengo insieme alla lezione a lor porse, cioè: Virgilio, ch' era andato a parlar co' diavoli.

(\*) Questa voce è anche nel Cassinese e nel Cataniese, e il Vocabolario del Tramater ne ha buoni esempi d'antichi oltre quelli dati dal Nannueci, e io ne aggiunsi l'uso fatto da Pietro Giordani avvertendo (come ne avverto qui) che dall'esame dei tanti esempi rilevasi tale l'uso non essersi fatto che per le aperture delle mura delle città e delle castella, de' templi, e in somma de' grandiosi edifizi. Anche il Lana in sua prosa

qui ha porti.

(\*\*) È sospetto che a questo verso per lo scambio dell' i per e e viceversa siasi corrotto il testo, anche perdutosi un segno di abbreviazione
Fors' era scritto Chema per Chemā, valente Chè m' han, cioè Perchè
m' han negato, ecc. Ciò fu veduto anche dal Witte ma non accolto, ed è
nel Codice Angelico condotto nell'edizione romana del De Romanis del 1822.

Ed a me disse tu pchio madiri
no sbigottir chio uincero lapua
qual chala difension dentro sagiri
Questa lor tracotanza nome noua
che gia lusar a men secreta porta
laqual sanza serrame ancor si troua
Sopressa uedestu la scripta morta
e gia diqua dalei discendelerta
passando pli cerchi sanza scorta
Tal che plui nefia la terra apta

130

V. 121 - b: Et a me (corretto da altri Ed).

» - d; per ch' io m' airi.

122 - b: Ch' io vincirò la prova.

123 - n: Qual che a la (qualche ala).

124 - b c d e f g h i o p q r t v: nuova.

125 - tutti: usaro.

» - tutti (meno n): segreta.

» - n: a me insecreta. (\*)

126 - b n: sanza.

127 - h m q t v: Sovr' essa.

» - b h n q: vedistu'.

» - tutti (meno b): scritta.

128 - b: descende.

» - n: disciende.

129 - tutti (meno b): senza.

130 - v: ne fi 'la porta aperta.

» - h: ne fie la terra.

» - q: ne fe la terra. (\*\*)

(\*) Nel Palermitano n fu errore di lettura il mem che fors'avea innanzi (l' m per n in finali è spessissimo no'codici), e quiudi errore di scrittura staccando l' m e portandolo come fosse in presso a secrete; nel Landiano era certo men anzi amen, ma da mano stolta raso la n, ond' è restato a mel Come nel Palermitano è accaduto nel Triulziano c, nel Cortonese e nel Vaticano.

(\*\*) La porta in vece della terra è altresì nel Buti edito, nell'antica Jesina, nel Commento dell'Anonimo dato dal Fanfani, nel Codice Gaetani e in quel di Berlino. Chi ben legga s'accorgerà che terra deve essere stata ultima lezione del poeta.

-ec((()))))0-

## CANTO NONO

Quel color che uilta difuor mi pise vedendo il duca mio tornare iuolta piu tosto dentro il suo nouo restrise Attento se fermo comuom chascolta che locchio no porria menare aligha plaerenero e pla nebbia folta.

Pure a noi puerra uincer la pungha comicio ei seno talne sofferse

5

- V. 2 n: Veggiendo 'l duca mio tornar.
  - 3 b: il su 'novo.
  - » tutti: nuovo ristrinse.
  - 4 b: com' om ch' ascolta.
  - » n: com un (comon) ch' ascolta. (°)
  - 5 e: non potea. 6 - m n: aire nero.
  - » q: aiere nero.
  - » tutti gli altri: aer nero. (Antaldi: scuro).
  - 7 b: Por (cattiva pronunzia di dettatore).
  - » n: Pur a noi converà vincier.
  - 8 b n: Cominciò el tal ne sofferse.
  - » -b: el se non tal ne sofferse.
  - » t v: sofferse.

(\*) Questo può tanto essere come uom a cagione degli scambi del·l' n coll' m nella pronunzia, quanto come un letto male quell' o.

| o quanto tarda a me chaltri qgiŭga  |    |
|-------------------------------------|----|
| Io uidi ben siccomei recoperse      | 10 |
| lo cominciar colaltro chepoi uĕne   |    |
| che fuor parole ale prime diuse     |    |
| Mano dimen paura ilsuodir deue      |    |
| pchio traeua laparola troncha       |    |
| forse a piggior sentětia chenő těne | 15 |
| In questo fondo dela trista eoca    |    |
| discende mai alcun del pmo grado    |    |
| che sol ppena ha la spanza cionca   |    |
|                                     |    |

V. 8 - i: Comincio 'l savio mio tal ne sofferse.

» - qli altri: s' offerse. (')

10 - b n: Io vidi ben come el ricoperse. (\*\*)

» - c: si com' e' ricoperse.

» - g: sicom' e' (sicome) ricoperse.

» - tutti: ricoperse.

11 - b d g l m n q v: Il cominciar.

» - e f: E 'l cominciar.

» - n: coll' altro.

12 - i: Che fur parole alla prima. (\*\*\*)

13 - g n: denne.

15 - tutti: sentenza.

» - g (erronco): venne.

17 - d: di primo grado.

18 - b c e f l m n o t: Che sol per pena la speranza cionca.

<sup>(\*)</sup> Propriamente è difficile rintracciare se fu s' afferse, ovvero safférse. Cost è scritto in quasi tutti i codici. Il Cassinese n'saferse; l'Anonimo del Fanfani, il Codice Filippino, le edizioni di Foligno, Mantova, Napoli antiche: nesafferse; la Josina, ne afferse; nelle marginali di S. Croce e di Gaetani se n' afferse. A ben considerare, come era stato comandato l' aiuto, o la condotta, da Beatrice, non è luogo al sustuiti del Cassinese, nè alle chiose dell' Anonimo del Fanfani, e poichè la Jesina, Santa Croce e Vaticano sono spoglie del dubbio, parmi si debba alla loro lezione la espressione del vero. Il Torricelli, con altri argomenti è del mio parere. Il Lana chiosa in questo senso, e se ne veda la edizione bolognese, Vol. 1 pag. 200.

<sup>(\*\*)</sup> Ma questo el nel Landiano è artefatto in postumo. Dicea et.

Questa question fecio e quei dirado instra mi rispose chedinoi faccial camino alcu pqualio uado Vero e caltra fiata quaggiu foi sgiurato da quella erico cruda che richiamana lobre acorpi soi Dipoco era dime lacarne nuda chella mifece intrar dentro a quelmuro ptrarne un spirto del cerchio di giuda

20

25

V. 18 - q: la speranza è cionca. (\*)

19 - q: e quel: di rado.

20 - b: rispuose che di noi.

» - h: incontro. (\*\*)

21 - q: Facea.

 $\Rightarrow -b$ : per qual.

» - tutti: Faccia il - o: Faccial.

23 - b: Eritton (corretto poi Eritto) cruda.

» - e v: conjurato. (\*\*\*)

24 - b: ai corpi soi.

26 - e f q i l'n r t v: fece entrar.

» - m: fe' intrar.

» - b c d o p: fee' entrar.

» - d: dentro quel muro.

27 - e: juda.

(\*) Quel cionea addictivo ripugnava molto al Foscolo al qual non bastava il Codice Vaticano per tenerlo verbo d'attivo. Sospirava codici che l'aiutassero. Eccone nove! e tutti di molta considerazione. Il Berlinese che quale il Santa Croce non differisce in lezione dalla comune che per un trasposto d'avere, non resiste alla virtà di quelli; oltre a ciò essi hanno corteo dal Cortonese, dal Filippino, dal Triulziano spogliato dal Mussi, e dalle antiche edizioni di Foligno, Mantova e Napoli. Il Lambertino dunque non è qui fra gli estimati.

(\*\*) Il Landiano legge la rima come il Lambertino e l' e Ambro-

siano; e così: foi, soi.

(\*\*\*) Del Landiano è di Cappelli la lezione cruda; ma Pallastrelli e Fioruzzi stamparono esser chiaro crudua. Come questa non ha riscontri né pur nel buon senso, la seartiamo. La lezion del Lambertino in origine dev'ossere stata: ericto. Quello e il piu loco e il piu oscuro
el piu lontan dalciel chetucto gira
ben so ilcamin po tifa sicuro 30
Questa palude chelgran pozzo spira
cinge dintorno la citta dolete
u noi potemo intrare omai saza ira
E altro disse ma nollo amente
pche locchio mauea tucto tracto 35
ver lalta torre alla cima rouete

1) Qui al Codice manca la parola basso.

V. 28 - b n: e'l più oscuro (b: obscuro).

29 - n: E'l più lontan.

30 - b e f g h i l m q r t v; securo.

 $31 - e \cdot f \cdot q \cdot h \cdot i \cdot l \cdot m \cdot q \cdot r \cdot t \cdot r \cdot che il.$ 

» - tutti: puzzo. (\*)

32 - b c h i: cigne.

» - t v: valla (come l' Antaldi).

33 - e: Hu non potemo entrare omai senz' ira.

» - d: U' non potremo entrare omai sanz'ira.

» - q: Noi non potremo entrare omai senz' ira.

» - m: U' non potemo omai intrar senz' ira (anche Antaldi).

» – t: U' non possiamo entrare omai senz' ira.

» - v: Dove non possiamo entrare omai senz' ira.
» - n: U non potemo intrar omai senz' ira.

» - n: U non potemo intrar omai senz ira.

» - g: U' non potemo entrare ormai senz' ira.

» - f h i l r: U' non potemo entrare omai senz' ira.

» - b c o p: U' non potemo entrare omai sanz' ira.

34 - n: Et altro disse ma no l' ho (manolo). (\*\*)

35 - i: m' avo'.

36 - g n: altra.

(\*) Il pozzo del Lambertino mostra che l'amanuense qui scriveva sotto dettatura.

(\*\*) Questa scrizione non è diversa, in valore, da quelle del Landino e del Lambertino nollo cioè: noll' ho; la rilassatezza della pronunzia del dettatore ha fatto scriver semplice quel che altri diede doppio.

Doue inun punto furon dirocte racto tre forie infernali di sague tite che membra femminili auiero ed acto Et cum ydrie udissime eran cinte serpentelle ceraste aueă perine onde lefiere tempie eran auîte

40

V. 37 - e f l m r t: Ove.

» - h n: fuoron.

= d : ponto.

» - q: tratto.

» - i: Dove in prima fur diritte.

» - tutti (meno i): dritte. (\*)

38 - tutti (meno q): infernal.

39 - b c d g n v: femminine (anche 13 codici del Valori).

> -b l m t v : aveano.

» - h q n: avean.

40 - i: Con idre.

41 - b c g i l: serpentelli ceraste.

» - e: serpentelli cerastre.

» - p: serpentelli cheraste.

» - f: serpentelli cerasti.

» - r: serpentelli e cerastri.

» - d h m n o q v: serpentelli e ceraste. (\*\*)

» - m: avien.

42 - d: Di che le fiere (anche il Cortonese).

» - b c: erano avvinte (n: avinte).

» - q; eran vinte.

(\*) L' o di dirocte verso 37 del Lambertino e l' o d' avo del Codice '

piccolo dell' Archiginnasio sono errori patenti per e.

(\*\*) Chiaro è che per lo scambio dell'i in e il Lambertino pare errato; che non è, accordandosi colle antiche edizioni, compresa la Jesina che per lo stesso scambio ha cerasti e col Codice cassinese. Il l'ilippino e il Gaetani fanno due specie di animali, e le uniscono coll'e. A me era piaciuta la lezione più garbata e più vera del Cortonese serpenti di ceraste perchè serpenti son tanti ed esso col distinguerli rendeva chiara l'idea. Leggasi il Commento del Lana da me pubblicato, edizione bolognese Vol. 1 pag. 202, e confrontando quel passo quasi simile all'altro dell'Anonimo del Panfani alla chiosa del Buti si vedrà se non sia lodevole la lezione cortonese.

E que cheben conobbe lemeschine
dela regina delo etno pianto
guarda midisse le feroci erine

Queste meggera dal sinistro căto
quello che piange daldestro e alecto
tesifone e nel mezzo e tacq<sup>3</sup> a tăto

Colunghie sifendea ciascun ilpetto
bateansi apalme e gridavă si alto
chio mastrinsi alpoeta psospetto

V. 43 - tutti: quei.

» - b e f g: mischine (n: meschine).

= q : conobbon.

» - v: cognove (forse cognobe).

44 - n: dello eterno (Cortonese: del superno).

45 - d i: cline.

» - c t: trine (cost S. Croce, e antiche Foligno e Napoli).

» - n: crine (cost il Cassinese, la Jesina, la Mantovana).

 $\rightarrow -e$ : ayne.

» - v: herine. (')

47 - n: piangie ..... è Aleto. (\*\*)

48 - g: Tesifo -n: Tesifon.

49 - n: Cun l'ungie.

» - i: si fendieno ciascuna.

» - h: ciaschauna.

50 - e i l m: Battiensi - n: Bateansi.

-g: al petto.

51 - b: Ch' i mi strinsi.

» - tutti gli altri: Ch' io mi strinsi.

(†) Non so quietarmi dal ridere in veggendo tanti spropositi da tanti copisti: cline, crine, trine, ayne che sono se non sono erine o eryne, mal lette le due prime lettere? Il Foscolo erasi lasciato inflammare da una chiosa interlineare Feroces ternas, e fuori: tres scilicet furias mentre dagii autori noti a Dante e dal suo notissimo Virgilio erynnas erano dette o Parche o Eumenidi, secondo gli attributi. Tanto per le ridicole crine lette (bisogna dire molto sbadatamente) in dodici Codici parigini 4isti dal Zani Ferranti contro cui stanno i nostri b c e f g h i l m q r che hanno erine, oltre al v, che darebbe l' ultimo lampo al vero.

(\*\*) Il Codice q aveva piange, e fu corretto in giace, lezione notevole.

Vegna medusa sil farem dismalto
gridando tutti riguardado ingiuso
ma no uegiam in teseo lassalto

Volgiti indietro e tieni il uiso chiuso
che sel gorgon simostra etuluedessi
nulla sarebbe ditornar mai suso

Cosi dissel maestro ed elli stessi
si uolse e nosi tene alemie mani
che co le sue ancor nomi chiudessi

O uoi chauete lintellecti sani
mirate la dottrina che sascode
soctoluelame degli uersi strani

Et gia uenia socto le turbide onde

```
V. 51 - e: e si 'l farem.
```

$$= d q h i o p q t v$$
: tien lo.

 <sup>=</sup> n : si'l faren.

<sup>52 -</sup> c q h i l m o p q r t: Vegna.

<sup>53 -</sup> b c d f l: Gridavan tutte.

<sup>» -</sup> e h i m n p q r t v: Dicevan tutte (n: dicean). (\*)

<sup>54 -</sup> n: vingiamo.... l' asalto.

<sup>» -</sup> d: vegiamo (vengiamo poiche manca il segno di abbreviatura sull' e).

<sup>55 -</sup> b c e f r: tien il viso.

<sup>56 -</sup> d: Che se Gorgo (qorqho) si mostra - (n: Che se'l).

 <sup>=</sup> e f g i l m r : e tu il.

<sup>57 -</sup> n: serebbe.

<sup>» -</sup> e f g i l m n r: di tornar.

<sup>58 -</sup> n: istessi.

<sup>60 -</sup> n: co le.... chiudesse.

<sup>61 -</sup> b c d e f g i l m o p q r: gl' intelletti.

<sup>63 -</sup> n: sotto 'l (sotol).... de li versi.

<sup>64 -</sup> d m n: sucid' onde (anche S. Croce e Berlinese).

<sup>» -</sup> t: turbide onde.

<sup>(\*)</sup> Il Lambertino avra pochi risponsori; ma il gridare è dell' antichissimo Lana. Quelle colleriche e indignate gridavano a pieno petto! Il Codice di S. Croce in margine ha cridavan; questa voce cridare è vivissima nell'alta Italia.

| INFERNO - CANTO IX.                  | 131 |
|--------------------------------------|-----|
| un fracasso dunsuon pien dispauento  | 65  |
| pcui tremauan ambo due lesponde      |     |
| Non altrimti facto che dun uento     |     |
| impetuoso p diusi ardori             |     |
| che fier la selua sanza alcun reteto |     |

70

Lirami schianta abatte e porta fuori

V. 65 - b: d' un son.

66 - h: Per que.

> -b c d g l m n q: Per che.

» - b c d n t v: tremavano (anche Antaldi).

» - c g q t v: ambedue.

» - defhilm nopqr: amendue.

67 - b: altrimente.

68 - tutti (meno b): avversi (n: aversi).

» - b: per li diversi.

69 - q: Che fir la selva.

» - q: Che fiere la selva senza.

» - b c d n: e sanza.

= e f h i g l m o r v : e senza...

. » - t: selva senza (anche Antaldi e il Cortonese, il Vaticano e il Gaetani).

70 - b d e f i p r : fori.

» - t: abbatte fronde e fiori. (')

(\*) Il Lambertino ha chiaramente fuori, come c g h l m n q t, e il Codice di S. Croce, il Cavriani, il Di Bagno, la Vindelina, le edizioni antiche di Jesi, Foligno e Mantova. Hanno fori l'edizione di Napoli, il Cassinese, il Viviani, il Bartoliniano e Benvenuto da Imola, la Nidobeatina, quattro patavini, ventuno parigini visti dallo Zani-Ferranti, 53 di 60 visti dal Barlovv. Ma fori e fuori son tuttuno, salvo il bisogno della rima: sono tuttuno, e buoni e proprii vocaboli: non è buono nè proprio fori, quantunque l'abbiano il Buti napoletano, e il Buti edito dal Giannini (nel testo del poeta, chè nel commento non se ne dice), e il Buti magliabecchiano, e il Codice Antaldi, e il Tommaseo se ne passi col: rami, il vento li schianta; i fiori, li porta, come la più ragionevole e natural dizione! Nè Lana, nè l' Anonimo del Fanfani parlan di fiori; di quello V. il 1.º Vol. del Dante col Lana edizione di Bologna pag. 203; di questo la pag. 229 del primo ed unico Volume che sia proprio di autore annunziato. Rispetto al Buti che tacque, bisogna ben dire che non incontrò da spiegare cosa difficile che stato sarebbe difficile quel fiori delle selve, c dinăzi poluaroso ua superbo e fa fuggir le fiere e li pastori Liocchi misciolse e disse drizzalnerbo deluiso su pquella schiuma antica pindi oue quel fumo epiu acerbo Come la rana innanzi ala nimica

75

V. 71 - b (errato): Dinalzi.

» - tutti: polveroso.

72 - n: fere. (\*)

73 - tutti (meno g): Gli occhi..... Or drizza il nerbo.

75 - b: Per inde ove.

» - i: Per ine dove.

» - e: Per indi onde. (\*\*)

76 - tutti: le rane (\*\*\*)

» - n: dinanci alla nemica.

il portarli, dove? — Come in assai luoglii a spiegar le spropositate varianti, così eredo trovar qui la cagione. Quivi alcuni Codici hanno portai, cioè portait. L' ignorante amanuense per quell' i pensò che dovesse seguitare alcun nome; credette fori o fuori errore, e disse fra sè: qui ha ad esser fiori: i fori, e fiori scrisse. Altri ommise l'i, e via via alterossi il verso; e se si può camminare per induzioni, può pensarsi che lo stesso fuori, mal scritto, possa essere stato letto e poi trascritto fori. Chi di Codici sia ben pratico saprà quante lettere mezzo vergate e mezzo perdute abbian lasciato gli amanuensi antichi. Non per questo dirò che fori sia venuto solo e diritto da ciò, perchè quel fronde d'altra lezione mal può reputarsi capriccio d'amanuense. Non pecchera d'imaginazione strana chi nella mente colga che fosse frase dautesca di prova che mal riuscendo il poeta scarrò e tenue quella che è passata anche nel Lambertieno

(\*) Il Codice Marciano 776 ha dal v. 67 al 72: di vento — l'arverso ardore — fier la selva e senza — fuore — bestite e lo pastore. Certamente se pastori son nella selva, non son pastori di fiere, e forse la voce bestite fu portata da copista in qualche Codice per questa semplice osservazione. Il Buti commenta facendo fuggir le fiere nelle caverne; ma resta sempre il dubbio che gli animali obbedienti al pastore possano stare dove fiere sono, se non fate una mentale distinzione che il turbine fa fuggir fiere e pastori co greggi, se fiere, o se greggi siano e in tal caso la voce bestite non ha che farvi, anzi altera l'esteso della imagine.

(\*\*) Non è bisogno di mostrare quanto sia offensivo a Dante questo indi onde (suono di campane ballonzolanti); ma si potrebbe notare che quell'ine è voce vera e assai antica.

(\*\*\*) Qui il Lambertino è guasto nella gramatica dal suo scrittore.

biscia placqua sidileguan tucte
fin chala terra ciascuna sabica

Vidio piu dimille anime distructe
fugir cosi dinăzi ad un chalpasso
passaua stige colepiăte asciutte

Daluolto rimouea quelaere grasso
menando lasinistra inăzi spesso
e solo di quella angoscia parea lasso

Ben macorsi chegli era da ciel messo
e uolsimi al maestro e quei fe segno
chio stessi cheto e īchinassi adesso

```
V. 76 - h n: bissa.
```

$$-dhmtv: dal ciel.$$

 <sup>-</sup> q: bisa.

<sup>77 -</sup> h (erroneo): s' apicea.

<sup>78 -</sup> tutti (meno n): s'abbica.

<sup>80 -</sup> q: il passo.

<sup>» -</sup> n: dinarci ad un ch' al passo.

<sup>81 -</sup> n: con le.

<sup>» -</sup> e: sciutte.

<sup>» -</sup> h: aire.

 <sup>=</sup> q : aiere.83 - n : inanci.

<sup>84 -</sup> tutti (meno n): E sol di quell'angoscia.

<sup>» -</sup> n: sol di quella.

<sup>» -</sup> q: paream (forse: parea a me?).

<sup>» -</sup> f: E di quella angoscia.

 $<sup>85 -</sup> e \ q \ n \cdot m' \ accors' io.$ 

<sup>» -</sup> e f i n o p q r: del ciel.

<sup>86 -</sup> c d g n: Volsimi.

<sup>» -</sup> b : E volsemi.

<sup>» -</sup> e (errato da amanuense): cenno.

<sup>87 -</sup> m n: Ch' i' stesse (b: ch' i stessi ma corretto da altri).

<sup>» -</sup> l: Che stessi.

Ai quanto mi parea pien di disdegno venne ala porta e conuna iighetta lapse cheno ebbe alcun ritegno O cacciati del ciel gete dispecta

O cacciati del ciel gete dispecta comincio elli insu lorribil soglia onde esta tracotanza ruoi sallecta

Perche ricalcitrate a quella uoglia

V. 87 - m: queto.

» - e n: inchinasse ( stesse e inchinasse anche il Cortonese ).

» - g: E m' inchinassi.

» - e: a esso.

88 - b e: Ah (a).

» - b: desdegno (corretto da altri: disdegno).

89 - t v: Giunse alla porta. (\*)

» - n: vergetta.

» - h q: vergeta.

90 - b c d g h i l m n o p: non v'ebbe. (\*\*)

91 - n: giente.

» - t: dal ciel.

92 - q: egli 'n su (elinsu).

» - n: oribel.

93 - d e m: Ond' esta tracotanza (e: tracotancza).

» - b c f h i l o p q t v: Ond' esta oltracotanza.

» - n: Onde esta oltracotanza.

» - q: Ond' esta oltra contanza.

» - r: tracuranza. (\*\*\*)

94 - b: ricalcitrare.

» - n : ricalcitrati.

(\*) Già dissi nell'edizione bolognese del Dante col Lana e qui ripeto, la ragione del buono Venne, e del non buono Giunse. Non sapendo Dante il punto a cui l'Angelo era diretto non potea dir giunse; ben disse Venne poichè 'l vide fermarsi alla porta.

(\*\*) Come il Lambertino leggono il Bargigi, tredici parigini e sei de nostri; ma io credo che quantunque sia più semplice dizione, non sia la più vera. Mi pare che potesse essera scritto nell'esemplare nouebbe senza il segno d'abbreviatura sull'o, e preso quell'u per n; e quindi fatta la dizione del Lambertino.

(\*\*\*) Il Codice Ambrosiano numerato 47 e da noi segnato f avea Onde cotesta, ma cot fu raso poi, e rimase esta.

90

| INFERNO | <u>.</u> | Canto | IX. |
|---------|----------|-------|-----|
|---------|----------|-------|-----|

135

105

a cui no puote ilfine esser mai mozzo
e che piu uolte ua cresciuta doglia
Che gioua nelle fata dar dicozzo
cerbero uostro se ben ui ricorda
ne porta ancor pelato il meto el gozzo
Poi sereuolse plastrada lorda
e no fe mocto a noi ma fe sembiate
domo caltra cura striga e morda
Che quella dicolui cheglie dauate
e noi mouemo i piedi iuer la tera

securi apresso le parole sce Dentro uintrammo săza alcuna guéra e io chauia diriguardar disio

V. 95 - b e f i l m r t v: A cui non puote il fin mai esser mozzo.

» - c g: A cui non puo' il fin mai esser mozzo.

» - q: A cui non po' mai il fin essere mozzo.

» - d: A la qual non può mai fin esser mozzo.

» - n: Alla qual mai fine non può esser mozzo.

» - h: Alla qual mai fine non può essere mozzo.

96 - h: Che più.

97 - b: nella fata (Antaldi: nelli fati).

98 - q: raccorda.

99 - h: il mento il gozzo.

» - b: el mento el gozzo.

» - e f g i l m q r: e il gozzo (e: goczo. V. la nota al v. 53 del Canto VIII).

100 - tutti: Poi si rivolse.

101 - q: motto a me, nè fe'.

102 - tutti (meno n): D' uomo cui altra.

104 - n: movemo.

106 - b c d e f: li entrammo (e f: entramo).

» - n: gl' intramo sanza alguna. (\*)

107 - tutti (meno t v): Ed io ch' avea.

- t v: avea.

(\*) Al Codice Landi era gli come nel Palermitano, ma posteriormente fu scemato del g.

la codition e e tal fortezza serra Comio fui dentro locchio intono inio e uidi ad ogni mano gran ppagna piena di duolo e di tornito rio Sicome adarli oue rodanostagna

110

```
V. 108 - n: conducion.
```

109 - h n q: Com' io fu.

» - d o: Com' i' fu.

» - t: Come fui.

» - c: e l'occhio.

» - l: inio (l'esemplare fors' avca: iuio).

110 - e n: da ogni.

» - d: d' ogne. (\*)

» - gli altri: Veggio.

» - b c l: grande compagna.

» - h: da ogni mano gran compagna.

» - i t: ad ogni man grande compagna.

» - q: ad ogni mano gran compagna (ppagna). (\*\*)

» - f: campagnia (e poi: stagnia, bagnia).

112 - n: como ad.

» - f: dove Rodano.

113 - b c d e f g h i l m o p q r: Si com'a.

» - q: apresso di.

» - e g h i n q r t: quarnaro.

(\*) Leggono vidi come il Lambertino, il Triulziano Bossi spogliato dal Mussi, il piccolo dell'Archiginnasio bolognese da noi segnato i, il Santa Croce, il Berlinese, il Filippino, l'edizione antica di Mantova, il Cortonese.

(\*\*) E compagna assai erroneamente per campagna hanno le antiche edizioni di Foligno, Mantova e Napoli e il Codice Gaetani e altri. Ciò dev' essere provenuto dall' abuso della sigla che ha l' apparenza della cifra del nove colla coda rivolta nel suo fine di gambo a destra e che noi rappresentiamo in questa edizione, non avendo altro col p; la qual sigla vale con, ma fu usata per com allo stesso modo che nel Frommentario dell' Università di Bologna per mia cura stampato usò la sigla p tanto a dire per che pre e pra. In alcuni Codici adunque il segno del con fu abusato pel com, e condusse in errore quelli e tant' altri; esempio sia il Codice q sopracitato, e il medesimo Lambertino.

sicome apola presso delcarnaro che ytalia chinde e suoi fmini bagna Fano i sepolcri tucti illocouaro cosi facean qu'i dogni parte saluo chelmodo uera piu amaro Che trali auelli fiame erano sparte

115

```
V. 113 - f: carnaio (V. la nota al v. 115).
```

» - h i t v: e suoi. (\*)

115 - b: Fanno sepuleri.

» - n: Fanno i sepulcri (anche il Cassinese).

» - e g h i l m: tutto il loco.

» - b c d o: tutto 'l loco.

» - n q: tutto in loco (anche Antaldi).

» - t: tutti in loco.

» - v: tutti il luogo.

» - f r: tutti il loco. (\*\*)

116 - n: Cusì facievan.

» - l: Cosi si facevan.

117 - n: Salvo che modo.

» - e f g h i l m q r: Salvo che il modo.

118 - b c d e f g h i l m n o q r: Che tra li.

» - t v: Ch' entro li. (\*\*\*)

(\*) Quivi il Buti chiosa: Italia in quella parte si stende fino al Carnaro; accordandosi in questo col poeta. V. il verso 65 del Canto XX.

(\*\*) Ad accrescer la confusione abbiamo il Sicca portante forse esemplato sul Codice Gaetani, o sui margini del Santa Croce lutto il litto che è altresì nel Berlinese, e accettò il Foscolo come accettò Carnaro per la moltitudine de sepoleri che ivi era, fra cui di quanti eran gettati naufraghi morti dal mare colà tempestosissimo. È cita l'autorità di Biondo Flavio già allegata dal Viviani, e l'avviso che i Cimiteri eran detti Carnari. L'Annonimo del Fanfani storpiando una voce trae da gente il nome; anch'io ne credo e Carnero, Carnaro, Quarnero poi e Quarnaro derivare da alcuna colonia di Carnici. Al varo poi il Buti fa la chiosa ch'è curvo, mentre col paragone d'Arlì s' intende vario, d'isuguale.

(\*\*) Se le fiama e avevano incesi quegli avelli la lezione dei due Codici Napoletani sostenuta da venticinque veduti dalla compagnia del Valori, debb' esser la vera. Se le fiamme fossero state fuor degli avelli fra gli uni e li altri di essi, potevano essi così incendersi che ferro più non chiedesse verun' arte? Dunque le fiamme erano deutro. Una prima

ple quali eran si del tucto accesi
che ferro piu no chiede uerun arte
Tucti lilor copchi eran sospesi
e fuor nusciua si duri lamti
che ben parean di mifi e doffesi
Et io maestro quai son quelle geti
che sepellite dentro daquellarche
sifan sentire coli sospir dolenti
Et egli a me qui son lieresiarche

125

120

V. 119 - n (erroneo): li quali .... acciesi.

» - r: eran del tutto sì accesi.

121 - n: li lor.

122 - b: E fuor n' uscian.

123 - b: parien.

» - c: paren (fors' era: parea)

» - r: parea (fors' era: parea).

» - g: di miseria offesi.

124 - b c: qua' son (quason).

» - e: quai son questi genti.

» - r: quai son di queste genti.

» - i t: chi son quelle genti (Antaldi e Gaetani: chi son).

» - n: gienti.

125 - n: sepelite (anche il Cassinese).

» - b l m: soppellite. (Il Codice b ha qui patito da mano alteratrice).

» - e r: quest' arche.

126 - t: colli sospir.

» - n: con li suspir.

» - tutti: sentir.

127 - i: le eresiarche.

» - b c d e f g h l m q r: gli eresiarche.

scrittura dovette essere chetrali, poi coniata chetrali e letta che tra li quando leggere si dovea ch'entr'a li, e oggi ch'entr'agli. La Crusca avea veduto il meglio ma non lo accetto; ne l'accetto il Witte che pur l'ebbe veduto. Ben l'intese il Lana. V. Dante col Lana, edizione bolognese Vol. 1 pag. 207.

coi lor seguaci dognisecta e molto piu che no credi souletobe carche Simile qui co simile e sepolto e i monimiti son piu e men caldi e poi chalaman dextra si fu uolto Passamo tra martiri e gli altri spaldi

130

V. 128 - n: Con (cun) lor.

» - gli altri: co' lor.

» - t: e d'ogni setta molto.

131 - n: E monimenti. (\*)

132 - e r: Poscia che.

133 - n: Passamo.

» - q: tra martyri.

» - b d f g o p r t v: alti. (\*\*)

(\*) Per questa voce che Foscolo corresse in monumenti senza (dicea) autorità di Codici, è notevole che monumenti ha l'Antaldi.

(\*\*) Le antiche edizioni di Foligno, Mantova, Napoli e il Codice di Berlino, e il Filippino e il Cassinese hanno altri. Il Buti edito sta col Napoletano, e con essi stanno l'Anonimo del Fanfani e il Cortonese, portando alti ch' è per certo la vera lezione.



## CANTO DECIMO

Ora sen ua pun secreto calle tral muro dela terra e li martiri lomio maestro e io dopo lespalle O uirtu soma che pli ampi giri miuolui cominciaio comate piace

•

```
V. 1 - e r: uno stretto. (*)
```

» – 
$$n$$
: doppo.

(\*) L'amico Fanfani rimbrotta il Gregoretti che stritto volesse coi moderni e dileggiasse il Witte che tenne secreto quasi inventato da lui. Il Gregoretti non ha torto secondo mio giudicio, e ne ho detto le ragioni a pag. 210 del 1.º Vol. del Dante col Lana edizione bologuese, ma non ha torto pure il Witte che tenne secreto ch' è di antichi e primitivi Codici. Ma antico è anche l'Ambrosiano 198, da noi segnato e seguito dal Codice Poggiali, e da altri. Piuttosto resterebbe ad esaminarsi quale delle due lezioni sia l'autorevole. La ragione di 'secreto data dall' Anonimo del Fanfani è una stiracchiatura: « quindi forse mai nesun vivo » passo, sì che bene si può il luogo chiamare segreto. » A tal conto tutto cra secreto. Per me tenni e tengo stretto; se Dante fece mutazione indicando il calle per appartato, io non l'intendo.

<sup>» -</sup> d f: segreto.

<sup>2 -</sup> g: martyri.

<sup>» –</sup> i: empii.

<sup>5 -</sup> d: volvi incominciai.

<sup>» -</sup> b e f g h i l m n o p q t v: cominciai.

<sup>» -</sup> n: come ti piacie.

parlami e sodisfami amiei desiri
Lagente che pli sepolcri giace
potrebbersi ueder gia son leuati
tucti icopchi e nessun guardia face
Et egli a me tucti saran serrati
quando di Josapha q tornerăno
coi corpi che lassu anno lasciati
Suo cimiterio di questa parte ăno
cŏ Epicurio tucti isuoi seguaci
che lanima colcorpo morta fanno

V. 6 - n: Parlarmi.

» - m: e soddisfami (t: e soddisfammi).

» - h n: soddisfami a.

» - g: e satisfami a.

» - q: sodisfame ai.

» - e r: satisfammi a'.

» - n q: a mie desiri.

7 - n: giente.... giacie.

8 - n: potrebborsi (forse potrebbonsi come il Cataniese).

» - tutti gli altri: potrebbesi.

9 - h n q: guarda (n: facie).

10 - b c: Et quelli a me tutti saranno.

= l n : E quelli. = q : E quegli.

11 - h i: giosafà.

» - f l m r t v: Iosaphat.

 $13 - b \ c \ e \ g \ h \ i \ q \ r$ : cimiterio da.

> -d f l m n q r t v : cimitero da. (\*)

14 - c d e f q h i l m n o p q r t v: Epicuro.

 $\gg -a m$ : suo.

» - d: tutti suoi.

(\*) Qui comincia il Codice Frammentario della Università Bolognese, il quale contemporaneamente a questa edizione del Lambertino col raffronto cogli altri 19, è stato stampato a mia cura in quanto resta, con questi medesimi tipi, in 300 esemplari non venali, donabili dal Ministero dell'Istruzione. Lo lascio libero chiunque voglia riprodurlo con quante note sono, e supplemento corsivo. Nota Cimiterio voce più vera.

Pero ala dimanda che mi faci quincentro soddisfatto sarai tosto ed al desio ancor che tu me taci Et io buon duca no tegno risposto a te nel quor se no pdicer poco e tu mai no pur mo acio disposto

20

```
V. 16 - a: demanda che me.
```

$$17 - a b f g l n r t v$$
: satisfatto.

» - g: sara' (v: sera').

» - a: serrai.

18 - h: Ed al disio.

» - tutti: disio.

19 - f: tengo nascosto.

» - l m: tegno nascosto.

» - a: tengo riposto.

> -b c d g n : tegno riposto. (\*)

20 - b c d n o p: mio cuor.

» - a e f l m r t v: mio cor.

= i : core.

- q : cuore.

» -  $\hat{h}$ : chuor.

21 - t: pur a ciò. (\*\*)

» - v: pur ora a cio.

(\*) La stampa Fioruzzi-Pallastrelli legge tengo; ma a ogni modo il Codice è stato alterato in to non t ngo. Il Lambertino avea forse riposto, se non si ha novella di un risporre da cui risposto ch' è nella Jesina, nel Codice di Berlino, com' è disporre per deporre, e dispososare per posar giù ecc.

(\*\*) Così il testo, ma dalla chiosa del Commento chiaro emerge che il mo è mancante per colpa del copiatore. Questo mo fu cagione di qualche disputa fra i letterati, e tanto più che nella Nidobeatina è mutato in ora. Questo ora è entrato alla stampa del Fulgoni e della Minerva perchè questa fu fatta su quella, e quella sulla Nidobeatina in gran parte. Si credette che mo non fosse toscano, quando anzi è come Dante istesso lo confronti ad issa. E se un chiosatore lo trovò in Romagna e in Lombardia a nulla guasta perch' è anche napoletano: è di tutta Italia poichè e il troncamento del latino modo. V. in Dante stesso Paradiso IV, 32; XXII, 11 e la dichiarazione del Buti. V. il Vocabolario edito dal Civelli, da me ristorato, e il mio Dante col Lana stampato a Bologna Vol. 1.º pag. 337, 426, 430. L'ora del Codice t mostrerebbe non esser nella Nidobeatina arbitrio.

O tosco che pla citta del foco
viuo ten uai cosi parlando honesto
piacciati diristare inquesto loco
Latua loquela ti fa manifesto 25
di quella nobil patria natio
alaqual fuio forse troppo molesto
Subitamte questo sono uscio
duna delarche po macostai
temendo unpoco piu alduca mio 30
Edel midisse uolgite che fai

V. 22 - a: fuocho.

23 - n: cusì.

» - a: parliando (Cataniese: vai parlando si).

24 - a: Piazati.

» - b: Piacete de ristar.

» - n: restar.

» - v: di restarti.

25 - b: Lo tua.

26 - b: nobile.

» - e: nobel.

27 - a n: forsi.

» - a: i' fui. (iffui).

» - tutti gli altri; fui. (\*)

29 - a : e però (Antaldi : perch' io).

» - tutti (meno n): accostai. (\*\*)

31 - n: Et el.

» - e f h i l m q: Ed ei.

» - b: volgeti.

» - q: volviti (come il Vaticano, il Berlinese, il Gaetani).

» - qli altri (meno a): volgiti.

(\*) Il Witte s'accorda col Frammentario bolognese, e anche meglio coll'antica edizione famosa di Jesi, che ha forse io fui. A me non garbando la strisciata io fui, sarebbe più caro i' fui, e forse è più vero, se non è vero fu' i'.

(\*\*) L'acostai è anche nelle antiche edizioni di Foligno e Napoli e

nel Cassinese.

vedi la farinata che se diricto dala cintola in su tuctol uedrai Io auia gia ilmio uiso nelsuo ficto ed el fgeua colpecto e colla frote come auesse linferno igran despicto Elanimose mani del duca e prote me pinser tra le sepolture allui dicendo leparole tue sien conte

35

```
V. 32 - a: Vidi lo. (*)
```

33 - t v: cintura.

» - a: in su tu' l (tol) vederai.

» - e f g h i l m r: il vedrai.

34 - a b n t v: Io avea (n: gial mio).

- c d e f g h i l p q r: I' avea.

» - m: Io avea 'l (aveal) mio viso nel suo fitto.

35 - a: sorgea.

» - t v: surgea (Cortonese: Ed e' surgea).

» - gli altri: Ed ei s' ergea (b: E el).

» - n: co' la (cola).

36 - a b: Com' avesse.

- d t v: a gran dispitto.
 - b c q n: (erroneo rispetto alla rima) dispetto.

» - qli altri: dispitto.

» - e f h i l m n q r t v: lo inferno.

» - e g o p: lo 'nferno (lonferno).

37 - tutti (meno b): man.

» - e f: duca pronte (così il Codice di Catania).

» - a: eppronte.

38 - u: li sepulturi.

» - b: seppulture.

» - e: me pinser.... sepolture e lui.

39 - n: Diciendo.

» - u: li parole.

(\*) Questo sara grosso errore per chi dimentichi gli scambii degl' i, e degli e. Quanto al lo può non essere errore, ma una delle tante prove dantesche. Il Cortonese col là comune tiene altresì l'articolo: Vedi là il Farinala. Se Dante col verso 40 mostra che camminò verso il suo cittadino, parmi che là sia miglior che lo.

Comio alpie dela sua toba fui guardomi un poco e poi quasi sdegnoso midimando chi fur i maggiur tui

Io chera dubidir desideroso nolicelai ma tucto liapersi

V. 40 - q: Come al pie. (\*)

» - t v: Tosto che al piè.

41 - n: Guardomi.

42 - b: major.

» - d e: fuor (ma in d è per corretto da altri).

» - a: tuoi. .

» - n: toi.

» - t v: furo i (come l'Antaldi).

» - abcdefghilmnopqr: li.

» - a b c d e f g h i l m n o p q r t v: maggior.

43 - b: Io ch'era d'ubbider disideroso.

» - a b c d e f h l m o p q r: d'ubbedir disideroso.

» - t v: d' obbedir desideroso.

44 - a: gli .... tutti glil (come la Jesina).

» - b c p: lil.... tutti lil.

» - d: gliel .... tutto gliele.

» - e: lil.... tutto lil.

» - f l: glil.... tútti gliel.

» - g h n: gliel.... tutto glil.
» - i: gliel.... tutti gliel.

» - l: glil .... tutti glil.

» - m: lil .... tutti gliel.

» - o: li.... tutti gliel.

» - p: lil.... tutti lil.

= q : lil..... tutto li.

(\*) Il Codice Landiano legge Chom' io alpie, ma la stampa delle notevoli varianti date dai signori Pallastrelli e Fioruzzi non notava che Com' io. Interpellato da me il Pallastrelli mi rese E hom' io alpie. Quel-l' E è certamente un C. Leggono come il Lambertino il Cassinese, il Cortonese, il Tempiano, tutti i Pucciani, l'Angelico. Il Vaticano, il Berlinese e Gaetani danno Com' io apie. Io aveva bene scelto in Com' io al pie, perchè nel testo, se tempo è, non è il modo. Così, meno i due Napolitani, leggono tutti i nostri Codici, e con essi discordo anch'io dal Foscolo.

ondei leuo leciglia un poco isuso Poi disse fieramte furo aduersi ame e aimie primi e amia parte si che pdue fiate li dispersi Se fuor chacciati e tornar dogni päte

V. 44 - r: glil .... tutto li.

» - t v: glil.... tutto gliel. (\*)

45 - a b g n (errato): in suso.

46 - a: disser.... fuoro avversi.

» - b (errato): fieramente furo adversi.

» - n: feramente furon adversi.

» - tutti gli altri: fieramente furo avversi. (\*\*)

47 - a q: e a miei primi ed a. » - b c d o p t v: e a miei primi e a.

» - e (errato): ed a miei primi ed a.

» - f i r: ed a miei primi ed a.

» - h n q: ed a mie' primi ed a.

» - l: ed a miei primi e mia parte.

48 - e: duo fiade.

» - a: du' fiate.

» - b c d f g h l m q r: gli dispersi.

49 - a: S' ei fuor eacciati tornar.

» - b c n: Se fur cacciati ei tornar.

» - d i v: S' ei fur caceiati e' tornar.

» - c: S' ei fuor cacciati ei tornar.

» - f q h l m r t v: S' ei fur cacciati ei tornar.

(\*) Ripeto qui ciò che dissi alla pag. 213 del Vol. 1.º del Dante col Lana, edizione bolognese; il senso è: La cosa che voleva sapere non gli celai, ma tutta gli apersi; perciò adottai glil ne' due luoghi; e serbai tutti, che riguardava i nomi delle persone, a cui quello I per li corrisponde bene altrettanto quanto nel gliel per glieli accettato dal Witte. Preso assolutamente per ciò che si chiedeva non ista male il tutto che è anche del Vaticano, del Berlinese, del Gaetani e del Cassinese. A ragione il Foscolo biasimò il gliele come sgrammaticatura, ma fors'egli non badò ai mutui scambi degl' i cogli e.

(\*\*) Il Sicca e qualch' altro mettono i due punti, dopo Fieramente, quasi dicesse con fierezza. Invito a leggersi la chiosa del Lana nell' Edizione bolognese Vol. 1 pag. 213 per ismettere quella opinione.

| 'n | N  | D. | E. | D | N   | a |   | CAN  | T.O. | Y  |
|----|----|----|----|---|-----|---|---|------|------|----|
|    | IN | r  | rı | n | 1.4 | u | _ | L/AN | ru   | Δ. |

147 50 risposi a lui luna e laltra fiata ma iuostri no appreser ben al arte Allor surse alla uista schopchiata unombra lungo qsta infinoal meto credo che sera inginocchie leuata Dintorno miguardo come taleto 55 auesse diueder saltri era meco e poi chel suspicar fu tucto speto

V. 50 - a l n: Rispos' io (risposio) lui.

» - b: Rispuos' io lui.

» - c d e q h i p q r t v: Risposi lui.

» - f: Risposi l' una (luna).

» - m: Risposi io lui. (\*) 51 - m q: Ma vostri.

» - q: aperser.

» - i: Ma voi none imprendesti ben. (\*\*)

52 - q (errato): soperchiata.

53 - a n: fin al mento.

» - b: infin al mento.

54 - e q r: s' era in ginocchia.

» - b c t: genocchie (n: gienocchie).

» - o: zenocchie.

» - r: ginocchion (Antaldi: s' era ginocchion).

56 - c: s' altr' era.

57 - q h i l m q: Ma poi.

» - b c q t v: suspiceiar (b: suspiciar).

» - d: sospicciar.

» - e f h i l m n r: sospicar.

» - q: sospettar.

» - o: suspirar. (\*\*\*)

(\*) Credo che il semplice risposi si abbia a dividere in rispos' i'. (\*\*) Questa grossa variante può mai esser ella uscita dal cervello

di un amanuense? Sarebbe stata audacia grande. Bisognerà dunque cercare in quali Codici si trovi.

(\*\*\*) Qui è chiaro che l'amanuense di questo Triulziano lesse e scrisse uno r per un c, onde anch' egli concorderebbe col Lambertino.

Piangendo disse se pquesto cieco carcere uai p altezza dingegno mio figlio oue pche nõe teco

Et io a lui dame stesso no uegno colui chatende la pqui mi mena forse cui Guido uostro ebbe adisdegno
Le sue parole elmodo dela pena mauean <sup>1</sup> di costui gia lectolnome

65

60

. (1) Altri qui corresse avea.

```
V. 58 - n: Piagnendo.
```

» - e: chisto cieco.

59 - n: ingiegno.

60 - b f g: non è i' (ei) teco (b: no).

» - c: non è (noe) ei teco. (Così anche il Cassinese).

» - r: non è qui teco.

» - e n t v: ov' è e perchè. (')

61 - meno n tutti: Ed io.

62 - n: atende.

» - q: li.

» - b: me mena.

63 - a: chui guido vostro ebbe desdegno.

» - n: nostro (preso un u per n).

65 - a: M' avian gia di costui elleto il nome.

- b c f: eletto.

» - t: detto. (\*\*)

(\*) Al Landiano e al Triulziano manca l'abbreviatura, dimenticata certo dal copista.

(\*\*) Credo che la voce vera sia detto com' è nell' Angelico, nell' Antaldi, nel Bartoliniano, e fu tenuto dall' Aldo, e poi dal De-Romanis. Si peritarono i quattro florentini d'ammetterla quantunque confessassero che in altri tre Codici era, e dava grande chiarezza al testo. Io penso che la lettera prima fosse d, e che uno de' primissimi la dividesse in e l, e quindi possase l'ettelia; indi altro amanuense leggendo e non intendendo (e di vero non s'intende) interpretasse letto, e ommettesse l'echo precedeva. Da questo arbitrio e da quello errore le due lezioni. L'errore passò anche nel Cassinese e nel Codice Poggiali, ne' margini di quel di Santa Croce, e nelle antiche edizioni di Foligno e Napoli; in altri Codici, e in altre edizioni la voce letto. — Noto poi che l'avea stato posto al Lambertino è anche nel XVIII Triulziano.

po fu la risposta così piena

Disubito dirizzato el grido come
dicesti egliebbe no uiuelli ancora
no fiere negliocchi suoi il dolce lome

Quando sacorse dalcuna dimora
chio facia dinanzi alla risposta
supin ricadde e piu no parue fora

Ma quello altro magnanimo acui posta
restato mera no muto aspecto
ne mosse collo ne piego sua costa

E se ptinuando al primo detto
seglian quelarte disse male apsa

V. 67 - a: Di punto drizzato cridò.

» - tutti: Di subito drizzato grido. (Il Cataniese: rizato).

68 - a: Dicesti che tu ebbe non viv'egli (no vivelgi) ancora.

» - n: Diciesti.... viv' elli (viveli).

» - q: Dicesti.... viv' ello (vivelo).

69 - n: fere.... lo dolcie.

» - d e m t v: il dolce.

» - a: lo dolcie.

» - b: lo dolce lume.

» - o t: fier negli occhi.

» - tutti gli altri: fiere gli occhi (Guinigi: fier gli).

71 - m: Ched io.

- c n : facea.

» - tutti gli altri: faceva.

» - n: dinanci.

72 - meno d g h tutti: fuora.

74 - a b g: Ristato (anche Antaldi).

75 - a: pigò.

» - d t v: Non torse collo. (\*)

76 - e: Così continuando.

77 - a: S' egli (Se gli) hanno quell' arte male appresa.

» - b g i: S' elli han. (\*\*)

(\*) Molto vero questo Non torse poiche non si voltò.

(\*\*) Il Landiano è stato alterato da mano postuma; così com' è concorda col Buti edito. Il Buti della Magliabecchiana comincia coll' Elli han cio mi tormta piu che qsto lecto Mano cinquata uolte fia raccesa lafaccia dela dona cheq regge che tu saprai quato qllarte pesa E se tu mai nel dolce modo regge dimi pche quel pplo e si empio incotro amiei inciascuna sua legge Ondio allui lo stratio el grade scepio

80

85

V. 77 - f: E se han quell' arte.

» - n: Egli han (ham).... apresa.

» - o: Egli han.

» - p: impresa.

» - r: Disse s' elli han quell' arte male appresa.

78 - n (errato): tromenta.

80 - a: regie - n: reggie.

82 - a n: reggie.

83 - n: popol.

84 - a v: Incontr' a miei (a: Incontra).

» - g: Incontr' a mei (Incontra).

- q: Incontra a miei in zascuna.
 - t: Incontr' a' mei (Incontra).

» - n: Incontr' a me (Incontra).

» - a n: leggie.

85 - a: e l' alto scempio. (\*)

» - e: straczio.

» - g: il strazio el.

» - n: strascio.

» – n t: sempio.

» – i: Diss' io a lui lo strazio.

quell' arte, come l' Antaldi. A me pare che quell' s ripetuto dia forza alla considerazione. Tale ripetizione ha poi altri esempi nel poema.

(\*) L'Antaldi, e la stampa di Jesi hanno crudo scempio; questo crudo, e l' alto del Frammentario bolognese, sono essi ghiribizzi di amanuensi? Sono troppo belli que' due vocaboli per concedergliene. Piuttosto furono a prova del Poeta che amando meglio esprimere l' estinzione che la gravezza posposeli a grande.

che fece larbia colorata inrosso tali orazioni fa fare nel nostro tepio Poi chebbe sospirado il capo mosso accio no foi solo disse ne certo sanza cagion coglialtri sarei mosso

90

V. 86 - b: face.

» - n: fecie.

» - q (errato): la rabia.

87 - b c: Tali orazion.

» - n: Tal oracion.

» - d e f y h i l m o d q r: Tale orazion.

» - a: vostro (uostro come l'Antaldi e la Jesina).

88 - b c d q h i q: sospirato e 'l (el) capo mosso.

» - e f r t v: e' l (el) capo scosso. (')

» - n: sospirato e' l (el) capo scosso.

89 - a: non fui io sol dissi.

» - c e: fu' io solo.

 $\rightarrow$  - d n o p t v: fu' io sol.

» - q: Disse a cio non fu' i' (fui) solo.

» - b: disse accio non fu' io solo.

» - tutti gli altri: fui io sol.

» - n: cierto. (\*\*)
90 - b v: colli altri sarci.

» - d g h: con li altri (g h: coli) sarei (anche Buti edito e Triulziano spogliato dal Bossi).

» - d q: con li altri surei.

(\*) La Nidobeatina prese dalla Vindelina la voce scosso cui il Landiano tenne e spiegò crollò il capo, naturalissimo senz' altro considerare che la rima non era da necessità legata a ripetere lo stesso vocabolo. Il Frammentario a mostra sospirado, cioè sospirando come l'Aldina e il Lambertino; in tal caso la voce el sta per il mentre con sospirato deve tenersi per e'l ossia e il. A me pare che sia assai propria la simultaneità del sospirare e del crollare il capo, e quindi il più vero possa essere sospirando il capo scosso.

(\*\*) Non è da trasandare la lezione dell'Antaldi: Rispuose a ciò Non fui io sol ma certo; nè quella del Cortonese: Mi disse a ciò non fui sol ma certo sanza cagion cogli altri le quali mostrano i pentimenti del Poeta.

La Jesina comincia il verso col Disse.

Ma foi io solo cola done sofferto fu da ciascun di torre nia fiorenza colui che la difesi a uiso apto Dese reposi mai uostra semza pregai io lui soluetemi ĝl nodo che qui aniluppata mia senteza

95

V. 90 - e t: colli altri saria.

» - c: con gli altri sarei.

» - n: cun gli altri sarei.

» - f i o r: sarei con gli altri.

91 - a b c d e q l v: Ma fui io solo là.

» - n: Ma fu' io solo là. (')

» - h m r: Ma fui io sol colà.

» - q: Ma fu' io solo colà.

» - t: Fui io ben sol colà.

92 - n (errato): Firenze.

» - tutti: Fu per. (\*\*)

» - a h v: ciascuno di tor via.

» - d: via a Fiorenza.

» - e: toller (come il Codice di Catania).

» - v: toglier (anche il Cortonese).

93 - c f h i l m q r t v: difese. (\*\*\*)

94 - e: vostra. ( E incerto se sia nostra o uostra).

95 - tutti (meno n): prega' io lui. (\*\*\*\*)

96 - a: Che qui ai involuppata.

» - i n: Che qui ha involupata.

» - t: Che tiene inviluppata. (\*\*\*\*)

(\*) Certo non è bello quel iosololà ma è molto espressivo. Tal si trova nel Codice Antaldi, nel Filippino e nelle antiche edizioni di Foligno e di Napoli.

(\*\*) Il Codice Triulziano già Bossi, spogliato dal Mussi, legge Fu da come il Lambertino.

(\*\*\*) Anche il Lana sostiene il Lambertino (V. il primo Volume del Dante col Lana, edizione bolognese pag. 216); e io ebbi torto di non accettarne la lezione che certo è la sicura. Se altri hanno difese, è per lo scambio dell' e coll' i solito agli amanuensi antichi.

(\*\*\*\*) Il Codice di Catania ha i' prega' lui (ipregha luj).

(\*\*\*\*\*) Il Codice i ha le lettere ainuo d'altra mano. Il Landiano porta annulluppata per mala lezione dell' amanuense che interpretò le sei asticciuole che senza punti pur erano per inui. Assai megho che tutti, penso,

E par che uoi uegiate sebene odo dinanzi quel che seco tempo adduce e nel presente tenete altro modo

Noi ueggiam come quei cha mala luce lecose disse chene son lontano chatanto ancor ne spléde il somo duce Quado sapresan o son tucto e uano 100

V. 97 - a b g h m n q: El par.

» - e: s' io ben odo.

» - tutti: se ben odo.

98 - a: dinanzi a quel.

» - n: dinanci.... aducie.

» - tutti: che il tempo seco.

100 - a: vegian.

» - n: vegiam.... lucie.

 $\sim -c q$ : quel.

» - b t v: come quel ch'an (cha) mala luce. (\*)

101 - t v: che son di lontano.

» - i n (errato): lontane.

» - a: luntano (e dicesi più lungi che longi).

» - n: spiendc..... ducie.

103 - b g n : o sono.

» - df: tutt'è (tutte) vano.

- h q : e sono.

» - i: e son tutte vane.

» - e: Quando s' appressa divien tutto vano.

» - t: Quando s'appressa il senno tutto è vano. (\*\*)

legga il Cortonese: ha qui avvilluppata, cioè imbrogliata, confusa. Il viluppare del Lambertino è solo dell' avvolgere cosa sopra cosa.

(\*) Un segno eguale a questo che è sopra l'a di cha del Landiano è anche nel Codice Vaticano. Sembra abbreviatura di c'han; se tal è, vanno corretti nell'ha tutti i Codici che portan quei, e in quei il Landiano. Ma il Lana chiosando: vedono al modo di colui c'ha mala luce ridurebbe il quei all'unità e sbandirebbe l'abbreviatura. Per questo parmi retto il Lambertino. L'Anonimo pubblicato dal Fanfani ragiona come parlando di pluralità, ma fu meno vicino al Poeta di quello che il Lana.

(\*\*) Il Torricelli in una nota al suo spoglio dal Codice Napoletano scrisse che gli pareva doversi leggere: S' appressa il segno. Il Cortonese

nostro intelletto e saltri no ci porta nulla sapem di uostro stato huano Pero coprender puoi che tucta morta fia nostra conoscenza da ql punto che del futuro fia chiusa la porta Allor come di mia colpa coputo

105

V. 104 - e h t v: nol ei apporta.

» - i: nolla porta.

» - l: non aporta.

» - q: nol s' aporta.

» - gli altri: non ci apporta. (\*)

105 - h n q: sapen. (Il Codice di Cagliari: nulla sapemo di nostro).

» - t v: sappiam.

» - e: fie.

107 - e: sun quel punto.

108 - a: ne fia chiusa.

109 - i: Ed io come di mia.

porta innanzi una quarta lezione: Quando s' appressano egli è tutto vano. Questa per quell' eglé m' ha dello stiracchiato, e se fu provato dal Poeta, fu anche tosto riprovato; la napoletana potrebb' essere prova successiva, e ancor non vi paresse il nostro intelletto; e quindi senno e non segno sarebbe stata propria voce; il datoci dall' Ambrosiano avrebbe molto del ragionevole e per quel verbo di presente diviene, che ha la facoltà accrescitiva in ragion dell' appressarsi delle cose all' occhio: nei due testi però dev' essere stato segno di abbreviatura sull'a finale di appressa per esprimere l'appressan. Il testo s'appressano o son mal può sostenere in rigor di logica gramaticale quell' è assoluto, che per o son vale, non vale pel s' appressano ove non istia per esser presso, ma per venire presso, che certo è il solo significato possibile che abbia appunto per quell'o son. Resterebbe a domandare come mai la lezione s'appressano o son tutto è vano sia così universale, e venga nuova quella dell' Ambrosiano 198? Si potrebbe a chi domanda muover dubbio: E se questa fosse stata ultima e tarda lezione del Poeta?

(\*) Piacque al Witte nol ci apporta, ma egli forse ignora che il rigore gramaticale italiano non ammette una premessa di pronome al nome,
che se pure se ne trovi fors' anche nell' Allighieri resta (come in questo
passo) a vedersi se manchi dizione migliore fra i Codici. Col non si fa
elissi di quel nulla per apporta che subito occorre, e nella stessa condizione di obbietto, pel sapem. Adunque il non ci sarebbe più semplice, più
vero, meno volgare.

dissi ordirete duq a quel caduto chel suo nato e cho uiui ancor ogiuto E sio fui dinanzi ala risposta muto fatei saper chio il fei pchio pesaua 110

- V. 110 a b c t v: Diss'io or direte a quel caduto (a: direti). (\*)
  - » e: Diss' io ora direte a quel caduco (mal letto t per c).
  - » q: Diss' eo or direte dunque.
  - » n: donque.
  - 111 b: con vivi (ma fu corretto coi da altri).
    - » n: Che 'l suo nato è coi vivi.
  - » t v: che tra vivi. (Così anche l' Antaldi e il Vaticano). (\*\*)
  - 112 a: E s' io fui dinanti.
    - » b: E s' io fui innanzi a la (ma qui il Codice fu ritoccato da altri).
    - » c: E s' io fui dinanzi.
    - » q: E s'eo fui dinanzi.
    - » d f l m n o p r: E s' io fui dianzi.
      - » g: Et io fui dianzi.
    - » e v : E s' io fui nanzi a la.
    - » t: E s' io fui anzi la.
    - 113 a: Fateli savere che 'l fiei perchè (erroneo) pensavo.
      - » b: Fate 'i (fatei) saper chel feci ch' eo pensava. (\*\*\*)
    - » c f h l o p r: Fate i saper che il fei perchè.
    - » d: Fate i saper che 'l feci che pensava.
    - » e: Faritele saper perch' io pensava.
    - » g: Fateli saper che il fei perchè pensava.
    - » i: Fateli assaper che il fei perchè pensava.
    - » m: Fateli asaper che 'l feci che pensava.
    - » n: Fate i saper ch' il fei perch' io pensava.
- (\*) Questa lezione è delle antiche edizioni di Jesi, Foligno e Mantova, del Codice Cassinese e del Filippino. L' Antaldi: Diss' io or dite.
- (\*\*) Il Codice di Catania legge: che 'l suo nato era a' vivi (chelsuo natera viui); non mi par da trascurare.
  - (\*\*\*) Il Codice Landiano qui ha sofferto da mano altra.

gia nello error che mauete soluto Et gia il maestro mio mi richiamana pchio pregai lo spirto piu anaccio che mi dicesse chi conlui stana Dissemi qui conpiu dimille giaccio qua dentro el secondo Federico el cardinale e deglialtri mitaccio Indi sascose eio inuer lantico

120

115

V. 113 - q: Fateli assaper che 'l feci che pensava.

» - t v: Fate i saper che 'l fei perch' io pensava. (\*)

114 - n: nell'errar che avete.

» - qli altri: nell' error che m' avete.

116 - a: Perchè pregai lo spirito più avazzo.

» - b c: lo spirito (b: lu).

» - d o p: Perchè pregai.

» - defghilmqrtv: spirito.

117 - a b: Chemmi dicesse chi con lui (collui) stava.

» - c d e f g l m r: Che mi dicesse chi con lui stava.

» - n: diciesse chi cum lui (Antaldi: diceva chi con lui si).

118 - m: Disseme qui cum più.

» - a: giaczo.

119 - a: è lo segondo.

» - b (errato): Frederigo (in latino Fridericus; in tedesco Fridrich).

» - d: Federicho.

» - c e f l m q r t v: entro.

-g:el secondo.

120 - a: mi tazo.

» - b c d n o p t v: E 'l cardinale.

121 - n: io verso.

» - a (errato): antigho.

(\*) Credo che sarà impossibile trovar qui la lezione vera essendone non che altre diverse da queste e dal Lambertino. Anche il Cassinese e il Cortonese differiscono; le antiche edizioni di Foligno e di Napoli e il Codice Filippino camminano col Codice q. Ecci anche alcuno che comincia: Directeli che. Ma qualunque si scelga nessuna putirà di male. Piuttosto ripudio il Fatei che già pres'io, e tiene il Witte, e accetto il Fate i per gli onde evitare quell' ci-fei.

poeta uolsi ipassi ripensando aquel parlar chemi parea nemico Egli simosse e poi cosi andando mi disse pche se tu si smarrito e io lisodisfeci al suo dimando La mente tua pfui quel chudito hai ptra te mi comando quel saggio e ora atendi qui e dirizzo il dito

125

V. 123 - g t v: nimico.

124 - a: Et el si mosse.

» - n: Eli si mosse.

125 - a v : Sei così smarrito.

» - e: Sei tu così.

» - meno n: gli altri: Sei ta sì.

126 - tutti: Ed io.

» - a t: li satisfeci.

» - e: li satisfeci.... domando.

» -- v: li sodisfece.

» - h: lo sodisfei.

» - n: li sodisfei. (\*)

127 - a: toa conservi quel ch' odito.

» - b: conserve.

» - c: quel c' ha (cha) udito.

» - h t v: chel che udito.

» - i (errato): quel c' hai (chai) udito.

» - n: quel che udito.

128 - b: me comandò (ma è corretto da altri. L'Antaldi ha: ne comandò).

- i: E contro te ne commenda.

» - l m: ne comanda. (\*\*)

129 - a: E ora .... drizzo 'l dito.

» - i: E ora intendi me.

» - m: Ed ora attendi cui.

(\*) Il Landiano ha E io li soddisfe', che è dunque il soddisfeci; ma si vede stravolto da mala mano in soddisfea a, preso a per ci.

(\*\*) A questa lezione s'accordano le antiche edizioni di Jesi, Foligno e Napoli; e i Codici di Catania e di Cortona.

Quando sarai dinăzi aldolce raggio di quella il cui bellocchio tucto uede dallei saprai di tua uita iluiaggio Appresso uolse a man sinistra il piede lasciamo ilmuro e gimo ĭu lo mezo pun sentiero cha una ualle fiede Chenfin lassu facia spicciar suo lezo

135

130

V. 129 - q: Ed ora attendi a chui (achui) e drizzò 'l dito.

» - t: Ed ora attendi a me e drizzo 'l dito.

» - v: Ed ora attende qui. (\*)

130 - a n: dinanci - b n: al dolcie.

» - e: dinante.

» - a n: serai dinanci.

-a n : serai dina-b n : al dolcie.

133 - h n t: Appresso mosse.

134 - a: giemo inver lo mezo.

> -g : gimmo inver lo mezo.

- b: enver lo mezzo.

» - tutti gli altri: mezzo.

135 - meno a b n, tutti: ch' ad una.

136 - b c e f h i l o p q r t v: Che in fin lassù facea spiacer suo lezzo.

» - n: Che in fin lassu facia spiacer.

» - d m t: Che in fin lassu facea spicciar (così anche il Codice Buti magliabecchiano).

» - a: Che fin quassù facea spiacer suo olezo. (\*\*)

(\*) Quello attendi achui, dev' essere stato admi, o adme; alterazione fatta sulla mala scrittura come al detto del verso 65. Il Cagliaritano e il Cortonese recano Attendi e qui dirizzò; il che mi pare assai giusto e naturale come dicesse: Poni mente, e in questo dirizzò il dito.

(\*\*) La Jesina ha spuciar che è lo spuzzare del lezzo. Quell' u in fundato Croce, Gaetani, Casanatense ed altri; oltre ai nostri soprannotati, fu dato da Codice più antico per mala lettura del suo originale per to (e sempre ricordiamo che gl' i non hanno punti, e che un o male curvato può fallarsi in i, e viceversa un i mal dritto esser preso per c) ed ecco di spuciar fatto spicciar. Ma come lezzo è appunto malodore che, sale da sucidume, o marciume, o putridume, quel spuciar (se fu prima scritto) fu presto cancellato per sostituirvi spiacer ch' è abastanza espressivo sia il lezzo fetore che vien da marciume, sia il marciume stesso che manda lo spiacevole odore.

-311Cc-

## CANTO UNDECIMO

Insu lastremita dunalta ripa che facien gran pietre rocte in cerchio venimmo sopra piu crudele stipa Et quini plorribile soperchio del puzzo chelpfondo abisso gitta

5

- V. 1 meno b n tutti: l' estremità.
  - » a: altra. (\*)
  - 2 a: facea gram pietre ro in cerchio (sic).
  - » b: facea.... en cerchio.
  - c f l: facea.
  - » t v: facean.
  - » d e g h i o p q r: facevan (m: facevan corretto in faceva).
  - » n : facievan. (\*\*)
  - 3 a n : 'venimo.
  - » m: sovra.
  - 4 a: oribele (n: oribile).
  - 5 h i q : secondo. (\*\*\*)

(\*) Hanno *la stremità* le antiche edizioni di Foligno, Mantova e Napoli; e i Codici Cassinese e Cortonese.

(\*\*) Il Cortonese, come il Vaticano, e le prime quattro edizioni del poema, ha faceza. Avverte il Lorini e avverto anch' io ch' è forma greca e latina! ma eiò non toglie il sospetto che stia per facezan, perduta l'abbreviatura sull'a. Il Lana tiene il facezan. (V. pag. 225 edizion bolognese del mio Dante col Lana, vol. 1.\*).

(\*\*\*) Il prefato Lorini fece notare che il profondo abisso era gelato e non potea per ciò mandar puzzo; e notai io (Vol. 1.º Dante col Lana, edizion bolognese pag. 225) che qui presso occorre il secondo giron e indi ci racostamo dietro ad un copehio Dun grande auello ouiouidi una scpta che dicia Anastagio papa guardo loqual trasse Fortin dala uia dricta Lo nostro scender puien est tardo si che sausi unpoco il nostro senso

10

```
V. 6 - a: indreito.
```

- » c g t: indietro.
- » f: adietro a un.
- » n: racostamo dietro a un.
- 7 b c d o p: grand' avello (grandavello).
- » v: e vidivi una scritta.
- = q : dov' io.
- 8 b n: dicea Anastagio.
- » tutti gli altri: diceva.
- » a c: dicea Anastasio.
- » m: diceva Anastagio.
- » ef g h i l q r t v: diceva Anastasio.
- -9 q : Fantin.
- » c: Foitin (Fortin ?).
- » a b d e f g h i l m n o p r t v: Fotin della. (\*)
- 10 a d e f g h i l m o p q r: conviene. (\*\*)
  - q: Il nostro.
- 11 a: si che s' ausi un poco in prima (anche il Cortonese).
  - » b: si che s' ausi in prima un poco (e l'Anonimo di Fanfani). (\*\*\*)

vengono i circoletti di esso. Il Buti edito e il Cassinese han profondo: altri evitano il profondo e il secondo ponendo innanzi a puzzo, chi grande, e chi grave. I visti dal Valori e conpagni tutti hanno profondo. Qui mi paiono in moto diverse varianti proprie del poeta.

(\*) Non è da trascurarsi ciò che il Sicca pose fra le proprie note che Anastasio non era papa nel senso da noi attribuito. Papa diffatti era nome ai capi cattolici, e dottori, senz'esser del santuario. Fortin poi è senz'altro un errore derivato da un'abbreviatura caduta sull'o, e non potuta serbarsi.

(\*\*) Il Landiano avea conviene ma da altra mano fu tronco dell'ultima vocale.

(\*\*\*) Col Landiano camminano il Cassinese, l'Antaldi, le tre edizioni antiche di Napoli, Foligno e Jesi.

al tristo fiato e poi nofia riguardo Cosil maestro e io alcun ppenso dissi lui trona chel tepo nopassi pduto e elli nedi che accio peso

15

V. 11 - c g: si che s' ausi in pria un poco.

» - d p v: si che s' ausi un poco prima.

» - e: si che s' ausa prima un poco.

» - f h i l m o q r t: si che s' ausi prima un poco. (\*)

12 - a: non fia.

» - e n: non fi'.

» - o: non i fia.

» - b c: e poi noi fia. (\*\*)

14 - b o: Diss' io lui truova.

» - a: diss' io lui troviam.

» - l m: Diss' io lui trova.

» - qli altri: Dissi lui trova che il tempo.

15 - d: Perduto ed e' vedi.

» - h: Perduto ed ei or vedi.

» - n: Perduto ed ei or vedi e' acciò (caccio).

» - meno a tutti: egli.

(\*) Questa lezione fu la scelta dai quattro Fiorentini del 1837, direprendosi da quella adottata dalla Crusca. I quattro Fiorentini stettero
col Codice Pucciano primo, un Patavino e quattro Riccardiani, e non
accettarono ciò che dava il Frullani, e il Bartoliniano che è ciò stesso
che il Landiano, e i suoi consorti sopracitati « perchè (stamparono) i due
passi eguali in prima un poco non giovano all'armonia del verso». Io
non lo le orecchie fine quanto quei signori, ma ho il criterio attivo, e
poiche un poco s'aveano ad ausare il senso al tristo falo parmi che avranno
dovuto, e voluto, rallentare il passo, e l'in prima, più rallenta che i
prima, e seconda l'idea del pocta. Nessuno dei nostri Codici legge come
il Lambertino. Il Witte cotal lezione vide ma non accettò, non accettò
neppure quella del Landiano, e compagni ch'era pur bella e preziosa,
accettolia il Sicca.

(\*\*) Io penso che tanto il Landiano e il Triulziano leggano medesimamente; il non i dev'essere stato noi, scritto poi senza segno di abbreviatura. Questo i per gli riferito al senso ha buoni esempi da Guido Guinicelli, da fra Guittone, e da altri, e dal medesimo Dante, Purg. XII, 84. — E per ciò che non può esser possibile che un amanuense imagini o inventi una tale dizione, credo e tengo che sia la più antica, e quindi vera uscita dalla penna del Poeta.

Figliuol mio dentro da codesti sassi comincio poi a dire son tre cerchietti di grado in grado come quei che lassi Tucti sonpien dispirti maladecti ma pche poi ti basti pur la nista intendi come e pche son costrecti Dogni malitia che odio incielo acqsta ingiuria e ilfine e ogni fin cotale o conforza o cofrode altrui cotrista

20

1) L' è verbo è dato con propria lettera; l'e congiunzione con vecchia cifra  $\hat{a}$ .

```
V. 16 - a t v: dentro a cotesti (anche Antaldi).
    » - e f q h i l m n q r: da cotesti.
   17 - a: circhietti.
    » - n: cerchetti.
   18 - c d o p: que' che lassi.
   19 - a: pieni di spirti malediti.
    » - b : pieni di spirti.
    » - e f q h i l m q r t v: maledetti.
   20 - e: basta,
   21 - d: distretti (ma è alterato da altra mano).
    » - h n q: constretti.
   22 - a: D' ogne malicia.
    » - m: Ogni malizia.
    » - n: malicia che ilio (sic).
    » - h: malizia che dio (sic). (*)
  23 - e: fine e con qui cotale. (**)
    » - a: el fin.
```

» - n: el fine.

» - f g h i l m n q r: ed ogni.

24 - a: fraude.

» - e r: frodo (Cortonese: froda e cost anche al verso 25).

(\*) Parmi inutile gettar inchiostro per avvisare che le lettere eil del Palermitano rispondono a un od mal letto, e che ad altrettale quell'ed di  $che\ dio$  del membranaceo h.

(\*\*) Non è quasi alcun Codice antico che non abbia ongni per ogni; il c era certamente un t, e quindi il Codice primitivo dava: fine etongni ossia fine ed ogni.

Ma pehe frode e delluom pprio male piu spiace a dio e po stan di socto glifradolenti e piu dolor gli assale Deuiolenti ilprimo cerchio e tucto ma pehe sifa forza atre psone in tre giron e distinto e pstructo

30

A dio a se alproximo si pone far forza dico inloro einlor cose come udirai conapta ragione Morte p forza e ferute dogliose

V. 24 - f: Con forza o con.

» - m: O com forza o com.

» - r: Con forza e con.

25 - n: uom (uon).

» - q: frode è dolo proprio (così; trascorso per de l'om).

26 - b (errato): sotto.

» - i: sta (dev'esser per manco di segno d'abbreviatura).
 » - n: spiacie.

27 - a: I frodulenti (iffrodulenti) e più dolor gli.

» - b e n r: Li frodolenti e più dolor li.

» - h q: Gli fraudolenti e più dolor gli.

» - t v: I frodolenti e più dolor li.

28 - b n: Di violenti.

29 - t: in tre.

» - n: forcia in tre.

30 - a g (errato): giorni.

» - i: giri.

» - b c d e f g i l m o p r l v: costrutto.

31 - i: a sè e al.

» - q: s'appone (sapone).

» - c d e f h i o p r t v: puone.

32 - c d o: e dico in sè ed in lor.

» - e: e le lor.

» - i: ed a loro.
33 - a: odirai.

» - n: cum.

34 - n: foreia.

» - e: dolliose.

nel prossimo sedanno enelsuoauere ruine incendij e tollecte dănose Onde omicida e ciascun chemalfere

V. 35 - n: proximo.

» - tutti: si danno.

36 - a: tollete.

» - e: incendi e rapine dapnose.

» - t v: collette. (\*)

37 - a: Unde omicidii.

» - b c d f g h l p: Odii omicidii (c: hodii).

» - e m: Onde omicidi (e homicidi).

» - n: Odi omicidi.

» - i: Odii e micidii.

» - o r v: Onde omicide (r: homicide).

» - t: Onde omicida. (\*\*)

» - meno a tutti; ficre.

(\*) Anche l'Antaldi e la stampa del De-Romanis han collette. Lo Zani Ferranti lesse quest'esso in tre parigini: ma ho avvertito più volte che spessissimo rinviensi il c per t dei disaccorti copisti. Ciò non dico per eliminar collette che ha esempi proprii, e che vien dal latino, e il Poscolo citollo dal de Oratore II, 37 di Cicerone collectam exigere. Ben onn so donde venga l'Ingiurie invece di Ruine del Cassinese; quindi imagino che l'r sia stato preso per \(\tilde{1}\), e l'n per ri, ricordando sempre che gl' t non hanno punti sopra se. Vedi al verso 38 il predort del Triulziano del 1337.

(\*\*) Fu creduto che omicidii fosse errore della stampa del Nidobeato, ma è scritto in molti Codici. L' hanno anche il Cortonese e l'Antaldino; e quanto alle altre differenze: l'omicida è del Triulziano già Bossi spogliato dal Mussi ed è del Cassinese; omicide è nel Vaticano e nel Buti edito; omicidi nel Bartoliniano. L'odii si trova nelle prime quattro edizioni di Dante, e nel Codice Filippino: penso che sia errore generato da errore, e l'omicidii errore conseguente da lui - Lo scambio vicendevole dell' e coll' i deve avere lasciato correre odi col segno d'abbreviazione sull'o; un successore dimenticò il segno, ad esempio come fu dal Palermitano! Quegli che venne dopo reputandolo plurale d'odio, scrisse odii; altri, o quel desso, aggiunse per eguaglianza di suono (e perchè non trovava persona da star corli odii) una i ad omicidi, e fece omicidit; e se questi odii omicidit son passati in tanti Codici e antichi bisogna avere per molto antico il mutamento. Quanto alla seconda voce si domanda se in origine era omicida, omicide o omicidi. Chi opinò che perchè segue: ciascun che mal fiere, quella voce debba esser singolare, guastatori e predoni tucti torinta
lo giron primo pdiuerse schiere
Puote huom auere inse manuiolota 40
enesuo beni e po nel secondo
giron puien che sanza pro sipenta
Qualunqua priua se deluostro modo
biscazza e fonde la sua facultade
e piange la douest dee giocondo 45

V. 38 - n: predoni tutti (tuti).

» - d: predori. (\*)

40 - b: Pote uomo.

» - a: Pote l'omo (lomo).

» - meno n tutti gli altri: Puote uomo avere in sè mano violenta. (\*\*)

41 - a: segondo (seghondo).

» - n: ne' suo' beni (suo beni).

42 - n: convienc.

43 - e: Qualunche (anche il Cassinese).

» - a: Qualuncha.

» - l: Qualunca.

» - r: Qualunqua.

44 - a b c l m n t: facultate (e cost: Deitate, bontate).

» - n: biscaccia.

45 - a n: piangie.

non credo che fosse sul giusto perchè il ciascun non è tanto di singolarità, che di specialità, e qui fa le veci di collettiro de' mali feritori (chè in molti modi malamente si flere) e quindi può stargli innanzi anche omicidi ed omicide. Dello seegliere l'uno e l'altro vocabolo io, considerando il mal suono di tanti e nel verso, e quindi non mi permettendo di imputarlo al poeta propendo per omicidi in voce primitiva, mutato in alcun Codice in omicide per quel tramutamento dell'e in i, e dell'i in e; e per questa ragione diedi e do torto al Witte.

(\*) Ecco avvenuto in altro Codice quel che notai pel Cassinese al

verso 36, preso un ri per un n male formato.

(\*\*) Credo che lomo del Frammentario bolognese sia una mala lezione di homo. Il Foscolo credette trovare lezione unica Può l' uomo nel Codice Roscoe, ma è anche nell'Antaldi e nel Cortonese: e per esso può essere stato: Può huomo non elidendosi il dittongo.

Puossi fur forza nela deitade
col quor negădo e bestemiado qual
e spregiando natura esua bontade
E po lominor giron suggella
delsegno suo e sedoma e caorsa (sic)
e chi spregiando dio colcuor fauella
La frode ŏde ogni coscienza e morsa
puo luomo usar in colui chen lui fida

V. 46 - a: Poi se (Posse; se pò).
 » - b: Posi (Possi; si pò).

50

```
» - n: Possi far forcia.
47 - tutti: cor.
 » - a: bestimiando.
 » - n: biastemando.
48 - a: natura sua bontate.
49 - n: suggiella.
 » - b: soggella.
50 - n: Col segno suo e.
 » - b h m q: Del segno suo Sodoma e Caorsa (m: Sod-
     doma).
51 - b m: idio.
 » - meno a n tutti : cor.
52 - a: La fraude.
 » - e r: La froda.
 » - b: La frode ond' ogne.
 » - n (errato): La fide.... conscienza.
 » - meno a tutti: ond' ogni.
53 - a f n: in colui ch' in lui fida.
 » - c p: in colui chi in lui fida (anche il Codice Filippino).
```

» - t v: in colui che si fida. (\*)
 (\*) Per quest'ultima lezione (che io adottai) stanno i quattro fiorentini, la Vindelina, la Nidobeatina, il testo adottato dal Fanfani col

» - g h l m: in colui che in lui fida.
» - e: in colui che a lui fida (anche l'Antaldi).

» - o: con colui che in lui fida.
» - i: in colui cui l' uom si fida.
» - q: in colui in chi lui fida.
» - r: in quello in cui si fida.

| INFE   | ERNO - CANTO XI.                         |    |
|--------|------------------------------------------|----|
| quello | che fidanza no inborsa                   | •• |
|        | 11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 |    |

Questo modo di rietro par chuccida plo uinco damor che fa natura onde nelcerchio secodo s'añida Ipocrisia lusinghe e chi afactura falsità ladroneccio e simonia ruffian baracti e simillordura Peraltro modo quellamor sobbria

60

167

55

V. 54 - a b c g h i n: E in quel.

» - t v: E in quei.

» - tutti: imborsa.

e in

55 - a: direto par ch' incida (forse direto). (\*)

» - h: diretto (forse diretro).

» - i: di dietro par uccida.

56 - a c d e f g h l m n o p q r: Pur lo.

- d e o p t: vinclo.

» - r: vinchio. (\*\*)

57 - r: in nel cerchio.

59 - e: latrocinio simonia.

» - v: falsator.

- n : simel.

61 - meno a q tutti: Per l'altro.

» - b: quello amor.

suo chiosatore Anonimo, le stampe del Fulgoni e della Minerva, il Codice Riccardiano 1005. Il Foscolo la stimo lezione plateale forse perchè più piana, e più in bocca di ogni italiano: eppure a chi guarda al verso successivo non può a meno di ritenerla unica propria, e nell'indeterminato logicissima. Adottò in vece una che è eziandio nel Codice di Berlinoi in que' che in lui si fida, nella quale è il determinato, è quindi sconcordanza con quel che segue. Il Buti edito tenne: in chi di lui si fida, e non è migliore. Come il Lambertino leggono il Landiano e il Triulziano di data certa, le antiche edizioni di Foligno e Napoli, e con essi rimase il Witte. Il protocommento del Lana sostiene la lezione qui ultima scritta e si veda la pag. 227 del Vol. 1.º del Dante col Lana edizione bolognese.

(\*) Anche il Codice di S. Croce ha incida che è pur del Bartoliniano e del Codice Triulziano segnato o, il quale nel verso successivo ha Pur lo vinco.

(\*\*) Il Landiano concorda col Lambertino nel Pur lo vinco d'amor, ma è guasto da altra mano.

che fa natura e quel che poi agiunto di quella fede specia secria Onde nel cerchio minor ouel punto delluniuso insuche dite siede qualunqua trade in etno e asupto Ed io maestro assai chia procede

65

Ed io maestro assai chia procede la tua ragion ed assai ben distigue questo baracto elpplo chl possiede

V. 62 - q : giunto.

» - t: e poi quel ch' è aggiunto.

63 - a: Che de la fede special.

» - tutti gli altri: Di chela la fede.

» - meno a f n tutti: spezial. (\*)

64 - b: Onde nel ciercho. - a: Unde nel cierchio.... ov'è punto.

» - e f g h i l m r t v: minore ov' è il punto.

» - h: ove c'è 'l punto (ou celpunto).

» - n: ove el (ouecl).

65 - b: sede.

» - e: sul qual dite siede.

» - d: universo su che dite siede.

66 - a r: Quallunqua.

» - e h q: Qualunche.

67 - a b c d f g h: chiara. (\*\*)

» - n: preciede - d: prociede.

68 - n: ragion.

» - b: ragione e assai bien (corretto poi ragion).

» - a: assa' (assa per assai).

69 - tutti: baratro. (I codici visti dal Valori: burrato).

» - a c: el popolo che possede.

» - b c: il popolo ehe possiede.

(\*) Il Lambertino leggendo quella non fa che portar il che la degli altri consentendo ancora al que per che e avendo il raddoppiamento della consonante della parola con cui si uni che la, chela, chella; que la, quella.

(\*\*) Le quattro antiche edizioni, e il Codice Filippino hanno anch' essi *chiara* per *chiaramente*; ma può anche tenersi in addiettivo per discernibile, intelligibile ec.

70 Ma quei chesono dele paludi pingue che mena iluento e che batte lapioggia e che sincotran cosi aspre lingue Perche nodentro dela citta roggia sono ei puniti sedio glia inira e se no glia perche sono atalfoggia Et egli a me pche tanto delira disse longegno tuo da al chesole

V. 69 - n: el popol ch' el (chel) possiede.

» - t v: il popol ch' el (chel) possede. (\*)

70 - tutti: Ma dimmi quei della palude. (\*\*)

71 - a: el vento che.

72 - a: si scontra (scontran come l'Antaldi). (\*\*\*)

- n: cun sì.

73 - n: dalla città - c: da la città.

74 - a: Son ei.

» - d: Sono puniti.

» - q: Son puniti.

» - b: Son e' puniti se idio li ha.

75 - q: Se non l' ha.

» - n: perche son a.

76 - a: illi.

» - meno n, tutti: Ed egli.

77 - n: lo 'ngegno (longegno).

» - b c n: ch' e' sole (chesole).

(\*) Zani Ferranti vuole avere il che valore di cui; come se la sbrigherebbe dov' è il ch' el? Altri, e fra essi il Torricelli divisero che 'l ma non si curarono di darci ragione. Noi spieghiamo il popolo che ello baratro possiede. Il Foscolo ritenendo che il si riduce a dire che il popolo possiede il baratro. lo credo che essendo a forza di giustizia divina non intendano di possederlo, ma sì di essere da lui posseduti; quindi anche qui non mi pare che Witte abbia preso il vero.

\_ (\*\*) Il Triulziano già Bossi e spogliato dal Mussi ha: Ma quei che

son della palude.

(\*\*\*) In origine sarà qui stato sull'a il segno dell'abbreviatura ossia del mancato n. Così dev' essere stato sull' a di s' incontra dei Codici Triulziani b c d, e sull'o di così dei primi due per con si proprio come ne mostra la Crusca del Comino. Tutti leggono come il Lambertino, che è bene: S' incontran.

ouer la mente doue altroue mira
Nonti rimembra di quelle parole
conlequai latua etica ptracta
le tre disposition chelciel no uole
Incoteneza malitia e la macta
bestialitade e come īcotenenzia
men dio offende e me biasimo accatta
Se tu riguardi ben questa sentenzia
e rechiti alamente chisonquelli
che su difuor sostengnon penitecia

Tu uedrai ben perche da questi felli

85

80

Selection of the Conference of

V. 78 - v: mente dove altro mira.

» - t: mente tua dove altro mira (Cataniese: mente tua altrove).

» - a: mente ove altro mira.

79 - b: remembra.

80 - b e f g h i l m n r: Colle quai (Cataniese: Delle qual).

» - d: etica tratta (tracta).

81 - a n: che 'l (chel).

82 - a: Incontinnencia.

83 - a: bestialitate.

» - n: bestilitade (anche il Cataniese, il Cassinese, il Filippino e le antiche edizioni di Jesi, Foligno e Napoli).

» - e r: bestialità.

84 - b e m: biasmo (così anche il Codice Gaetani e le antiche edizioni di Jesi, Foligno e Napoli).

» - a: biasemo.

» - n: acatta.

» - c q l: Però men dio offende e men biasmo.

85 - a: sentencia.

» - gli altri: sentenza.

87 - a: di for sostegnon.

» - b c n: di fuor sostegnon.

» - a: penitenzia.

» - gli altri: penitenza.

88 - a: vederai bene.

» - q∴ vedi ben.

sien dipartiti e pche men crucciata la diuina uendetta li martelli

90

O sol che sani ogni uista turbata tu mi cotenti si quado tu solui che no men che sauer dubbiar magrata

Ancora un poco indietro te riuolui dissio la doue di 1

95

la diuina bontade el groppo solui

1) Manca (raschiato) che usura affende e di quest'ultima voce è de ma non originale; il verso, d'altra mano.

V. 89 - m i: Son dipartiti.

» - a: cruziata.

90 - e f h l m q r: vendetta gli. (\*)

91 - i: che salvi.

93 - n: non men (nomen) saver m'agrata (ma grata).

» - a: ch' a (cha) savere.

- e r: saper.

94 - b n: Ancora indietro un poco.

» - a: indreto.

» - tutti: ti rivolvi.

95 - i m: Dove dici che s' offende.

» - q: Dissi io là dove di tu sia che usura offende.

96 - a: bontate.

» - a e h i q: e il groppo solvi.

» - b n t v: e 'l groppo solvi (v: solve).

» - d f g l m o p q r: il groppo svolvi.

(\*) Leggono vendetta tutti i nostri Codici; ma altri hunno giustizia, come il Buti edito dal Giannini, il Codice Vaticano, e il Gaetani. Il Buti magliabecchiano, la Vindelina, l' Antaldi, il Cavriani, il Bartoliniano, il Cortonese, il Filippino, il Cassinese, le quattro prime edizioni del poema, il Di Bagno, il Triulziano già Bossi spogliato dal Mussi, e il Laurenziano XL, 7 tutti hanno vendetta. Vedete poi al Canto XXIV di questo Inferno, versi 119 e 120 dov'è la giustizia severa e la vendetta che croscia, colla variante che vi s'incontra. Credo che amendue le voci si provassero dal Poeta qui; poi considerato che la giustizia giudica, ma non punisce coll'opra, il che fa la vendetta, questa qui fermasse.

Phylosophya midisse achi latede nota no pure inunasola parte come natura lo suo corso prende
Da diuino intelletto e dasua arte e se tu bene la tua physica note tu trouerai nodopo molte carte
Che larte uostra quella quato puote segue comel maestro fa ildiscente siche la uostra a dio quasi e nepote
Da queste due se tu ti rechi amente

105

100

V. 97 - b n: la 'ntende.

= g h i l m o p: la intende.

s - d e f p r t v : 1' attende. (\*)

98 - d: Nota pur non.

100 - a e: da su arte.

» - m: e sua arte.

» - l (errato): savere.

- n : inteletto.

101 - b: Se tu ben.

103 - n r: nostra (anche il Codice di Cagliari, ma forse fu mal letto l' u).

104 - b: el descente.

» - v: come 'l disciepul fa 'l discente.

105 - r: nostr'arte (anche il Codice di Cagliari, mal letto l'u).

106 - a: Da queste doe se tu ti rechi.

» - b: Da queste cose se ti rechi (dopo t è raschiato; fors' era se tu ti).

» - c f i l o: Da queste cose se tu ti rechi.

- m q: Da queste cose stu ti rechi.

» - p: Da queste cose se tu rechi.

- q: Da queste cose stu te rechi.

» - e n: Da questi due se tu ti rechi. (\*\*)

(\*) Questo attende è un errore, parmi, non dubbio di un primitivo lătende che poi perdette il segno di abbreviazione e successivamente raddoppiò il t.

(\*\*) O con cose o con due il verso ha dodici piedi se stanno le sillabe se tu ti, poiche di due non si può far dittongo. E qui sono errate

lo Genesy dal principio coniene prender sua uita ed auanzar la gete E perche lusuraio altra uia tene pse natura perla sua seguace dispregia poichenaltro pon laspene Ma seq ormai che il gir me piace che i pesci guizan sup lorizzonta

110

V. 107 - a n gienesi.... convene.

» - gli altri: genesi .... conviene.

108 - c: sun figlia. (Così le antiche edizioni di Jesi, Foligno c Napoli).

» - n: giente ( Catamiese: suo gente ).

109 - a: usoriere.... tene.

» - r: usorieri.

» - c: usurieri.

» - n: uxurier.

» - tutti-gli altri: usuriere. (\*)

» - dfhilmopqrtv: tiene.

110 - b d e f h i l n o p q r t: natura e per.

» - n: seguacie.

» - v: per se sua seguace.

» - e: sequace.

111 - c d q n: poi ch' in altro. (\*\*)

112 - c: ormai.

» - e: Sequimi ogimai.

» - tutti gli altri: Seguimi oramai (b, errato: oromai).

-g: il dir.

» - tutti: mi.

113 - c: ch' e' pesci (che).

le famose edizioni antiche di Jesi, Foligno e Napoli e il Codice Filippino. Il Cassinese meglio che tutti ha: Da queste cose se ti (te) rechi a mente. Sarebbe utile sapere se lo stu sia original dizione, o racconcio di antico amanuense.

(\*) Come il Lambertino ha usuraio anche il Triulziano già Bossi, spogliato dal Mussi.

(\*) Taluni, come il Cappelli, scrive chi 'n altro; a me non par nè bello nè giusto. Il Palermitano ha non confuso, ma distinto poi chinaltro. V. Dante col Lana, edizione bolognese, pag. 231.

115

1) Il verso per raschiatura è imperfetto.

V. 114 - h i n: sopra 'l coro.

» - e: sovra il tauro giace. (\*)

» - f g l m q r: sovra il coro.

Il5 - b: E 'l balzo vie là oltre.

» - a e: E 'l balzo vie là oltra.

» - d o p: El balzo via la oltre.

» - n : El balzo via là oltra.

» - e q: E il balzo via la oltra.

» - gli altri: E il balzo via la oltre. (\*\*)

(\*) La facile confusione e lo scambio del t col c ha fatto scrivere toro per coro, e all' Ambrosiano 198 tauro per cauro ch' è pur in altri Codici.

(\*\*) Il dove del Lambertino è anche nel Triulziano spogliato dal Mussi.



## CANTO DODICESIMO

Era loloco oue a scender larina venimmo alpestro e pquel chiuieraco tal chongni uista ne sarebbe schiua Quale quella ruina che nelfianco diqua da trento ladisce pcosse

5

- V. 1 g: luoco.
  - " h i n: ove scender.
  - 2 a g h n q: che v' er' anco (che veranco, e così il Cortonese).
  - -f: che iv' er' anco. (\*)
  - » n: venimo.
  - · tutti: ogni.
  - a : serebbe.
  - 4 n: Quale è.
  - 5 i: alice (come il falso Boccaccio, perduta mezza la seconda lettera d).
  - · n: adicie.
  - · t v: adige.
  - a: adise (adixe, Commento Lana nella Vindelina). (\*\*)

(\*) Questo Ambrosiano veramente porta ire manco (maco); preso il v per r, e il ra per m. Vedete come stampò il Comino.

(\*\*) Leggono come il Lambertino i Codici b l m, e le edizioni prime di Foligno e Napoli, e il testo della Vindelina. Il Witte ha adottato Adice che è in molti Codici, e fu della Crusca, del Comino, del Cassinese, della Vindelina testo e commento nel Paradiso IX, 44, ma non è vera ne giusta lezione. I Codici provenienti da toscani, o confondono, o continuo

op tremuoto op sostegno maco Che dacima delmote onde si mosse dal piano e si laroccia discoscesa calcuna uia darebbe achi su fosse Cotal di quel burrato era lascesa insu lapunta dela rocta lacca

10

```
V. 6 - b n t v: tremoto (ii Cataniese: tremuoti).
```

» - a: termuoti.

· - c q: sostegni ( Valori e Cataniese).

7 - t: Dalla cima del monte onde mosse. (')

· - n: discuoscesa.

10 - b: buratto ( Cassinese: buracto).

- t v: burratto.

 n q: baratro (anche Antaldi, e Anonimo di Fanfani; Cataniese: buron).

11 - b c d o p: E 'n su.

-efglmnrtv:E in su.

- fuorche i t, gli altri: distesa. (\*\*)

errano. Il vero è Adige, e aneor più vero: Adise dall' Athesis di Livio e Virgilio, e Athesia della Tavola peutingeriana, e anche dall' Atagis di Strabone. Il Commento Anonimo pubblicato dal Fanfani ha netto Adige; Adige ripete al Purgatorio XVI, 115. Il testo dantesco non dell'Anonimo, ma del Fanfani, ha adice nell' Inferno, adige nel Purgatorio (il Paradiso aneor non è pubblicato), così che mal si può trar criterio della seelta da esso, che mi pare indiscutibile per la voce veneta, e quindi locale, dell'adise tanto più vera poichè ancora latina. Se non si voglia dell'idioma paesano, è indispensabile Adige ch' è letto anche dai Codiei Bartolini e Roscoe nel Purgatorio, e da essi stessi e dal Riccardiano 1028 edito dal Vernon, traduzione sincera dell' Adise e venezianamente adixe. Che il testo Lana del Vindelino abbia del veneziano molto vedi la Prefazione all' Edizione bolognese del Dante col Lana; che poi il passo del Commento Anonimo del Purgatorio sia questo stesso del Lana, vedi alla stessa edizione il Vol. 2.º pag. 184, e se il Lana è il commentatore più antico non è presumibile che Dante usasse Adice com' è nel più de' testi discesi da un primo errore.

(\*) Il Torricelli nel suo estratto loda questa dizione che pur zoppica nel numero. Il Buti edito vi aggiunge il si dopo onde, e l'acconcia; e a tal modo la parte che toccava alla topografia terrestre, è assegnata all'infernale, ma non pare nè logica nè conveniente, non essendo notizia di tal fatto colaggiù, che anzi è storica in quassù.

(\*\*) Hanno discesa unche il Vaticano, il Cortonese e il Cassinese.

linfamia dicreti era discesa

Che fu cocepta nelafalsa uacca
e quado uide noi se stesso morse
siccome quei cui ira molto fiacca

Lo sauio mio uerlui grido forse
tu credi che qsia il duca dathene
che su nel mondo la morte tiporse

Partiti bestia che questi no uene
ammaestrato dela tua sorella
ma uasse p ueder leuostre pene

V. 13 - a: contenta (cotenta). (\*)

- n: fo concepta.

14 - a: se stessa (prima avea se stesso). (\*\*)

15 - a: quel.

· - q: quello.

» - tutti: cui l' ira dentro fiacca. (\*\*\*)

16 - a: Ma 'l savio mio ver lui cridò (Mal savio).

■ - n: mio ver lui.

17 - q: che questo sia.

18 - i: la vita ti porse.

19 - a: questo.

p - c d e f q i l m o p r t v: viene.

» - n: Parteti.

20 - e n: amaistrato - tutti: dalla.

21 - q: va sì. (\*\*\*\*)

• - t v: viensi (la Nidobeatina viense).

(\*) Sembra che prima questo Codice avesse conzenta (cŏzenta) ma come in più luoghi le lettere son monche, fors' era monco un p e fu creduto n, onde ho fede che la lezione fosse stata conzenta. concetta.

(\*\*) Hanno la lezione del Lambertino anche i Triulziani e il Landiano cogli altri nostri, il Cortonese, il Filippino, il Cassinese, il Bartoliniano. Già non è ad infumia che corre il pronome, che qui infamia non è che appellativo, ma a Minotauro. Anche il Riccardiano 1028 sta col Lambertino.

(\*\*\*) Come il Lambertino legge il Triulziano gia Bossi spogliato dal Mussi.

(\*\*\*\*) Questo va si che fu veduto dal Zani Ferranti in cinque Godici parigini è da lui creduto molto ragionevole. Ne ha veduto anche il Witte ma non l' ha preso. Quale quel toro chessislaccia iquella cha riceuuto gial colpo mortale che gir no sa ma qua e la saltella Vidio lo minotauro far cotale e quelli accorto grido corri aluarco mentre che infuria ebuon chetuticale Cosi predemo uia giu plo scarco di quelle pietre che spesso moniesi Sotto imie piedi plo nuouo icarco

25

30

V. 22 - n: Quale è.

- a: si lancia. (\*)

23 - e f g l m n r: Che ha (n: ricievuto).

- t v: lo colpo.

25 - e: Vid' io minotauro.

- a (errato): Vid' io lo minotario farse tale (letto ri quel ch' era ur).

26 - a b n q: E quello.

a b : cridò.

- q: accorri (achuri).

p - n: acorto.

27 - b: Mentre che infuria è buono che ti cale.

→ e f q h i l m q r: Mentre ch' è in furia. (\*\*)

· - h: tu ci cale.

30 - n: i me' (me) piedi.

(\*) Questo Frammentario ha nel margine alr (aliter) slazia. Ciò indica altra lezione essere slaccia così proprio come leggono il Lambertino, e il Filippino, il Vaticano, e leggono le quattro antiche edizioni. Si lancia hanno anche l'Aldina e il Codice Gaetani. Quello slaccia sarebbe mai stato slancia? Lo Zani Ferranti trovò in sei parigini slacia col segno dell' abbreviatura sulla prima a, che dovette forse stare per n, e non per un altro c. Il Buti napoletano ha propriamente si slancia.

(\*\*) Il Landiano fu poi guasto in bon e; della primitiva lezione non han dato conto i signori Fioruzzi e Pallastrelli. Come il Lambertino leggono i Codici a n; ma l' a in prima aveva chenfuria, unione che può dividersi tanto nel che 'nfuria, o che infuria, quanto nel ch' è 'n furia, cioè che è in furia come leggono la Crusca e i nostri Triulziani. Io avevo adottato, e ritengo si debba leggere appunto così perchè non comincia a infuriare, ma già ha cominciato qual vide il Poeta, e se ha cominciato è

in furia.

Io gia pesando e quei disse tu pensi
forse in questa ruuina che guardata
da quella mortal chio ora spensi
Or uo io che sappia caltra fiata
chio scesi quagiu nel basso fierno
questa roccia no era ancor cascata
Ma certo poco pria seben discerno
che uenisse colui che lagran preda
leuo adite del cerchio supno
Da tucte parti lalta ualle feda

40

V. 30 - a c d m: sotto mie' (Valori, ecc.: Sotto miei).

- m: in carco.

32 - a h n: Forsi.

· - a c d l m o p: a questa.

· - n h: in quella ruina che è.

- - c e f: ruina.

-g h i l m o p q r t v: rovina.

· - i: Forse questa.

33 - e: Da quella bestia rea ch' ora.

» - r: Da quella ria bestia ch' ora.

- a: ch' i' ora (anche il Cassinese).

» - n: ch' io ora. (\*)

34 - a: voglio (volglio).
- b g: Or vo' i' (voi) che sappie che all'altra.

35 - n t v: Ch' io discesi.

- b c d e f g h i l m o p g r: Ch' i' discesi. (\*\*)

36 - l: Questa non era ancor cascata (l'Aldina: tagliata).

- m: Questa ruina.

- n: non n'era (nonnera).

37 - n: cierto..... discierno (Cortonese: S' io 'l ver discerno).

» - q: Ma poco certo pria.

39 - b: del cierco superno.

 $(\sp*)$ Il Codice Triulziano, già Bossi, spogliato dal Mussi ha il mortal come il Lambertino.

 $(\sp{**})$  Da questo punto manca il Frammentario bolognese sino al verso 106.

45

tremosichio pensai che luniuiso sentissi amor plo qual chi creda Piu uolte il mondo incaos puerso e inquelpunto qsta uecchia roccia qui e altroue tal fece riuerso

Ma ficca gliocchi aualle che saproccia la riuera delsangue enlaqualbolle qual che puiolenza ïaltrui noccia O cieca cupidigia e dira e folle

V. 41 - g: pensai l' Universo.

• - c: tremò si forte ch' i' pensai.

42 - n: quale è chi (ecchi) - c: qual è.

» - l: la qual chi creda.

- m: omor per la qual ch' i (chi) creda. (')

» - d: per lo qual ch' io (chio) creda.

43 - o: Più sol el (al?) mondo.

· - m: caosso.

44 - n: ponto.

45 - b t v: Qui ed altrove più fece riverso.

» – n: fecie.

46 - q: a valle (arale) - (g: avalle).

47 - tutti: in la qual.

• -d: in lo qual. • -f i: il qual bolle.

» - e: nel qual (anche il Cortonese).

48 - i: La qual per violenza (Cortonese come il Lambertino).

· - h n: violencia.

» - e: altri.

49 - b c d f g h l v: e ria e folle (anche Valori e Comp.)

» - e m q: ria e folle (anche il Cataniese, e le edizioni antiche di Mantova, Napoli e Foligno, e Codice Filippino).

= -i p r: e ira folle (r: ed).

n - n: e ria sc folle.

<sup>(\*)</sup> L'omor per amor, e la qual per laqual sono errori del copista. Il Cortonese ha: Sentisse amore, per lo qual che io creda; e il Cassinese: Sentisse amor per lo qual è ch' i' (chi) creda. — Autaldi: ch' uom creda.

| INFERNO - CANTO XII.                 | 181 |
|--------------------------------------|-----|
| che sicci sproni nella uita corta    | 50  |
| eneleterna poi simale ce molle       |     |
| Io uidi unampia fossa i arco torta   |     |
| come quella che tuctolpiano abraccia |     |
| secodo chauia decto lamia scorta     |     |
| E tralpie dela ripa e essa intraccia | 55  |
| corrian centauri armati disaette     |     |
| come solien nelmodo andare achaccia  |     |
| Vegiendoci callar ciascun ristecte   |     |

V. 49 - o: cupidezza et ira e folle.

- t: e rea (Cost anche l'edizione di Jesi). (')

51 - n: E ne la eterna.... c' imolle (cimolle).

• -h: If he is eterna.... C imolie (cimolle).

: - i q: c' immolle (cinmolle).

55 - n: tral piè.

56 - defhinopqrtv: Correan. (\*\*)

57 - c: and ar.

- d n: soglion.

" - efghilmopqrtv: solean. (")

58 - n: Vegiendoci.

» - tutti: calar (d, erroneo: calcar come il Cataniese). (\*\*\*\*)

(\*) Il Codice Triulziano spogliato dal Mussi ha e dira e folle; l' Anonimo del Fanfani, chiosando parla dell' ira. La lezione del Lambertino che è altresi del Triulziano spogliato dal Mussi dev'essere stata in origine come in questo Triulziano et ira mutato in edira, staccato poi in e dira mentre doveva essere ed ira. Io presi o ira folle, che è del Cassinese come dell'edizione del Comino e del Codice Gaetani, del Laurenziano XL, 7, e sta coll'Anonimo del Fanfani, molto ragionevolmente. (V. Dante col Lana, edizione bolognese, Vol. 1.º pag. 242). Il Buti napoletano nota in margine esser anche lezione di et ira folle mentre il Buti edito porta e ria e folle. Per le mancanze de' punti sugl' i non deve cagionar maraviglia la trasmutazione di ira in ria; quanto al successivo e può essere stato un arbitrio di chi appunto lesse ria, e altrettanto per chi lesse e dira in cambio di ed ira trovando due addiettivi che non si legavano.

(\*\*) Come il Lambertino legge il Buti edito.

(\*\*\*) Il b (Landiano) aveva andare e fu accordiato da altri.

(\*\*\*\*) Al Palermitano n era si ristette, fu tolto via il si.

| e dela schiera tre sedipartiro       |    |
|--------------------------------------|----|
| co archi eco asticcinole primaelecte | 60 |
| Et lun grido di lungi aqual martiro  |    |
| venite uoi che scendete lacosta      |    |
| ditel costinci seno larco tiro       |    |
| Lo mio maestro disse larisposta      |    |
| farem noi a Chiron costa dapresso    | 65 |
| ma fu la uoglia tua sempre si tosta  |    |
| Poi miteto e disse quegli e Nesso    |    |
| che muri pla bella Deianira          |    |
| e fe di se la uendetta egli stesso   |    |
| Et quel di mezzo chal pecto simira   | 70 |

V. 59 - meno r tutti: si dipartiro - r: sen dipartiro.

60 - n: asticiuole.

· - b: astucciole.

- e: asticcioli.

» - tutti: Con archi ed.

62 - n: sciendete.

· - 1: scendesti.

63 - b c d e f g h i l m n o p r t v: se non. (\*)

64 - n: Faren.

- b c d e f g h i l m o p q r: di presso.

65 - tutti: Mal. (\*\*)

. - h: fa.

68 - c n: deanira. (\*\*\*)

69 - n: egli istesso.

» - e: E fece la vendetta di se stesso.

70 - e f g h i l m o p q r: che al petto.

v - t v: che il petto.

<sup>(\*)</sup> Certo sta come originario il se non, ma non è improprio il vivissimo se no che ha il Lambertino, e il q dell'Archiginnasio bolognese, purchè non vengano da scrittura che abbia avuto, ma perduto il segno d'abbreviazione per la n sull'o di no.

<sup>(\*\*)</sup> Qui il Lambertino sembra essere stato violato; tuttavia legge come esso l'Ambrosiano 198 segnato e.

<sup>(\*\*\*)</sup> Violato il Lambertino quivi resta solo d nira.

e il gran chiron il qual nudri achille quellaltro e folo che fu sipiendira

Dintorno al fosso uano amille amille saectando qual anima si suelle del sangue piu che sua colpa sortille

Noi ciappressamo aquelle fiere snelle chiron prese uno strale e cola chocca fece labarba dietro alle mascelle

Quando sebbe scopta lagran boccha disse acompagni sete uoi accorti

80

V. 71 - h n q: Chirone il qual nodrì (n: Chiron).

. - e: notrì.

- - r: nodrio.

-t v: che nudrio. (\*)

72 - h n (errati): follo.

74 - b d e f g h i l m o p q r: quale anima. (\*\*)

76 - n: apresamo.

→ g h: fere isnelle.

77 - n: e colla (cola).

c: e per la cocca.
 n: Fecie la barba dietro alle maselle.

. - b c d f g o p q r t v: indietro.

- l: indrieto.

79 - q: scoperto.

80 - e: site.

. - meno r tutti : siete.

(\*) Le chiose Anonime pubblicate dal Selmi hanno: E 'l gran Chirone che nodri Achille, sicuro verso dal non elidersi la vocale accentata.

(\*\*) Il Lambertino avea quest' e su corretto in qual dal suo proprio amanuense. Al verso successivo il Cortonese ha che sua pena sortille. Io penso che questa potess' essere stata uno sperimento del poeta che vedea uscire tanto dal sangue più che non era in sorte toccato a uscire in pena al dannato; ma presto dev'essersene pentito, pensando che appunto quella era pena, e quindi era necessario non tal voce assegnare, ma quella che tale avea meritato. Meritato ciò avea la colpa, e colpa, convenientemente e giustamente, mise in luogo di pena.

che quello dirietro moue cio chei tocca Cosi non soglion fare ipie demorti elmio buon Duca chegia gliera alpecto oue le due nature son consorti Rispose bene uiuo e si solecto mostrarlimi couien laualle buia necessital coduce e no diletto

85

- V. 81 b: Che quel di rietro move cio ch' el tocca (chel).
  - » d: Che quel di dietro move ciò ch' cl tocca.
  - · c m: Che quel di retro move ciò ch' el tocca.
  - - e f g i l q r: Che quel di retro move ciò ch'ei tocca.
  - h n t v: Che quel di dietro move ciò ch' e' (che) tocca. (\*)
  - o p: Che quel di rietro move cio ch' ei tocca.
  - 82 b c f: i piè di morti.
  - e: li piei dei morti.
  - - r: li piè de' morti.
  - n: i pie' dei morti.
  - 83 n: bon..... li era.
  - \* e f g h i l m o p: E il mio.
  - 84 b c e g h i l m o p q r: Ove le duo.
  - - d n t v: Dove le due.
  - 85 b n: Rispuose.
  - 86 n: le mi.
  - - g: mi vi.
  - p q: me li.
  - » t v: gli mi.
  - 87 b l m p: Necessità 'l c' induce (anche Witte, anche Foscolo che ha dalla sua l'edizione della Minerva, l'antica Mantovana, il Cassinese e il Cortonese).
  - c d e f h i n o r: Necessità il conduce (così anche le edizioni antiche di Foligno, Jesi e Napoli e i codici Triulziano spogliato dal Mussi, il Berlinese e il Gaetani).

<sup>(\*)</sup> Così leggono il Santa Croce ma corretto, le edizioni antiche di Foligno e di Napoli. L'Antaldino ha di rietro muove.

Tal si parti dacantar alle luia
che mi omise questo offitio nouo
no e ladron ne io anima fuia
Ma p quella uirtu pcui io mouo
lipassi miei psi siluaggia strada
danne un de tuoi acui noi siamo a puo

90

V. 87 - g: Necessità conduce.

» - q: Necessità 'l ci adduce.

» - t: Necessità lo 'nduce.

» - v: Necessità m' induce. (')

88 - f: parti di. -b: parte da.

 $89 - c \circ p$ : Che ne commise.

- - c d e f g h i l m o p q r: quest' ufficio nuovo.

" - t v: quest' officio.

\* - n: questo ufficio. (\*\*)

90 - i: Non è ladro nè anima.

» - e: Ladro non è, nè io anima.

91 - b: cui io movo.

• - q: cui mi movo.

· - t v: chi io movo.

» - gli altri: cu' io muovo. (\*\*\*)

92 - g n: mei.

93 - f: Dami.

· - n: toi.

- b h n t v: a provo.

- - gli altri: a pruovo.

(\*) Il Buti napoletano chiosa: mi fu comandalo; ma io non posso persuadermi buona tale spiegazione del lo 'nduce che par relativo a Dante. Credo invece che quel lo fosse un co, unito al verbo, tale da essere scritto conduce come il Codice g porta, e in questo caso suona quanto il Riccardiano 1005 ha: Necessità qui induce, che io già spiegai: « Questo è vo-luto da necessità non da diletto ». (Vedi il mio Dante col Lana edizione bolognese Vol. 1.º pag. 245).

(\*\*) Leggono mi commise anche ventitre Codici parigini, il Bargigi, il Cassinese, e le antiche edizioni di Jesi e Mantova; quelli di Foligno e Mantova recano mi commesse.

(\*\*\*) Il Foscolò vide nel Codice Roscoe, e tenne buona la lezione che hanno i due nostri napoletani, perchè gli toglieva il metter due volte eui in tre versi; di vero io lo seguirei: Et che ne mostri la oue siguada e che porti costui insu lagroppa che no e spirto chep aere uada Chiron seuolse insu ladextra poppa e disse a Nesso torna e silliguida e fa cansar saltra schiera uintoppa

95

V. 94 - h n: Che ne mostri là dove (anche l'Imolese).

» - b c d h i: E che ne mostri là dove.

- e f q l m o p q r t v: Che ne dimostri la ove.

" - m: dove. (\*)

96 - c d e f g i l m o p r t v: e per l'aer.

- - b: per l'aere (anche il Cassinese).

- h n: per l'aire.

- q: per l'aiere.

99 - g: E fa cansare s' altra schiera intoppa.

- c i l m t v: E fa cansar s' altra schiera intoppa. (")

(\*) Il Bartoliniano porta anch' esso E che ne mostri là ma coll'ove. Il Roscoe legge come il Landiano, ma il Poscolo giudizioso non lo segui diventando ozioso e allentante quell' E, anzi discorde dalla gramatica perchè delle incumbenze la prima è assoluta, l'altra accedente. La prima non può esser legata al socgetto che con una congiuntiva, come la deve la seconda poichè è l'ultima: se ultima non fosse non darebbe in errore, ma bene in lentezza: diffatti schivò l' E anche il Certonese recando, quantunque non plausib-lmente: Il qual ne mostri là dove si quada. La lezione dei più mi pare qui la migliore, non ostante che quella del Landiano sia confortata dal Cassinese, dal Filippino, dall' edizione del Fulgoni, e dalle antiche di Foligno, Napoli e Jesi, ed eziandio dalla Mantovana sebben legga ci mostri. L' Antaldi he: Che ci mostri colà dove; ma il dimostri ha più d'opera a far aver sicurezza del luogo.

(\*\*) A questa l'zione sono conformi i Codici Berlinese, Gaetani e Roscoe; con loro concordano la stampa del Nidobeato, quella del Fulgoni, la celebrata della Minerva e le prime di Jesi, Foligno e Napoli. Lo Zani Ferranti la vide in cinque parigini. Certo Dante al Canto XXV, 24 usò il s'intoppa, come esso Ferranti avverti, ma anche nel passato VII, 23. Nei XXV chiaro è che porta clissi di in lui mentre nel VII è espresso ciò in cui s'intoppi; qui il vi non può stare per lo stesso caso, ma ben come l'oggetto incontrabile; diffatti Gio. Villani VI, 83, recando il proverbio: Vassi capra 20ppa se lupo non la intoppa mostrò l'uso attivo di quel verbo. Questo v'intoppa adunque può star fermo come sicuro e pensato dal Poeta: intoppa voi, incontra voi. Voglio anche notare che non ostante che il testo del Dante di Napoli chiosato del Buti porti s'in-

toppa, la chiosa tiene v'intoppa.

Orci mouemo cola scorta fida lungo la pda delbollor umiglio doue ibolliti facean alte strida

V. 100 - e f o r: Noi ci movemmo. (Cortonese: Noi ci partimmo).

t v: Ora movemmo.

- tutti gli altri: Or ci movemmo. (Landiano: movemo). (\*)

n - n: cum la.

101 - n: bolor.

q: di bollore.

" - e: del color. (")

- b: Longo la.

102 - deghilm opqr: Ove i bolliti.

" - t v: Ove i bollenti.

- b: faccano (tronco dell' o da altri).

- n: faciean.

- e f h i l m r: facien.

- d o p: faceno.

- t v: acri strida. (Il Cortonese: alte grida). (\*\*\*)

(\*) Questa lezione hanno le edizioni antiche di Jesi, Foligne, Napoli e Mantova, e le novissime del Fulgoni, della Minerva, e del Cassinese; l'ha il Codice Filippino, e l'Anonimo del Fanfani, ma non accettolla il Witte, nè l'accettai io non mi parendo sì bella quanto il Noi ci movemno. Ma ben meditando mi ricredo. Quell'Or sì subito esprime la pronta obbedienza del Centauro, che svanisce col Noi ci movemno.

(\*\*) I Monaci di Montecassino dando alle stampe il Codice illustrato già dal P. Costanzo notarono come lezione unica questo color. Non è più unica se l' ha il Codice Ambrosiano 198. A pag. 554 del Vol. 1.º del mio Dante col Lana ho dato ragione del non ammettere questa voce colore posta a proda. Come si trovi tale errore non saprei altro dire se non che fosse fatto da chi trovò broda in vece di proda altro sproposito visto in altri Codici dal Witte, e che corse anche nelle edizioni di Napoli e Foligno, quantunque non abbian colore. Ma può anche essere stato in qualche Codice guasta la prima parte del b, e anzi sparita, e l'amanuense ignorante aver interpretato il rimasuglio per c. Nè faccia sorpresa del solo l perchè come il Paiermitano scempiava le doppie lettere, così altri.

(\*\*\*) Molto espressiva è la lezione di questi due Napolitani dalla natura fierissima della cagione; l'hanno i Codici Bartolini, Roscoe e Poggiali, e l'accettò il Foscolo.

Io uidi gente socto infino alciglio
e il gran centauro disse eson tyrani
che dier nelsangue o neloauer di piglio
Quini sipiangon lispiatati danni
quiui e alexandro e dionisio fero
che fe cicilia auer dolorosi anni
E quella fronte chal pel cosi nero
e azzolino e quellaltro che biondo
e Opizzo da Esti il qual puero

110

105

V. 103 - f l: Qui vidi. (Così anche le edizioni di Jesi, di Mantova e la moderna Cassinese col Valori e compagni).

 - c g q: Quivi vidi. (Così anche le antiche edizioni di Foligno e Napoli).

- e: E vidi gente sotto fino.

- b: infino.

104 - n: El gran.

-b c d e f g l m o p r: ei son.

105 - tutti: nell' aver.

106 - e: piangon dispietati.

· - gli altri: li spietati.

» - a: si paghon (ma hon è d'altra mano).

107 - h n: Qui è.

 q: Quivi Alessandro. (Così anche Foscolo d'accordo colle edizioni antiche di Napoli e di Mantova).

· - c n: Dioniso.

108 - a t v: Sicilia - c: Cecilia.

- i: Che a Cicilia fe aver.

109 - h: che è biondo. (\*)

110 - h: Azelino. (Il Cataniese: Anzolino).

111 - n: Ei.

- a: Obizo. (Valori e Compagni: Opizo; Cataniese: Opizio).

<sup>(\*)</sup> Come non sarà mai troppo l'avvertire il vario modo di accozzar parole così registro che al verso 109 il Codice di Cagliari ha: chel pel per chael pel cioè ch' a' el pel; che ha il pelo.

Fu spento dal figliastro suo nelmodo
allor miuolsi alpoeta eque disse
questi tesia or primo eio secodo
Poco piu oltre il centauro safisse
soura una gente chefinala gola
parea che di quelbulicame uscisse
Mostrocci unombra dalun cato sola
dicendo colui fesse il grebo adio
locuor che su tamigi ancor si cola
120

V. 112 - a v: fiastro.

meno m, tuţti: su nel. (\*)

114 - c: si fia.

-n: si fie.

116 - g h: Sopra.

- n: giente.

- q: insino.

- meno a gli altri: infino.

118 - e: da un canto.

- n: diciendo.

» - a: Colui fosse in grembo de Dio (il de è d'altra mano).

- - meno f tutti: Colui fesse in grembo a Dio. (\*\*)

- b: collei (così il Vaticano, il Cortonese e il Gaetani).

120 - a: Che 'n su tamisi (tamixi).

-g q: che in sul tamis.

n - h f n: che in sul tamisti (n: cuor che 'n su).

- l: che 'n su tamisia.

- m: che in su tamisci.

" - i: che in sul Tamisio. ("")

- tutti: cuor.

(\*) Il Triulziano del 1337 ha veramente suo ma con un punto sotto l'o, segno di cancellazione. Il verso 18 di questo medesimo canto: Che su nel mondo la morte ti porse mostra l'errore di suo, che è anche nel Roscoe. Suo figliastro al dir del Lana non era, ma tal Dante lo chiama per disprezzo del parricida.

(\*\*) L'Ambrosiano f da quel che il Lambertino, lezione che al Lam-

bertino si ripete nella chiosa,

(\*\*\*) Il Lambertino fu raschiato e riscritto; forse avea tamis; il Triulziano spogliato dal Mussi diede che su tamis. Il Codice Filippino ha

Poi uidi gente che difuor delrio tenean la testa ed ancor tuctolcasso e dicostoro assai riconobbi io Così apiu apiu sifacea basso quel sangue siche cocea pur lipiedi e qui fu delfosso ilnostro passo

125

```
V. 121 - d e l n q: genti (n: gienti).
```

" - n: dal rio.

122 - l: tenea la testa.

- v: e tutto l'altro casso. (\*)

123 - n: riconobbi io.

124 - n: Cusi.... faciea.

» - t v: a più a più.

125 - e i t v: copria.

n - a: cocie.

» - g: coccia (coccia).

- n: cociea. (\*\*)

126 - c n t v: E quindi.

» - gli altri: E quivi.

quel che il Frammentario bolognese e l'Anonimo del Fanfani; le prime edizioni di Jesi, Foligno e Napoli: che su tamisci. L' i sembra aver avuto innanzi tamigio come copiò il Cassinese, o tamisio come il Buti napoletano.

(\*) Il Codice di Catania ha: tenea il viso.

(\*\*) Il resto dà cocea; e tale danno il Buti Magliabecchiano e l'edito, il Codice Triulziano spogliato dal Mussi, il Bartoliniano, il Cassinese, dodici Marciani, il Laurenziano XL, 7, i due Cortonesi, due Patavini, e altri, intanto che le quattro famose antiche edizioni rendono coce. Hanno poi in vece copria le edizioni d'Aldo della Crusca, del Comino, quella del Burgofranco e del Rovillio, il Codice delle Chiose del Boccaccio, il Roscoe, l'Antaldi, il Vaticano e il Gaetani, e in fine tale scelsero i quattro florentini nella loro stampa del 1837. Come non si tratta qui di cottura, ma di misura d'altezza, a segno che meno avevano quel sangue sopra i piedi, così il copria è molto più vero e acconcio. A tale ne chiosa l'antichissimo Lana e V. il primo Volume a pag. 247 della mia edizione bolognese del Dante col Lana. - Nel nostro Lambertino, e anche nel Triulziano 17 da noi segnato o la voce ha avuto del cocca meglio che del cocea; in tal caso crederei che ne' loro innanzi fosse tocca per lo scambio spesseggiatissimo ne' Codici de' c e de' t; e mi parrebbe buono se non mi si mutasse la gramatica nel tempo.

Sicome tu daquesta parte uedi
lobulicame che sepre siscema
dissel centauro uoglio chetu credi
Che da questaltra apiuapiu giu prema
lo fondo suo infinchesi ragiugne
oue la tyrania puien che gema
La diuina giustitia diqua pugue
quello atilla che fu flagello itra
e piro e sexto in efino mugne
135
Le lagrime checolbollor diserra
a Riner da corneto a Riner pazzo
che fecero ale strade tanta guerra
Poi si riuolse e ripassossi il guazzo

V. 128 - a n: sciema.

129 - meno n, tutti: Disse il.

130 - e: altra piu e piu.

131 - n: che 'l si raggiungne.

» - ef h: raggiungne (e poi: pungne, mungne; e: pogne).

 - b c d g n o p q r t v: raggiunge (e così: punge, munge essi e il Filippino).

132 - d: Dove.

" - n: tirania.... giema. (\*)

133 - a n: giusticia.

134 - n: che fo.

135 - e: Sesto or in (forse: et in).

- dhlmnoprtv: Sesto ed in.

136 - e: quel bollor.

137 - t v : Ranier.

138 - n: fecier.

139 - a n h q t v: ripassò il.

q: trapassò il.

(\*) Come il Lambertino leggono altresi il Laurenziano XL, 7, il Riccardiano 1005, il Cassinese, il Berlinese, il Filippino.

## CANTO TREDICESIMO

Non era aucor dila Nesso arrivato quando noi cimettemo pun bosco che da niuno sentiero era segnato Non frondi uerdi ma di color fosco no rami schietti ma nodosi e uolti

- - -

```
V. 1 - a: Nesso di là arrivato.
```

<sup>» -</sup> n: arivato.

<sup>2 -</sup> n: metemo.

<sup>3 -</sup> b v: nessun sentier.

<sup>» -</sup> c e f g h n o p q r: nessun sentiero.

<sup>» -</sup> d: neun sentiero.

<sup>» -</sup> l: nessun sentieri.

o - m: nessun sentiere.

<sup>» -</sup> l: di nessuno sentieri.

<sup>» -</sup> a: signato.

<sup>4 -</sup> a t v: fronde verde (anche l'antica edizione Mantovana).

<sup>» -</sup> b c d e f g l m r: fronda verde (e così le antiche edizioni di Foligno, Jesi, e Napoli, e i Codici Berlinese, Filippino, Santa Croce e Vaticano, e tutti i veduti dalla compagnia Valori).

<sup>5 -</sup> a b f g h i l m n q r: e involti.

<sup>» -</sup> d: nodorosi e 'nvolti.

<sup>» -</sup> c o p: nodosi e 'nvolti.

<sup>» -</sup> t: avvolti.

no pomi ueran ma stecchi co tosco

Non ansi aspri sterpi nesi folti
quelle fiere silvagge che ī odio ăno
tra cecina e corneto iluoghi colti
Quiui lebrutte arpie lor nidio făno
che chacciar dele scrofade i troyani
co tristo annuzio di futuro dăno

Alie ano late ecolli euisi humani
pie conartigli epenuto il gra uetre
făno lamti insu gli albori strani

V. 6 - n: stichi (Il Cataniese: non pomi v'era).

» - a: con tossico (toxecho).

7 - n: Non ha (nonna).

8 - a: selvaggie.

» - h: fere.

» - n: fere selvaggie che 'n odio (che nodio).

9 - a n: Ciecina.

» - b: Cicena.

» - a: luochi.

10 - c d: nidi. » - tutti qli altri: nido.

11 - a: schrofade.

» - h : scroffade.

» - i: scrofe.

» - m: di Strofade.

» - tutti: troiani.

12 - n: anuncio di futturo.

13 - a: Ale hanno lati colli e.
> - b c n v: Ali hanno late (così anche le edizioni antiche)

" - o c n v : All lando late (cost anche te eatrioni antiche di Foligno, Mantova e Napoli, e i codici Filippino, Santa Croce e Gaetani).

» - f i: Alie hanno late colli e.

» - m: Ali hanno late e visi e colli.

» - a: artiglie.

14 - n: cum.

15 - h: lamenti su gli.

» - e r: in sugli arbori.

El buon maestro prima chepiu etre sappia chese nelsecondo girone micomicio a dire esarai metre Che tu uerrai nellorribil sabbione pero reguarda ben seuederai

cose che torrien fede al mio fmone Iosentia dogni parte trarre guai

e no uedea psona cheifacesse pchio tucto smarrito marestai

```
V. 15 - q: in su li arbor.
    » - q: in suso i arbori.
```

» - d n v: lamenti su gli alberi.

» - b c o p: in su gli alberi.

16 - n: E lo.... prima che tu entri. (\*)

17 - tutti: sappi.

- b c : sapple.

19 - n: oribel sabione (Anta'di: all' orribil).

20 - a b c o t v: ben si vederai (anche Antaldi).

» - q: bene se i vedrai.

» - h: bene si vedrai. » - d e f i l m n p q r: bene e sì vedrai.

» - tutti: riguarda.

21 - tutti: torrien. (\*\*)

22 - a c f i l m o p q r: trar.

» - d t: trarre (Antaldi: I' sentia.... trarre - Buti edito: trarre).

= g h n q v : traer.

» - b e: trager.

» - o: sento.

» - n: d'ogni parte.

23 - b c d f g h l m n o p t v: che 'l facesse.

24 - n: smarito. » - a: m' aristai.

(\*) Questo palermitano ha entri, e poi mentri, pel solito scambio dell' e coll' i, e viceversa.

(\*\*) Mi è caro far notare qui il concorde lessico di tutti i Codici, e 'l per che V. al Dante col Lana, edizione bologuese Vol. 1 pag. 253.

20

Credio chel credecte chio credessi che tante uoci uscissar tra quei brochi digente che pnoi si nascodesse Pero dissel maestro se tu tronchi qual che fraschetta duna deste piate

qual che fraschetta duna deste piăte lipensier chai sifaran tucti monchi

Allor porsio lamano unpoco auate e tolsi un ramiscel daun gra pruno 30

V. 25 - a: ch' io credesse.

» - d: ch' i' credesse.

» - i: Credo ch' e' (che) credette.

» - n: Credo che 'l credette.

» - r: Credo io ch' e' (che) credette.

= g t v : Io credo ch' ei credette.

» - b e f y h l m o p q: I' credo ch' ei credesse.

» - c: Io credo ch' e' (che) credette.

26 - n: usciesser.

» - l: uscissen.

» - q: voce uscisse.

» - c e i: uscisser di quei (anche Antaldi, e il Gaetani).

» - a: voce uscier di que'.

27 - n: Da gienti.

» - tutti: Da gente.

28 - a n: Peroe disse 'l maestro (n: Pero).

» - t: El buon Maestro disse.

30 - e: hai ti fien tutti.

» - f: tui si faran. (\*)

31 - n: avanti.

» - meno b tutti: Allor porsi la. (\*\*)

32 - tutti: colsi.

» - a n: ramiscelo.

» - b c g o p r: ramuscel (così anche l'Anonimo di Fanfani e la Cominiana).

» - d i: ramicello (anche l'Antaldi).

(\*) Il Codice segnato g manca del tutti.

(\*\*) Il Codice Landi, e il Filippino, Gaetani, S. Croce, e Berlinese leggono come il Lambertino.

el trocho suo grido pehe mischiate Dache facto fupoi disague bruno ricomicio agridare pehe sterpi

35

- V. 32 f m: ramicel (anche il Cassinese e il Filippino, e le antiche edizioni di Jesi e Mantova).
  - » h q: ramiscielo.
  - » l: ramusciel.
    - » t v: ramoscel.
    - » e: ramoscello d' un. (\*)
  - 33 n: El tronco.... meschianti. (\*\*)
  - 34 i: Da che fu fatto.
    - » q: Da poi che fatto fu.
    - » t: Poscia che fatto fu.
  - 35 d: Ricominciò a dir.
  - » a: Ricominciò a cridar.
  - » t: Incominciò a gridar.
- (\*) Le voci ramuscel, ramusciel, rappresentano la pronunzia toscana del c di ramucel; e così ramisciel, ramiscielo sono di ramicel, ramiscelo; e i ramoscel, ramoscello di ramocello. Il Buti edito dal Giannini ha ramiscello, ma il Magliabecchiano rende ramoscello come il Dante Riccardiano 1005, e il Cortonese, voce più vera poiché dal positivo ramo.
- (\*\*) I Codici S. Croce, Gaetani e Filippino leggono troncon, e il Fanfani lo ha nel testo da lui dato, e nel richiamo del suo Commento Anonimo. A chi attribuirlo ignoro perchè nè il testo, nè il richiamo sono gli originali serviti al Commentatore. Il Fanfani chiosa: « Questa è senza dubbio la vera lezione perchè troncone è propriamente il pezzo che ri-» mane del ramo troncato; dove tronco, come ha la volgata, vale il pe-» date, o come anche dicesi, il fusto dell'albero; ma il Commento ha ehiaro: « Però che l'autore non era ministro posto dalla divina giustizia » a tormentarli, però si duole il tronco, ciò è il pedale di lui ». E quindi quel richiamo e quel testo non corrispondono all' intenzione del commentatore il quale parlò del pedale e non della parte offesa. Anzi al verso 55 ripete la voce tronco al Commento, e, cosa strana, il Fanfani lasciolla eziandio nel testo! Ivi il Dante col Buti della Nazionale di Napoli ha troncon. Per altro aneh' io tengo che la vera voce fosse troncon, e che il pedale non v' ha a che fare, con ciò che la parola non usciva da esso, ma dal luogo offeso, e se ne veggano i versi 10 e 11 dopo questo. L'errore certo è da una dimenticanza dell'abbreviatura che dev'essere stata sull'ultimo o di tronco; e tale dimenticanza pare antichissima, o in uno de primissimi Codici, se è passata in tanti antichi.

no ai tu spirto di piatade alcuno Huomini fumo eorsem facti sterpi ben dovrebbeff latua man piu pia se state fossimo anime di fpi Come duno stizzo tide carso sia dalun de capi che dalaltro geme e cigola per uento che ua uia Si della schieggia rocta usciua isieme

40

```
V. 35 - a i n (erroneo): sterpi.
```

<sup>» -</sup> gli altri: scerpi (q: scherpi). (\*)

<sup>36 -</sup> n q: Non ha' tu.

 <sup>-</sup> e f t v: pietade.

<sup>» -</sup> i: piatà.

<sup>» -</sup> m: pietà.

<sup>» -</sup> a b c d g h l n o p q r: pietate.

<sup>» -</sup> n: sen.

<sup>» -</sup> a m: sian.

<sup>» -</sup> b f l: siam.

<sup>38 -</sup> b: dovrebbe essere.

<sup>» -</sup> m (errato): dovrebber.

<sup>39 -</sup> a: state fossimo.

<sup>» -</sup> c n t v: stati fossimo.

<sup>40 -</sup> tutti: d' un stizzo.

<sup>41 -</sup> b: dell' altro gieme.

<sup>» -</sup> n: gieme.

<sup>43 -</sup> a b: schieggia.

<sup>» -</sup> n: schezza.... incieme.

<sup>» -</sup> a: inseme.

<sup>» -</sup> a f g h l m n v: uscia (così anche il Buti edito).

<sup>» -</sup> t: usciano.

<sup>» -</sup> i q: uscien. (\*\*)

<sup>(\*)</sup> L'errore di sterpi scese dalle male letture del c preso per t nelle unioni dell's. Nello stesso errore pecca il Cassinese. Il  $c\hbar$  del Codice segnato q è prova della verità dello scerpi. L'amanuense scrivendo sotto dettatura credette rendere lo scerpi aspirato che ascoltava.

<sup>(\*\*)</sup> A quell' uscia dov' era e dove fu dimenticata l' abbreviatura dell' n sull' a.

parole e sangue ondio lasciai lacima cadere e stecti come luom che teme

Segli auesse potuto creder pria rispose il sauio mio anima lesa cio cha ueduto pur colamiarima

Non auarebbe inte laman distesa ma lacosa incredibile mifece indurlo adopra chame stesso pesa

Ma digli chi tu fosti sichen ucce dalcuna amenda tua fama rifreschi nel modo su done tornar lilece

Eltronco si codolce dir madeschi

V. 44 - n: lassai (lasai).

46 - n: S' elli.

» - a: S' io avesse potuto.

» - q: S'egli l'avesse.

47 - b n: Rispose 'l savio.

48 - b: c' hai (cai).

» - n: colla mia.

49 - a l m: avrebbe (a: aurebe).

» - gli altri: averebbe.

51 - a: opera.

 $- h i n q : \cos a.$ 

» - gli altri: ovra.
» - n: ch' a mi (chami) stesso.

52 - n: vecie. (\*)

53 - a n q: alcuna menda (a: mēda). (\*\*)

54 - a: li leze.

» - n: li lecie.

55 - e t v: El tronco si col dolce dire.

<sup>(\*)</sup> Gia, più volte, avvertii che i due ll fra vocali, ma innanzi all' f ebbero suono di gl; quindi il dilli di tutti i nostri Codici val quanto il digli del Lambertino. L'Antaldi ha: dinne.

<sup>(\*\*)</sup> Gli esemplari avuti innanzi da quei tre amanuensi o questo ebbero mal copiato da altri, o co' primi copiatori: alcunamenda onde avea a venire alcun' amenda.

chio no posso tacer euoi no graui pchio un poco a ragionar miueschi Io son colui che teni ambo lechiaui delcor difederico eche leuolsi serrando e diserrando sisoaui Che dal secreto suo quasi ogniuo tolsi fede portai al glorioso ofitio

60

V. 55 - a c f g h i n o p q r: col dolce dire m aeschi. (\*)

> -v :El troncon. (\*\*)

56 - n: Ch' i' (chi) non.

» - q: grave.

» - tutti: tacere.

57 - n: me' nveschi (menueschi).

58 - q: chiare.

» -- d: Io fui colui. (\*\*\*)

59 - a: Fedrico (V. nota al Canto X verso 119).

» - b c d e f h i l m n o p q r: Federigo.

» - n: e sì le volsi.

60 - n: serando e diserando.

» - q: soave.

61 - meno a g tutti: segreto.

» - n: ogn' om (ognom).

» - a: ogn' uom (ognuom).

» - v: ogni un.

62 - a: officio.

» - n: ufficio.

(\*) Avvertii già nel Dante col Lana quanto l'aeschi sia in questo verso miglior lezione dell'adeschi poichè scema il mal suono del do-di-de. (\*\*) V. la nota al verso 33 di questo canto. È da ritenersi che così, mediante il segno d'abbreviatura, leggessero gli altri.

(\*\*\*) Questa non sarebbe lezione strana in Dante, perchè, lasciate da parte le lezioni dei Canti XXII, 68 — XXIII, 103 — XXIV, 125 di questo Inferno, che potrebbero provocare qualche dubblezza, si trova a certo simile nei Canti XVIII, 55 — XIX, 30 — XXI, 44 — XXIX, 109 — XXXII, 13, poichè l'anima non è più nel corpo traditore. Veramente nel XXXII, 68, ha il tempo presente: ciò vuol dire che usò Dante l'un modo e l'altro, e che avendo usato tanto quel di passato può rendersi degna auche la lezione del Triulziano del 1337.

tanto chio neperdea iseni e polsi Lameretrice che mai dallospitio dicesare no torse gliocchi putti

65

```
V. 63 - b c t v: Tanta (cost il Codice Filippino, il Gaetani e le antiche edizioni di Jesi e Napoli).
» - d n: perde'.
» - b c e f g h i l m p q r t v: perdei.
» - b g h m r: li sonni e polsi.
» - a f d: i sonni e' polsi.
» - c o: li sonni (c: soni) e i polsi.
```

= e i: sensi.

» - n: li seni (semi?) e i polsi.

= l q : le vene e i. (\*) 64 - n : meretricie.

» - a n: ospicio.

65 - n: ciesare - (a: cessare).

(\*) Strano è il variar dei Codici in queste lezioni. Sonno ha l'edizione romana; sonno il testo della Vindelina e del Riccardiano che portano il Lana, ma nel commento han vene come nella mia edizione del Dante col Lana, Bologna 1866, Vol. 1, pag. 225 (perde' c vene cioè sangue, e polsi, cioè spirito), e vene ha il Codice parmigiano del 1373. Albertano Giudice usò senni per sensi; e qui abbiamo l'una dizione e l'altra, e sensi ha il Bartoliniano e l'edizione di Mantova; ma il Viviani pone innanzi dubbio che dov' era senni siasi letto sonni, che è molto probabile per le tante avvertenze da me espresse in molti luoghi sulle letture degli amanuensi. Il Vellutello non vuol saper di vene che non stanno qui, dice, come nel primo Canto di questo Inferno. Il Buti in quella vece assevera che la vita sta nel sangue ch' è nelle vene, e li spiriti vitali che sono nelle arterie che si manifestano per li polsi. Se ben non disse, può volgersi alle citazioni che feci, alla pagina sovracitata del Dante col Lana, della Tavola rotonda meglio sapienti che le arterie son le circustanzie del cuore; e quindi il Gregoretti con molto avvedimento notò che: « A » chi muore si arresta nelle vene la circolazione del sangue, e il moto di » esso nelle arterie, il quale, come allora i medici eredevano, fa battere » i polsi. » Il Foscolo aveva ragionato a lungo per sostenere il sonno che accettò (e che è del Cassinese, del Filippino e dell'edizione di Jesi) e rise de' sensi, dizione che è pur corsa in molti de' Codici veduti dalla compagnia del Valori, e poi dal Rossi inferrigno. I senni del Lambertino io credo errore certissimo di sonni copiato da altri e altri, e sonni parmi avesse preso in prova il Poeta a cui dopo la sapiente imaginativa suggerì vene e suggellò. Chi potrà far sul più de' Codici danteschi quel ch' io faccio su questi pochi potra assicurarsene.

70

morte e comune dele cortinitio Infiammo otrame glianimi tucti e glinfiămati înfiămar și augusto che ilieti honor tornaro itristi lucti Lanimo mio pdisdegnoso gusto credendo colmurir fugir disdegno ingiusto fece me ptra me giusto Per le nuoue radici desto legno uigiuro che giamai no ruppi fede

V. 66 - d: Morte comune delle corti e vizio.

» - b c m: Morte comune delle corti vizio.

» - g h l n o p q t v: Morte comune e delle corti vizio.

» - n: comuna.

» - a n: vicio. (\*) 67 - n: Infiamo.

68 - n: infiamati infiamati.

» - t: si che infiammati.

69 - a m n: Ch' e' (che) lieti onori.

» - d: Ch' e' (che) lieti onor.

» - l: Che i lieti onori.

70 - a: desdegnoso (Il Cortonese: isdegnoso).

71 - a: desdegno (Il Cortonese: isdegno).

72 - a: feci - n; fecier.

= q : fece a me.

73 - a q q: nuove radice.

» - n: nove radicie. » - h: nove radice.

» - b: nove radici.

74 - b: roppi.

» - d v: Ti iuro (così anche il Codice Gaetani, e quello che servi all' edizione del Rovillio). (\*\*)

(\*) Il Codice Vaticano e le antiche edizioni di Napoli, Foligno e Jesi leggono col Cassinese come leggeva il Landiano, a cui poi altra mano fece rendere Morte e comune come hanno i Codici Berlinese, Filippino e Gactani, del che i signori Pallastrelli e Fioruzzi, come in tanti altri luoghi, non tennero conto.

(\*\*) Cioè: Giuro a te, Virgilio. Veramente chi l' avea domandato fu Virgilio, ma Piero dove dice: voi non gravi mostra di parlare a Virgilio e a Dante insieme.

| almio signor che fu donor sidegno     | 75 |
|---------------------------------------|----|
| E se diuoi alcun nel modo riede       |    |
| conforti lamemoria mia chegiace       |    |
| ancor delcolpo chenuidia lediede      |    |
| Un poco attese e poi dachel sitace    |    |
| dissel poeta a me no pder lora        | 80 |
| ma parla e chiedi allui sepiu tipiace |    |
| Ondio allui dimandal tu ancora        |    |
| di quel che credi cha me satisfaccia  |    |
| chio non potrei tata pieta ma cora    |    |
| Pero ricomicio seluom tifaccia        | 85 |

V. 76 - t: Ma se di voi.

78 - a b: li diede.

» - n: che 'nvidia (chenuidia).

79 - n: atese.

» - e: Un poco acteso (aceso).

= q : da che si.

» - c d i l m o p q t v: da ch' ei si.

» - t: Si disse 'l tronco e poi.

80 - t: Disse il Maestro a me.

» - e f g h i l m q r: Disse il poeta.

81 - n: Ma dimanda e chiedi.

» - d: domanda e chicdi.

» - b: chicde.

82 - a: diman' tu (dimantu).

» - b c: domanda.

» - n: domandali.

» - d t: Ed io a lui domandal.

83 - b (erroneo): cridi.

» - a: ch' a mi.

» - n: ch' a mei.

» - b c o p: ch' a me soddisfaccia.

» - e f g h i l m q r t v: che a me soddisfaccia.

84 - n: Ch' i' (chi) non.

» - d: Ch' i' (chi) non porria.

85 - a b c n v: Per ciò (c: ricominciai).

» .- t: Perch' ci (Antaldi: Perch' egli incominciò).

» − q : se el ti faccia.

liberamte cio cheltuo dir priega spirito incarcerato ancor tipiaccia Didirne come lanima si lega inquesti nocchi edimi se tu poi salcuna mai da tai mbra sispiega Allor soffio lotroco forte e poi si conuerti quel ueto icotaluoce breuemte sara risposto auoi Quando si parte lanima feroce delcorpo ondella stessa se diuelta

90

95

```
V. 86 - meno n tutti: che il tuo.
```

» - b: priega.

88 - q: dirme.

» - a: liega.

» - c: slega (perduto l' i).

89 - a: e dirne.

- n : poi.

» - q: nuodi.

90 - a: spigha (perduto l'e).

» - d e: di tai.

» - r v: da tal (Antaldi: membri).

= f: da ta' (ta). 91 - q: el tronco.

» - d: il tronco (e così Buti edito).

» - t: Onde il tronco soffiando forte.

92 - n: vocie (m: boce).

93 - b c d: Brievemente.

» - b: sarai.

» - a n q: serà (sera).

94 - n: ferocie.

95 - h n: istessa.

» − a g : si divelta.

» - b n: si disvelta (cost anche l'antica edizione Mantovana).

» - c d e f i l m o p q r t v: s' è disvelta. (°)

(\*) Il si dei Codici $a\ g\ h\ n$  è lo stesso che se pel solito scambio dell' i per  $e^*$ 

minos la măda ala septima foce
Cade inla selua e no li parte scelta
ma la doue fortuna labalestra
qui germoglia come gran dispelta
Surge in umena ed in piata siluestra
larpie pascendo poidele sue foglie
făno dolore e al dolor fenestra
Come laltre uerrem pnostre spoglie
ma no po calcuna sen riuesta
che no e giusto auer ciochom sitoglie

Qui lestrascineremo e pla mesta

100

105

V. 96 - n: focie. 97 - a: in la (illa). » - i: nella. = g h n : gli è.» - t v: le è. » - gli altri: l' è. 99 - g (errato): pan. 100 - a : Surgie. » - n: e in pianta. 101 - a (errato): arpe passendo de le suo foglie. » - n: pasciendo. » - r: delle suoi foglie. 102 - b: e al dolore finistra. - c h n q : ed al dolor.» - a d e f g i l m o p r t v: finestra. 103 - c: altra. » - a: verrieno (m: verrien). » - n: verrem. » - i: verran. 104 - n: Ma no.... renvesta. 105 - n: no giusto. » - a: ciò ch' om (cho) si toglie. » - l: ciò c' om (con) toglie.

b: se toglie (tollie).
 106 - b: Qui le trasceneremo.

| INFERNO - CANTO XIII.                                                                                                                           | 205 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| selua sarano i nostri corpi appesi<br>ciascuno alprun delòbra sua molesta<br>Noi erauam ancor al troco attesi<br>credendo caltro neuolesse dire | 110 |
| quado noi fumo dunromor sorpsi<br>Similemte acolui che uenire                                                                                   |     |
| sente ilporco alachaccia alasuaposta<br>code lebestie elefrasche stormire                                                                       | 115 |
| Ed ecco due dala sinistra costa<br>nudi e graffiati fugendo si forte                                                                            | 119 |

V. 107 - a n: serano (n: apesi).

108 - a: pruno.

» - n: ciascun al prun.

109 - a n: atesi.

110 - n: rumor.

112 - a n: Similemente.

113 - a: a la caccia a sua.

» - b c d f l m: e la caccia a sua posta.

» - e: e la caccia a la sua posta.

» - t: a la caccia c' ha sua posta. (\*)

114 - t: Ode le bestie.

» - v: fremire. (\*\*) 115 - b: due della.

- h : due della

-n: due ana. -c d o p: duo.

116 - a: fugiendo - n: fuggiendo (Antaldi: correndo).

» - v: nudi sgraffiati.

(\*) Così ancle l'Antaldi. Il Cortonese ha invece (ed è notevole) quello che il Lambertino, e il Lorini costruisce: Similmente a colui che sente alla accia venire il porco alla sua posta, cioè si accorpe ai cani caccianti che il porco viene alla sua posta; e soggiunge: « e di vero aggiunge gendo Dante Ch'ode le bestie ecc. pare deciso che per caccia i caccianti » cani intenda, »

(\*\*) Questo fremire è anche nel Buti Magliabecchiano; nel napoletano spiegasi: Fremire, cioè far romore. Il Buti edito dal Giannini ha quel che il Lambertino e tutti gli altri: stormire colla spiegazione: far romore. Cotal voce fu usata eziandio dal Davanzati, ma buono è interrogame il Vocabolario. Il Cassinese e l'edizione antica Mantovana hanno stornire; l'Ambrosiano 198 per errore schormire.

## INFERNO -- CANTO XIII.

che della selua rompien ognirosta Quel dinanzi ora accorri acori morte e laltro cui pareua tardar troppo gridaua lano si no furo acorte Le gambe alle giostre dal doppo ' e poiche forse li fallia lalena dise eduncespuglio fece un groppo

120

1) Manca tue e v'è dall' annotatore error poi doppo per Toppo.

```
V. 117 - f q t: rompeano.
```

» - e: rompean.

» - v: rompiano.

» - tutti gli altri: rompieno (anche Antaldi).

118 - b: Quel dinanzi: ora accurri accurri morte.

» - t: L' un gridava: Ora accorri accorri morte.

» - n: dinanci.

119 - c: L'altro a cui.

» - d e f g h i l m o p r t v: E l'altro a cui pareva.

120 - n: furon a corte.

121 - a: e le (ele) giostre.

» - q: da le giostre.

» - b d h n: dal toppo (anche il Buti edito; il Magliabecchiano: del).

122 - n: forsi li falia.

» - t: Ma poiche pur li.

» - a: Eppoi che forsi li falia (liffalia).

- h q : forsi li.

» - gli altri: gli.

123 - n: fecie.

a: ciespuglio.
 h i l m: fece groppo.

» - o p: fe un groppo. (\*)

<sup>(\*)</sup> Come il Lambertino leggono il Vaticano, l'Angelico, il Bartoliniano, Guinigi, e molti parigini veduti dallo Zani Ferranti. Il Cortonese ha invece: di sè ad un cespuglio fece groppo.

| INFERNO | - CANTO | YIII |
|---------|---------|------|
|         |         |      |

Dirietro allor era laselua piena dinere căgne bramose e correti come ueltri che uscisar dicatena Inquel che sappiatto mif lidenti e quel dilacerato abrano abrano <sup>1</sup> poi sen portar quelle mebra doleti Presemi allor lamia scorta pmano e menomi alcespuglio che piagea ple rocture sanguineti inuano

130

207

125

1) Dilaceraro.

V. 124 - a b c h q: Di retro a loro era la selva.

» - t: Subitamente fu la selva. (\*)

126 - t: cagne nere.

» - n: corenti.

127 - tutti: uscisser - n: usciser.

128 - a: delacerato.

» - c d e f g h i l m q r v: dilaceraro. (\*\*)

129 - a: se ne portaro.

» - h: si portaro.

» - i: sen portaro.

» - t: se ne portar.

130 - a : Presimi.

- n : alor.

131 - a: minomi al ciespuglio.

» - e: piangia (piangia).

» - n: menomi al ciespuglio.... piangiea.

(\*) Il Codice Cortonese legge Dirietro allano, che il Lorini interpreta Dirietro a Lano! Parecchi Codici hanno alloro pel vezzo di doppiar certe consonanti ponendole fra due vocali. Non è da credere che possa essere stato uno scambio di allano poichè dopo due versi è In quel che s'appiatto miser li denti. Se ivi sopra dovesse leggersi Lano, l'in quel verrebbe ad esprimere: in quel momento, e in tal caso mancherebbe in chi avesser le cagne messo i denti.

(\*\*) Così legge il Buti edito, e così il Cassinese. Il Buti magliabecchiano e l'edizione antica di Foligno colla Crusca leggono come il Lambertino; ma sembra che il Poi del verso successivo decida del vero in favore del dilaceraro. Se si tenesse il dilacerato sarebbe ozioso inciampo

il Poi.

O giacomo dicea dasanto andrea che te giouato dime fare schermo che colpa o io dela tua uita rea Quandol maestro fu souresso fermo disse chi foste che ptante punte soffi co sangue doloroso fmo

Et egli a me o anime che giunte sete a ueder lo strazio disonesto calemie fronde si da me disiunte <sup>1</sup>

140

135

1) Raschiato manca me ma fu poi sopraposto da altra mano.

V. 133 - a b l m: O Giacomo.

» - d n o p t v : O Jacopo.

» - m: di sant' andrea.

135 - c: Che colpa i' ho (io).

136 - g: sopr' esso.

» - i: sovr'esso di lor fermo.

» - n: Quando 'l maestro.
» - t: Tosto che 'l duca fu sur esso fermo.

y = i. Tosto 137 – i: Dissi.

» - tutti: fusti.

» - e: e perche tante.

138 - t v: col sangue. (\*)

139 - a b d n : Et elli a noi.

» - i: Ed elli a noi.

» - t v: Ed egli a noi (anche Antaldi).

» - c e f g h i m r: E quegli a noi.

« - l: Ed egli a me o animal che.

141 - i: Che le mie fronde.

» - b d l o p r t v: frondi (Antaldi: membra).

» - a: da mi digiunte.

» - e n: digiunte.

» - gli altri: disgiunte.

<sup>(\*)</sup> Al Codice segnato m manca fermo.

145

Raccoglietele al pie deltristo cesto
io fui dela citta che nelbatista
muto il primo padrone onde pquesto
Sempre colartesua lafara trista
e se non fosse che sulpasso darno
rimase ancor dilui alcuna uista
Quei cittadin che poi larifondarno
soural cener che datilla rimase

1) Questo verso è guasto nell'a di padrone, e in onde che forse dicea ondio; è per altro corretto dal medesimo amanuense.

V. 142 - n: Ricoglietele.

» - m (erroneo): Raccoglie.

» - a: Raccogliete al pie del tristo ziesto.

» - e (errato t per c): testo.

143 - a: E fui (effui).

» - b: Io della città. (\*)

144 - a (errato): Multò primo.

» - t v: Cangiò il prima.

» - a q o q: patrone. (\*\*)

145 - a n: coll' arte.

 $146 - a \ d$ : coll arte

» - meno n tutti: che in.

147 - t: rimase.

148 - a: Que citadini.

149 - a: zener.

» - i n r: sopra 'l cener (n: ciener).

» - e: sovra al cener.

» - b: Che d'atilia.

(\*) Questo Landiano fu poi da altra mano corretto in Io era della città.

(\*\*) Il Lana qui chiosa: « mutò patronatico la detta città, la quale 
> tolse per suo patrono San Joanni Baptista »; e già aveva detto che il 
patrono di Fiorenza era stato Marte. E questo è tutto vero, quindi patrone 
e non padrone è la voce giusta.

aurebber facto lauorare indarno Io fei giubetto a me dele mie case 150

V. 150 - i: avrebbon.

» - b: lavorieri.

» - n: lavorar.

151 - a i: Io fe' giubeto.

» - b t: Io fei giubbetto.

» - q: I' fe' giubetto a me de le mi case. (\*)

(\*) Qui comineiano i Fran**m**enti napoletani che io segno s; essi hanno giubecte. Il Buti napoletano reca iubet colla nota ch' è parola francesca per significare il luogo della forca.

~ee((0)(1)))))

## CANTO QUATTORDICESIMO

Poiche la carita delnatio loco me strinse raunai le frode sparte e rendeile a colui chera gia fioco lndi uenimo al fine oue si parte losecondo giron dal tzo e doue siuede digiustitia orribil arte

```
V. 1 - t: Karità.
```

<sup>» -</sup> e: nathio.

<sup>2 -</sup> meno e tutti: mi.

<sup>» -</sup> a i s t: ragunai (a: raghunai).

<sup>» −</sup> s: frondi.

<sup>3 -</sup> i: E posile a.

<sup>» -</sup> q: Rendendole a.

<sup>» -</sup> meno s t v tutti: rende' le (rendele o rendelle).

<sup>» -</sup> s t v: già roco.

<sup>4 -</sup> a n: venimo al fine (Antaldi: al luogo).

 <sup>-</sup> a f: onde si.

<sup>» -</sup> t: Noi divenimmo alfin dove si parte.

 $<sup>5 -</sup> h \ q$ : ed ove (a: edoue).

<sup>6 -</sup> a n: giusticia.

<sup>» -</sup> a: oribil.

<sup>» -</sup> c n: oribel.

<sup>» -</sup> g h q: oribele.

A ben manifestar le cose noue dico che arrivamo auna landa che dalsuo lecto ogni piato rimone 1 La dolorosa selua laghirlanda intorno comel fosso tristo adessa quiui fermamo i passi arada arada

10

1) Si tentò di corregger in a l'o di pianto, e si scrisse da altra mano il rimore. Pare che il primo copista si riserbasse (e si dimenticò) di legger meglio il suo innanzi.

V. 7 - a c d o p s t v : nuove.

8 - a n: c' arivamo a una.

» - qli altri: che arrivammo ad una.

9 - b: piante.

» - c d o: rimuove.

10 - q: silva.

» - t: la 'nghirlanda (anche il Codice Gaetani).

> - f: le 'nghirlanda.

» - v: le è ghirlanda (anche S. Croce corretta).

» - e: li è ghirlanda (così anche il Vaticano).

» - b c d h i l n o n q: l'è ghirlanda (h q: l'è girlanda). (')

11 - d: Dintorno come.

» - t: Dintorno come 'l tristo fosso (anche il Cataniese c il Gaetani).

» - e (erroneo): a esse.

12 - a: arranda arranda.

= e f : aranda. (\*\*)

» - s t v: i piedi (Vaticano: i piei). (\*\*\*)

(\*) Leggono dunque come il Lambertino i Codici a m r s. e il Cataniese. Il Cortonese ha: lei ghirlanda.

(\*\*) Nel Codice Landiano io e Cappelli leggemmo come ha il 198 Ambrosjano. La stampa di Pallastrelli e Fioruzzi diede a randa a randa, ma poi chiesto di riveduta da me il Pallastrelli mi confermò nella mia lezione.

(\*\*\*) Tutti gli altri hanno passi come il Cassinese, le quattro antiche edizioni, i Codici mantovani, il parmense del 1373 e il Laurenziano XL, 7; ed ebbe la Crusca.

Lo spazzo era una rena arida e spessa non daltra foggia facta che colei che fu da pie dicaton gia soppressa

15

V. 13 - a: una rena. (\*)

» - s t v: un arena.

» - g h q: una arena (h: una harena).

» - n: er una (eruna) rena. (\*\*)

14 - q: Non altramente fatta che.

15 - b: Che fu già dal piè di Caton soppressa. (\*\*\*)

» - f h q t: dai pie (anche il Filippino).

» - s v: dai piei.

» - o: da i pei. (\*\*\*)

» - e: dai piedi di Caton già pressa,

» - a q: chaton.

(\*) Veramente in questo Codice manca un; ma essendovi isolata l'a credo che appartenesse alla parte perduta.

(\*\*) Il Buti magliabecchiano ha coll' Antaldi arena; il Buti edito rena; e rena il Cassinese. Il Lana ha: « questa via da l'una parte era confinata dal fosso e dall' altra parte dalla rena, e aduce per esemplo che era simile questa rena a quella che passò Cato.... si fatta rena era quella dello inferno ». Il Foscolo tenne rena; il Witte, arena. Veramente arena è antica sin nel latino e Dante usolla anch' egli nella stessa Comedia; tuttavia i florentini più vylontieri dicon rena, e renaio per arenato, renaccio, renicolo, ecc. L'incontro d'una voce finita in a colla voce arena può metter chi legge le unioni ne' Codici nell' imbarazzo della scelta, e lasciar dubitare del rena; ma Dante ha passi chiari, e per esempio al Canto XXIV, 85 Ptù non si vanti Libia con sua rena già non avrebbe potuto voler che si leggesse con su' arena per la durezza del verso, e pela nessuna necessità di quel troncamento. Rena qui dunque sta bene.

(\*\*\*) L'estratto di Cappelli da fur, ma la mia veduta e quella dei signori Pallastrelli e Bibliotecario Maffi, tengono fu. Piuttosto è da averetrire che il passo fu da altra mano corretto in da' pie come legge il Lambertino, il Gaetani, il Roscoc, il Cassinese e il Triulziano spogliato dal Mussi. Ben considerando quel dal e confrontandolo con que' Codici che leggono dai fra i quali (oltre i memorati qui appresso) sono i mantovani Cavriani e Bagno e il Laurenziano XL.7, sentendo il mal suono che danno da pie, ed essendo non vero dal pie, opino che quello l'altro non fosse che uno i alquanto altetto e così fosse dai piè suono certamente migliore

mente migliore.

(\*\*\*\*) Il Cappelli avverte che pei è voce lombarda ma non disse di che lugghi; milanese? piacentina? quivi pei val peli. In questo Codice Triulziano la voce pei per piedi è altresi al Canto XXI, 36.

20

O uendetta di Dio quato tu dei eff temuta daciascun che legge cio che fu manofesto agliocchi miei Danime nude uidi molte greggie che piangean tucte assai mifamte e parea posta lor diusa legge

Supin giacea infra alcuna gete alcuna si sedea tucta raccolta e altra andaua continuamente

V. 15 - h: Cato. (\*)

» - n (erroneo): di canton già sopressa.

17 - a n: leggie.

18 - n: mei.

19 - a: vid' io (uidio).

» - a n: greggie.

20 - n: piangieam (Cassinese: piangeno).

21 - q: posta a lor.

» - h: posto lor (anche l'edizione antica di Mantova, e i Codici Berlinese, Vaticano, S. Croce e Filippino).

» - n: posto a lor.

» - c: imposta lor (così altresi le edizioni antiche di Jesi, Foligno e Napoli).

» - t: imposto lor.

» - a n: leggie.

» - e: paria.

22 - a: Soppin giacea per terra (Antaldi: per terra).

23 - q: Et altra si sedea.

» - a: Altra.

» - n: racolta.

24 - a: E altra.

» - n: E altre andavan (così anche Antaldi).

» - e: continoamente.

(\*) **E** Cato ha nel suo Commento il Lana, e nel testo il Buti edito, e il Triulziano, spogliato dal Mussi. Quantunque sia voce intera latina e molto usata dai poeti, tuttavia essendo Caton in tanti Codici e primitivi inclino a credere che sopra l'o fosse stato il segno d'abbreviazione per doversi leggere Caton.

Quella che gia intorno era piu molta e quella men che giacea al tormto ma piu alduol auea lalīgua sciolta Soura tuctolsabbion dun cader lēto piouean di fuoco dilatate falde come dineue inalpe sanza uento

30

Quali Alexandro in quelle parti calde dindia uide souralsuo stuolo fiăme cader înfino aterra salde

V. 24 - t v: continovamente.

» - s: continuatamente.

25 - tutti: giva.

26 - h: giacia.

» – g h: jacea.

27 - d: Ma più avev' al duol la lingua.

» - i: E più al duolo.

» – g: avia.

28 - a h i: s.

» - meno a n tutti: tutto il,

» - m: del cader.

29 - a b n: foco (a: focho).

30 - a: scenza.

» - n: sanza.

» - q: in alpi e senza.

31 - a: Quale.

» - a n: Alexandro.

» - n: parte.

» - g (erroneo): cadde. (\*)

32 - c g: vede.

» - h q: sopra il suo.

» - n: sopra lo suo stolo.

» - a b c d g i l: sopra 'l suo (sopralsuo).

- e f o p r s t v: sovra lo suo.

33 - h: infin.

<sup>(\*)</sup> Al Codice dell'Archiginnasio segnato i quivi manca quelle.

Perchel puide aschalpitar losuolo conlesue schiere accio che lo uapore mei sastinguesse metre chera solo

35

V. 34 - a b c d g o p q: Perch' & (Perche).

» - e f i l m r s t v: Perch' ei.

= a q n q: provide.

35 - f i: Colle.

» - n (errato); schiele.

» - h: schere.

» - b: schire.

35-6 - a: a ciò che lo vapore Mei s' astingue.

» - b: acciò che lo vapore Mei si stengua,

» - c f: acciò che lo vapore Mei si stingea (anche il Filippino e le quattro antiche edizioni).

» - d: a cio che lo vapore Men si stingeva.

» - e: peroche il vapore Me si stingea.

» - q s: a cio che lo vapore Mei si stingnea.

» - h: percioche il vapore Mei si stringìa.

» - i: percioche il vapore Me' si stringea.

» - l: percioche il vapore Me' si stingeva.

» - m: percioche il vapore Me' si stingea.

» - n: accioche lo vapore Me' si stingeva.

» - o: accio che lo vapore Me' si stignea.

» - p: a cio che lo vapore Me' si stingea.

» - q: a cio che lo vapore Mei s' estinguesse.

» - r: percioche il vapore Me' si stimgea.

» - t: a ciò che 'l vapore Mei si stringnea.

» - v: percio che 'l vapore Mei si stingnea. (\*)

(uu) L'Antaldi reca: Acciò che lo vapore me si spegnesse, e il Cortonese: Perocche lo vapore Più si stringea. Il Buti edito ha: stingueva e la chiosa: cioè meglio si spegneva non accostandosi a cosa che potesse ardere. Questo non può intendersi che terminando il concetto col mentre ch' era solo: il Buti, ritenendo solo per uno, senza compagnia, o innanzi che altro s' accompagnasse al primo; interpretazione comune, e altresi dell' Imolese e dell'Anonimo del Fanfani, non diversa dalla data, e ben più chiaramente dal Lana. V. il mio Dante col Lana, edizione bolognese, Vol 1.º pag. 267. Ma altri da poco osservo che quel solo in tal significato non suona a far rima con suolo e stuolo, e quindi dev' essere sôlo per sollo nel significato (che ha nel Canto XVI, 28 di quest' Inferno) di mal fermo così proprio

Tale scendeua lefnale ardore onde larena sacendia come esca socto focile adoppiar lo dolore

V. 37 - n: scienden.

38 - n: Perchè la rena,

"> - d: Per che la rena. (\*)

39 - a i: fueile.

» - f: Sotto fucile ad addoppiar dolore.

» - q r: Sotto il focile a raddoppiar dolore. (\*\*)

come è la rena; e per ciò chi legge deve far virgola dopo stingeva, o estinguesse, accordando sólo a suolo. L'osservazione certo è apprezzabile, resta a vedersi se regga al contesto delle parole. L'autica interpretazione diceva: prima che il fuoco s'apprendesse allo suolo Alessandro facea scalpitar da cavalli le cadute fiamme e le spegneva; la seconda; mentre che il suolo era sollo o malfermo facea scalpitare i cavalli onde meglio si stinguesse. Ma se il suolo era mobile come rena il fuoco affondato da' cavalli l' avrebbe meglio acceso. E se quel mentre volesse tenersi per intanto, si soggiungerebbe l'interrogazione: e quando avesse trovato suolo non sollo? — oppure: e perchè non fuggiva a luogo non sollo? — A me non sembra accettabile questa nuova interpretazione. Anzi la ripudio e tengo ozioso l'avvertimento che solo non ritima con suolo e stuolo, perchè nel Canto XVII, solo ritima con duolo e anche suolo; nel XXVIII con duolo e stuolo, e altrove con figliuolo, - Piuttosto rimarrebbe a vedersi se usando l'acciocchè sia giusto scrivere stingera in vece di stingesse. Che, il fuoco si estingueva per ciò che lo scalpito de' cavalli valeva, s' intende; non s' intende: si estingueva a ciò che lo scalpito de' cavalli valeva: a meno che non si volesse intendere che si estingueva per quello che lo poteva estinguere lo scalpitar de' cavalli, che poteva non esser tutto. Quell' accio che vuol l'estinguesse; l'estingueva è retto bene dal percioche. Il Codice del marchese Antaldi ha: A cio che lo vapore Me' si spegnesse, ed è in giusta riga gramaticale, in che non fu certo il Witte, che scelse: Acciocchè il vapore Me' si stingeva!

(\*) Poco più sopra notai che il Witte serive arena. La Crusca del Comino ha rena, come il Triulziano del 1337 e altri. Divida come voglia

il larena de' Codici e h i q.

(\*\*) Il Frammentario a forse avea: Sott' el (sotel) "focile addoppiar dolore; ma è guasto da altra-mano. Vedi la edizione di esso fatta per mia fațica e oura gratuite alla pag. 13. — Il Cortonese: a doppiar lor dolore; questa dizione potrebbe far pensare che prima il lo ch'è in molti Codici e si mal suona fosse stato scritto col segno dell'abbreviatura dell' r ( $t\bar{b}$ ) e che dimenticata da uno fosse sparita da molti. Se così sia stato la chiosa sarebbe: a crescer doppio il dolore a quelli.

Sanza riposo mai era latresca
dele mife mani orqndi orqnci
scotendo dase larsura fresca
Io comiciai maestro tu che uici
tucte le cose fuor che dimon duri
chalentrar dela porta istro uscici
Chie quel grande chenopar checuri
loncendio e giace dispectoso e torto

40

45

#### V. 40 - i: Sanza.

- » n: Sancia.
- 42 c f r: E scotendo (anche il Cassinese).
  - » g q: Escotendo.
  - » h: Excotendo.
  - » e: Ascotendo.
  - » i n: Iscotendo.
  - » s t v: Iscuotendo.
  - » b: Scotendo e da sè. (\*)
- 43 c d o p: I' cominciai.
- 44 a: ch' e' (che) demon.
- » c: ch' e' (che) dimon.
- » e f l m r s t v: che i dimon.
- » h: che i demon.
- 45 b: Ch' a l' intrar.
  - » h q: che a l'intrar.
  - » n: Che a l'entrar de la.
  - » e: incontra.
- 47 i n: Lo 'ncendio (così le quattro antiche edizioni).
  - » q: Li incendi.
  - » n: e giacie.
  - = a n : dispetoso.

(\*) Questo Codice fu da altra mano corretto in E scotendo mostrando come era l'altra lezione uno svarione del copista. Per me credo che Escotendo (scuoter da dosso) sia la voce vera. L'ha in seconda correzione il Codicé di S. Croce, il l'ilippino, l'antica edizione di Mantova. E credo che la lezione E scotendo valga quell'altra, e così l'Et scotendo dei Codici Vaticano e Berlinese e delle edizioni antiche di Foligno e di Napoli. La Jesina e il Gaetani in senso istesso han: Discotendo: scuoter di dosso.

50

siche la pioggia no par chel maturi Et quel medesmo che si fu accorto chio dimandaua il mioduca di lui grido qualio fui uiuo tal son moto Se gioue stanchi il suo fabro dacui ' crucciato prese lafolgore aguta onde lultimo di peosso fui

onde lultimo di pcosso fui

1) Dell'amanuense non altro che q era di Giove; altra mano compiè

V. 48 - q l m r; che il maturi (anche il Cortonese il Commento

del Buti hanno maturi).

» - e f h i o q: che il marturi. (\*)

49 - a: medesemo.

la parola.

» - n: mcdesimo.

» - a n: acorto.

» - tutti: E quel.

» - defirstv: si fue.

= q: se fo.

50 - c d n: demandava.

51 - d q: Qual i' fui.

» - a: Qual io fu'.

» - h i: Qual fui.

» - g (erroneo): Qual son vivo tal son.

52 - a: jove (ioue).

53 - n: Cruciato.

» - meno a b c tutti: acuta.

54 - a b: l'oltimo (b: per errore di t per 1 ha ottimo).

» - a b c g: die (il g ha che preso il di per ch).

(\*) E marturi hanno la edizione di Jesi, la Nidobeatina, i Codici Cassinese, Gaetani, il Bartoliniano con altri venti veduti dal Viviani, e il Cagliaritano (no par che marturi) ma io non l'accettai, nè l'accetto e sto col Lambertino. Qui il maturare vuol dir domare; e i versi che seguono sostengono con forza questa bellezza. Il marturi bene starebbe a chi insensibile fosse, ma qui sente, sente ma ha tanta e vigorosa superbia da non lasciarsi domar per quel bruciore nè (come il Lana esprime) chiamarsi vinto. L'Antaldi e il Cortonese poi costruiscono l'anterior parte del verso così: Si che no par che la pioggia il.

O selli stanchi gli altri amuta amuta
in mungibello alafucina negra
chiamando bon uulcano aiuta aiuta
Si comel fece alla pugna di Flegra
eme saetti co tucta sua forza
none potrebbe; <sup>2</sup> auer uedecta allegra <sup>3</sup>
Allora ilduca mio parlo diforza
tanto chio nollo auiasiforte udito
o Capaneo i cio chenon sammorza
La tua supbia se tu piu punito
nullo martirio fo chelatua rabbia
sarebbe altuo furor dolor copito

- 1) Di bon solo il b è dell'amanuense, d'altra mano il resto.
- Questo i rovescio col punto è dizione propria, e non lettera cancellabile. V. il Discorso agli speciali LXXV esemplari Jedicati al Re d'Italia.

3) Son d'altra mano le sillabe legra.

```
V. 55 - n: s' etti.
    » − q: se i.
    » - meno a qli altri: s' egli.
   56 - c d h n: Di Mongibello a la focina.
    » - n: nera.
   57 - q i l m o p q: Gridando.
   58 - c \circ p: e' fece.
     - e f g h i l m q r s t v : ei fece. 
    » - n: fecie.
   59 - a o: saete.
    » - defqrstu: di tutta.
   60 - e (errato): avrebbe aver.
   61 - a: con tutta sua forza.
    » - n: Ch' i' non.
    » - a:-1' avia.
    » - i: nollo avea.
   62 - i : acciò.
   63 - c d: Champaneo (anche il Codice di Catania e altri ma
        erroneamente).
```

64 - n: ponito.

» - n: rabia.

65 - a b q h i n t: martiro.

70

Poi si riuolse ame co miglior labbia dicendo quel fu lun de . vij . regi casisar tebe e ebbe e par chegli abbia

Dio indisdegno e poco par chelpgi ma come io dissi allui li suoi dispecti sono al suo petto assai debiti fregi

Or mi uien dietro e guarda che no mecti ancor lipiedi nela rena arsiccia ma sempre al bosco tieni i piedi stretti

75

V. 66 - c: sirebbe.

67 - n: cum miglior labia.

» - q: a mi.

» - g h q: labbia.

68 - a: da sette (sete).

» - n: diciendo quei fu lun di sette (Antaldi: E disse).

» - c: di sette.

- h t r : quei.

= q : fo.

69 - a: ch' asceser (asseser) Tebe.

» - b: chi li abbia.

» - n: ch' ell' abbia (chelabia).

70 - a (erroneo): preghi.

» - b: Dio in disdegno.

» - t: Dio in dispregio (così il Codice Vaticano e quel di Catania. Il Cortonese: Dio in dispetto).

71 - a b q: a lui. p - a: li suo.

» - m: i saoi.

» - n: com' io a lui dissi.

73 - a: drieto.

» - d h n: Ma viemmi dietro (viemi).

74 - a h n: ne la rena (q: ne larena).

75 - n h: teni.

» - a c d g l q r t v: tien li piedi (cost anche il Triulziano spogliato dal Mussi).

» - s: se li tiene stretti. (Il Buti edito: al bosco fa li tenga). Tacendo diuenimo laoue spiccia fuor dela selua un picciol fiumicello lo cui rossore ancor miraccapriccia Quale delbulicame esce ruscello che parton poi tralor lepeccatrici tal pla riua giu sengiua (illo Lofondo suo adambo le pendici

80

- V. 76 b: Tacendo devenimo la dove (n: Taciendo divenimo. Antaldi: dove).
  - » c: Tacendo venni la dove.
  - 77 a b c d g q r: de la rena (g h: de larena).
  - 78 n: ricapriccia.
  - 79 a: escie.
  - » a b c e f q h i n o p r: del bulicame (n: rusciclo).
  - » d f s t: di bulicame.
  - » l m q v; del bulicame esce il. (\*)
  - 80 g n q: pecatricie.
  - 81 a b c d e f g l m n o p r s t v: rena. (\*\*)
  - 82 g: Il fondo.
  - = a : ambe.
    - » r: ambur.
- (\*) Il Codice Landiano ebbe da altra mano sopra bullicame la voce bollicame. Le quattro edizioni antiche, il Vaticano, il Berlinese, il Gaetani, il Filippino leggono come i Triulziani e il Buti edito. Colla nozione del Lana che tiene bulicame un fiume presso Viterbo la voce dovrebbe nella moderna ortografia avere la prima lettera in maiuscolo. A Viterbo il bulicame dà ruscello ed è propriamente una sorgente; il prefato Buti chiosa: » è un lago la cui acqua sempre manda su bollori e però si chiama buli- came perchè sempre bolle.... e di quello lago esce un fiumicello. » E aveva detto: « Qui fa similitudine da quel fiumicello al bulicame di Vi- verbo. »
- (\*\*) Il Cassinese la riva, e i suoi editori gli scrissero sotto lezione unica. Io mostrai che unica non era, perchè me la dava anche il Cortonese, e anzi trovandola dizione giustissima la tenni come scelta pel mio Dante col Lana (V. Vol. 1.\* pag. 269 e Vol. 3.\* pag. 555, edizione bolognese). Al cadmita da Ferno sarà paruta una malvagità perchè non è nel Buti e Compagnia, ma intanto ecco h i q, che hanno anch'essi riva. L'errore dev'essere antico se quasi tutti hanno rena, e dev'esser provenuto dallo scambio mutuo dell'i coll'e, e dalla lettura di n per u. La verità scatturisce dai versi che seguono.

facte eran pietre aymagini dalato
pchio macorsi chelpasso era lici
Tra tucto laltro chio to dimostrato
posciache noi intramo pla porta
locui sogliare anessune negato
Cosa nöfu dali tuoi occhi scorta
notabile comel presente rio
che sopra se tucte fiammelle amorta
90

Queste parole fur delduca mio pchil pgai che milargissel pasto

V. 82 - h n: pendicie.

» - gli altri: e ambo. (\*)

83 - a e f r: Fatti eran pietra e margini da (a: Fati).

» - b: Fatti eran pietra e i margini dal.

» - c d l o p: Fatt' eran pietra e i margini dal.

» – g: Fatti eran pietra e i margini da.

» - h n: Fatti avean pietra e margini da.
 » - i s m q: Fatt' eran pietra e margini da.

» - t: Fatt' eran pietre e i margini da.

» - e: Fatt'eran pietre e margini da. (L' Antaldi: fatte eran pietre e gli argini da).

84 - a: lice.

» - h: licie, 85 - b: ch' i'.

» - meno n tutti: che il.

86 - n: intramo.

88 - a: Cosa non fue da li tu' occhi (o chi).

» - m: da li tu' occhi (e sopra: tuoi).

 $90 - b \ c \ p$ : Che sovra.

» - a n: fiamelle.

» - gli altri: fiammelle.

91 - a: fuor.

92 - a: Perche 'l pregai che 'l mi largisse 'l pasto.

» - b c: Perch' io 'l pregai.

» - g h q: Perch' io il pregai.

(\*) Il parmigiano m per errore di nch in vece di mb porta anche in vece di ambe dato anche dal Frammentario.

dicui largito maueal disio In mezzo mare siede un paese guasto disselli allora che sappella creta soctol cui rege fugial modo casto Una montagna ue chegia fu lieta

dacqua e di fronde che si chiama yda ora e difta come cosa uieta

Rea la scelse gia pche una fida del suo figliuolo e pcelarlo meglio 100

95

V. 93 - a: m' ave 'l (mauel) disio.

» - d l m o p s t v: m' aveva il disio.

94 - a c f g h i l m o p r t v: In mezzo mar (anche il Cataniese, i Riccardiani 1005 e 1028, il Laurenziano XL, 7, il Cassinese, il Filippino, le edizioni antiche di Jesi, Foligno e Napoli).

» - e: In mezzo il mare.

» - q: In mezzo 'l' mare.

» - d s; In mezzo 'l mar.

95 - q: disse 'l (dissel ovvero diss' el).

» - h n: allotta (alotta).

96 - a: sotto 'l (sotol) cui.

» - n: sotto 'l (sottol) cui regie. 97 - a n: leta.

98 - b d e q h i m n o p r t: D' acque.

» - s: che se.

» - v: frondi che si chiamava. (°)

» - meno h i tutti: Ida.

99 - h: veta.

100 - n: scielse.

» - i: per una (fors' avea innanzi cura, come prese il Cor-, tonese).

101 - h: D' un suo.

» - n: D' un suo figliolo e per cielarla.

<sup>(\*)</sup> Il Buti edito ha chiamò; il Magliabecchiano legge come il napolitano.

quando piangea uifacea far le grida
Dentro dalmõte sta dricto un grã ueglio
che tien uolte le spalle inuer damiata
e roma guata si come suo speglio
La sua testa e di fino oro formata
e puro argento son lebraccia el petto
poi e dirame Ifino ala forcata

105

V. 102 - a: crida.

» - b d: vi facea far grida.

» - e: piangia (piangia).

» - n: piangiea vi diciea.

» - t: Quand' ei piangea. (\*)

103 - a: Dentro al monte.

» - b d: Dentro a quel monte.

» - r: Entro dal monte.

» - t: Dentro nel monte.

104 - n: ten volte.

- b : en ver.

» - e i: ver.

105 - tutti: guarda.

» - a c d f h i n: guarda come suo.

» - e: guarda come per suo.

» - g: guarda come il suo.

106 - t: La testa sua di fino oro è (anche Antaldi).

» - s v: La testa sua è di fin or (anche Buti edito).

107 - n: argiento.

» - a: bracie.

» - e f g r: Di puro (anche il Cortonese).

» - h: e pur.

108 - a: ramo tutta la.

» - e: ramo fin a l'inforcata.

» - f i: alla 'nforcata (anche il Poggiali).

» - h n: rame fino alla.

-q: rame fin a la (ala).

» - r: ramo infino.

(\*) Bene osservò il Torricelli ne' suoi Estratti la giustezza di questa dizione, conoscendosi così più certo il soggetto.

Da indi în giu e tucto fero electo
saluo chel destro piede e terra cocta
esta insu ql piuchensu laltro recto
Ciascuna parte fuor che loro e rocta
duna fessura che lagrime goccia
lequali acolte foran qlla grotta
Lor corso î questa ualle si diroccia
fano acheronte e stige e fregetonta
poi sen uă giu p questa stretta doccia

V. 109 – b: Da inde.

110 - n: chel destro.

111 - n: sta su quel più che su l'altro.

» - e: sta sun quel (sun anche v. 9, XVII).

- h q: che su l'altro.

→ - c: sta su quello piu che 'n su l' altro.

» - d: sta su quello più che sull' altro (anche il Cataniese).

- t v: sta su quel piu che 'n su l' altro.

» - b: E che sta su quel più che sull'altro.

» - s: sta su quel più che su l'altro (Antaldi: Ed è in su quel - Buti edito: E sta in su quel più che in su l'altro).

» - tutti: eretto.

112 - a: Ziaschuna.

- n; for che.

113 - a: choccia.

114 - q: Le quai.

» - meno a n tutti: accolte ( Cortonese: furo ).

115 - a: quella valle (anche il Cataniese, il Filippino, e l'antica edizione Mantovana). (\*)

» -h q: Lo corso.

» - i; si rindoccia.

116 - a n: stigie.

» - n: flegitonta (V. anche verso 131).

117 - b: Po' sen va.

(\*) Il Codice di Casa Landi ha quella ma per correzione di mano postuma dove par che fosse questa. L'Antaldi ha questa parte.

Infin laoue piu nõsi dismõta
făno cocito e qual sia qillo stăgno
tu lo uedrai po qui nõsi conta
Et io allui sel presente rigăgno
si deriua cosi dalnostro mondo
pehe ci appare pure a qsto uiuagno
Et egli ame tu sai chelluogo e tõdo
e tucto che tu sia uenuto molto
piu asinistra giu calando al födo

120

125

V. 117 - e t v: Poi sen va (anche il Cortonese). (\*)

118 - g: Insin.

119 - q: e qual è qual sia quello.

120 - e: Tu là il vedrai.

» - q: Tutto 'l vedrai.

» - s: Tu ti 'l vedrai.

» - t: Tu 'l ti vedrai.

» - c o: Tu 'l vederai (così Antaldi e la Cominiana).

122 - a h n: diriva.

» - m: dal vostro (preso certo u per n).

123 - e: pur questo più vivagno.

» - i: Pur quello.

» - t v: Perchè appar.

meno n tutti: appar.
 n: appare (apare) pur.

» – n: appare (apare) pur. 124 – a: Ed elli – n: Et elli.

» - a n: che 'l (chel) luoco - e: loco.

125 - a: Tutto che tu sie.

» - c: Con tutto che tu sie (anche il Cataniese e le quattro più antiche edizioni).

-n: sie.

126 - c d e f g l m o p r s t v: Pur a sinistra. (\*\*)

(\*) Come il Lambertino leggono le edizioni antiche di Foligno, Mantova e Napoli, e i Codici Filippino e Cassinese. Le lagrime tante fanno i flumi, poi sen vanno. Quelli che leggono va non videro, o non ebbero, innanzi l'abbreviatura sull'a come è nel Lambertino. In vece di questo verso il Codice segnato i ripete il 114.

(\*\*) A questo modo leggono Buti edito e l'Imolese, la Crusca, l'Aldina, i quattro florentini del 1837, e i Codici Berlinese, Gaetani, il Lau-

Nonse ancor ptutto il cerchio uolto pche se cosa napparisce noua no dee adur marauigliaaltuo uolto Et io ancor maestro oue sitroua fregetonte e lete che delun taci e altro di che si fa desta pioua In tucte tue question certo mipiaci

130

V. 127 - a n: tutto 'l cerchio.

128 - a: aparesse.

» - b: m'apparesse e nova.

» - i n: n' apparisse.

» - n: nuova.

» - v: t'apparisce (Antaldi: Però se).

129 - a: die addur maraviglia tu' volto.

-q: al tu' volto.

= n s t v: de' addur (n: adur).

130 - a: ritrova.

» - t: dove.

» - c d o p: truova.

131 - meno t n tutti: Flegetonte.

» - n: Flegitonta.

» - t: Flegetonta. (V. sopra al verso 116).

 $\Rightarrow$  - a b c o p: lethe. (\*)

» - h: de l' un mi taci.

132 - a: che si fa questa.

» - m: che fa questa.

133 - n: cierto.

renziano XL, 7 e il Boccaccio nel suo Commento. Leggono come il Lambertino gli altri Codici nostri, l'Antaldi, il Cassinese, il Flippino, e le quattro prime edizioni del poema. Il Bartoliniano ha Pure sinistra error manifesto di penna derivato da una a male scritta, o mal letta. Già notai che il Witte seguitò il Foscolo il quale trovava in Più maggiore perspicuità. Io che nel Dante col Lana aveva tenuto Pur in significato di continuo, sempre, anzi, non mi disdico, e si vegga il Commento del Lana istesso (Vol. 1.º pag. 274) che sostenta a maraviglia il mio concetto.

(\*) Gli altri, e 24 Codici di Parigi veduti dallo Zani Ferranti, e il Guinigi e 'l Codice di Brusselles leggono come il Lambertino.

Letre uedrai ma fuor di qsta fossa laoue uano lanime alauarsi quando la colpa pentuta e rimossa Poi disse omai e tempo dacostarsi

Poi disse omai e tempo dacostarsi dalbosco fa che dentro me uegne limargini fan uia che no sono arsi Et sopra loro ogni uapor saspegne 140

229

135

V. 134 - a b n: Rispuose ma 'l bollor (a: dillaqua).

135 - a: doven.

» - t: dovria.

136 - a: fuor de.

» - v: Lethe vedrai ma non in. (\*)

137 - a (errato): allaruassi,

- d n t: la dove.

138 - i: è pentuta e.

» - c: remossa.

139 - g: daccostarsi - q: da costarsi. (\*\*)

140 - a: rietro a me (poi errato: vegni).

-g h l m n: diretro a me.

» - i: dietro a me.

» - q: diretro mi. (\*\*\*)

141 - tutti: son arsi.

142 - a (errato): spegne.

» - meno a tutti: spegni.

(\*) L'Aldina e il Buti edito hanno anch'essi ma non in, che il Torriccelli loda, e io non lodo pel suo mal suono. La lezione Letre del Lambertino dev'esser provenuta da un Lethe in che l'h era sciupata nella lunga asta.

(\*\*) L'errore in questi due Codici è pel primo di mala lezione dell's dopo da (da scostarsi), o fors'era stinto e fu preso per c; pel secondo fu vera ommissione come nel Lambertino.

(\*\*\*) Il dentro del Lambertino è manifesto errore del diretro mutato in n il re.

~66(O) Des

# CANTO QUINDICESIMO

Ora cenporta lun deduri margini el fŭmo del ruscel disopra aduggia siche dalfuoco salva lacqua e gliargini Quale fiăighi tra guizzante e bruggia

V. 1 - n: dei duri.

2 - a n: de ruscel.

» - a: auggia.

» - b: fumo di.

» - i: da sopra.

3 - n: foco.

» - t v: l'acqua e li.

» - b c q s: l'acqua li. (\*)

4 - c n: Quali Fiamminghi (c: Qual i).

(\*) Le quattro più antiche edizioni, il Bartoliniano, il Guinigi, nove parigini visti dal Zani Ferranti leggono come il Landiano, e cotale il Cassinese. Così il Witte ritenne e così ritenni io con questo Lambertino e colla Crusca. Ma io mi ricredo: e considero che se il Bianchi segretario della Crusca chiosa che la nebbia (o il fumo) spegna le fiamme non può sostenere quella copulativa e. In cotal guisa intesero il chiosatore anonimo dato dal Fanfani, e l'Imolese e anche il Lana, onde io mi dichiaro in colpa, e dichiaro che il per consequens, che ha il Lana, è una conclusione di tutt'altri che del Lana, ma glossema contraddittorio (V. Dante col Lana, bolognese, Vol. 1.º pag. 278). Il Giannini si arrogante editore del Buti non si accorse neppure egli di questo grosso errore, a cui non sono scusa i tanti che leggono come il Lambertino.

temendo il fiocto chenuer lor sauuenta 5 fano lo schermo pur chel mar si fuggia E quale i padouan lungo la breta pdifender lor uille e lor castelli anzi che chiarentana il caldo senta A tale imagine eran facti quelli

10

V. 4 - s: Guizante (Guicante, perduta la coda del c onde con essa si formava la zeta).

» - t v: Cassante. (\*)

5 - q (errato): fiato (fors' era: fiocto).

- e h n q r s t v: che ver lor.

» - gli altri: che in ver lor.

6 - a n: perchè 'l.

» - b d e f q h i o p q r s t v: perchè il. (\*\*)

» - s t: pur ch' al.

» - q: li fuggia (li per ivi?).

» - e: lo schermo.

7 - a: E quale i padovani.

» - n: E qual i (quali) paduani. 9 - n: Anci ( Cataniese: che 'l Chiarentano).

10 - h i n: tali imagini.

(\*) La Crusca, l'Antaldi, i quattro fiorentini, gli editori della Minerva, e Fulgoni e Zatta hanno Guzzante. Il Buti edito legge come il Lambertino, e il suo editore Giannini avvisa che può essere Cadsant o Cassand. Ciò aveva notato già Zani Ferranti dando il latino Cassandria; e non è maraviglia la differenza del nome in Italia dove i nomi de paesi sono stati storpiati a migliaia. Altri pose dubbio non si volesse Guanto, e Guanto, e ne vide anche il Witte, non ha riscontro di luogo per all' uopo. Il Fanfani che accettò nell' Anonimo Guizzante, accettò anche Guzzante nel testo del Poeta, onde non si conosce il meno errato. Nel Commento, detto così impropriamente l' Ottimo, qui chiosasi col flusso e riflusso del mar del Leone, e come e ivi e in alcuni testi del Lana il periodo è assai intricato (copiato dall' Ottimo) il Witte accusò d'ignoranza il Lana come avesse portato il Mediterraneo in Fiandra. Io, con altri Codici, ho potuto raddrizzare il testo, e vedasi nell'Edizione bolognese del Dante col Lana. Vol. 1.º pag. 278 e Vol. 3.º pag. 577.

(\*\*) Leggono col Lambertino il Riccardiano 1028, il Cassinese, il Filippino, il Vaticano, il Berlinese, il Gaetani e l'antica edizione di Foligno: ma se il purchè s' ha a prendere nel suo ordinario significato, non

regge qui nulla in bene, e resta naturale p r che o perche.

tucto che nesi alti ne si grossi quali chese foff lomaestro felli Gia erauam dala selua rimossi tanto chio no auaria uisto douera pcio chendictro riuolto mifossi Quando incotramo danime una schiera che uenia lungo largine e ciascuna

15

V. 11 - i: non siano alti nè si.

12 - n: maistro.

» - a: Qual che si fossi.

» - d: Qual che si fosson.

» - s: Quai che si fosser.

» - t v: Qual che si fosser.

» - gli altri: Qual che si fosse (anche Witte). (\*)

13 - t: Noi eravam (anche il Cortonese. Il Cataniese poi ha della).

14 - a: avria.

» - h: averea.

» - n: dov' i' era (doviera).

» - c d o p: Tanto ch' i'.

» - gli altri: Tanto ch' io.

» - meno a h tutti: avrei.

15 - a l: indrieto.

16 - n: incontramo.

» - v: scontrammo (anche Antaldi).

17 - f g q r t v: venian (cost il Codice Filippino e l' antica edizione di Mantova).

» - i: venien (anche Antaldi. Il Cataniese: vien errore certo di venien).

» - a: vener.

<sup>(\*)</sup> Il Triulziano spogliato dal Mussi ha Quale si fosser; il Cassinese e la stampa del De Romanis: Qual che se fusse. Io credo che sopra l' i di fossi una volta sia stato il segno di abbreviazione dell' n, e altro segno per l' r sull' e di fosse; e quindi il Quai meglio del Qual. Fu avvertenza del Monti, e di vero il testo del Commento del Lana consona al numero del più. Il Zani Ferranti questo volea che il Monti, e spiegava: in qualunque modo fatti. Che ne reca l' infallibile Giannini? Qual che si fosse! Il Lambertino lo rigetta.

ciriguardaua come suol dasera

Guardar lun laltro socto noua luna
e si uer noi aguzzaua leciglia 20
comel uecchio sator fa nelacruna

Cosi adocchiato da cotal famiglia
fui conosciuto da un chemi prese
plo lembo e grido qual marauiglia

Et io quandolsuo braccio a me distese
ficcai gli occhi plo cocto aspecto

V. 18 - a i: sol.

19 - a: Guardar l' un altro.

» - b c l: Guardar un altro.

» - m: Guardar uno altro.

» - i: Guarda (ma fors' era in origine: Guarda).

» - n: nova.

20 - a n: agucciavan.

» - q: s'aguzzavan.

» - q: Così ver noi.

» - v: E sin ver,

21 - a b c d n o p q: Come 'l vecchio. (\*)

22 - n: adochiata.

23 - a c: Fu io.

» - i: Fu' (fu).

» - f (errato): Fui adocchiato.

24 - a: cridò.

» - q: meraviglia. (\*\*)

25 - c f i l: E quando il (Il Cortonese: Ed io come '1. Il Cataniese: Quando '1 braccio suo; l'edizione antica di Mantova: Ed io quando il braccio suo).

26 - f: L'occhio ficcai (Antaldi: Ficcai ben gli occhi; Cortonese: Ficcai giù l'occhio), (\*\*\*)

(\*) Anche il Buti edito porta l'articolo; così Guinigi, il Vaticano, l'Angelico, l'antica edizione di Mantova, il Cassinese, il Cortonese. Il Lana chiosa pur coll'articolo. (V. pag. 279 del Vol. 1.º edizione bolognese).

(\*\*) Il Codice Triulziano già Bossi, spogliato dal Mussi, qui ha grembo in vece di lembo.

(\*\*\*) Nessuno de' nostri Codici ha il conto per cotto qual videro Valori e compagni. sicheluiso abbrusciato no difese
La conoscenza sua almio itellecto
e chinado la mano alasua faccia
risposi siete uoi q ser Burnetto
E quelli o figliuol mio no ti dispiaccia
se Burnetto Latino unpoco teco

30

V. 27 - a b l n: abrusciato.

» - q: bruciato.

» - gli altri: abbruciato.

29 - e v: la mia alla sua. (\*)

30 - a: Rispuose o siete.

» - b n: Rispuosi sete.

» - c f: Burnetto.

31 - a: quelli figliuol.

» - c: figliuol non.

32 - a c d h n: Ser Brunetto (Cost, e non mi par bene, hanno diciannoce parigini, a vista di Zani Ferranti; cost il Buti Magliabecchiano, e il Codice di Cortona, e le quattro più antiche edizioni del poema).

» - e f g i l q r s t v : latini. (\*\*)

(\*) Molti sono i Codici che leggono come il Lambertino, e tal leggeva quel di Casa Landi corretto mano in mia come hanno il Gaetani, il Buti edito dal Giannini e il napolitano, i Roscoe, l'Antinori, il Guinigi, il Bartoliniano, e già tennero il Landino, l' Aldo, il Foscolo, il Costa, il Cesari, il Monti. Questo mia fu respinto dal Witte il quale scrisse: che il De Romanis l'avrà preso dal Gaetani, e dal De Romanis il Viviani; e non tenne conto delle finissime ragioni che il Monti pose al Vol. 1 pag. 131 dell'edizione del Bartoliniano fra le quali è un passo simile del Purgatorio II, 75, e la concordanza di questo XV, 29 Inferno coi versi successivi 43-4-5. Con quel tedesco è fiato gettato quand' ha preso un partito: tuttavia se quella mezza dozzina d'italiani non è di ciuchi, io mi starò con essi e con la celebrità dell' Ambrosiano 198, e noterò che non si china che ciò che è ritto; e che la mano anzi che chinare, meglio si porta, porge, o altro equivalente fa. Anche il Fanfani accettò mia nel testo che appose al Commento anonimo da lui dato. D'altre varianti è parola in Barlow pag. 130 del Critical ec. Contribution.

(\*\*) Come il Lambertino, e gli altri Codici, leggono le edizioni antiche di Jesi e di Mantova, il Cortonese, e il Lana nelle sue chiose.

35

ritorna indietro e lascia andar latraccia

Io dissi allui quățo posso uen pgo o se nolete che conoi masseggia

.farol se piace a costni che uo seco

O figliuol disse qual di qsta greggia

saresta punto giace poi cetot anni senza restarsi quadol foco il feggia

V. 33 - a: indrieto.

- f: adietro.

= q : endietro.

34 - c d e f g h i l m n o p q r s t v: Io dissi lui. (\*)

35 - meno a tutti: E se volete.

» - a: E se (esse) voliti.

» - n: m' aseggia.

36 - d n: a colui.

37 - q: disse 'l (dissel).

38 - n: S' aresta ponto giacie poi cento.

» - t v: si resta.

39 - a b c d n o p q: Sanza arrostarsi.

» - f i m: senza arrostarsi (anche Antaldi).

.» - e l r s t v: senza rostarsi (anche il Cortonese).

» - h: senza arrestarsi. (\*\*) » - d n: quando il caldo.

» - t: quando fuoco.

» - v: quando 'l fuoco seggia. (\*\*\*)

(\*) Il Codice Landi legge a lui, ma per ritocco d'altra mano. L'Antaldi: Ond' io a lui.

(\*\*) Qui il Lambertino legge assai male. La Nidobeatina segue il 198 Ambrosiano e i compagni di quello, i quali in sostanza provenendo da senzarostarsi, unisconsi ai più, e portasi per lo meglio e per lo più giusto senza arrostarsi. Tuttavia può essere accaduto che il restarsi del Lambertino e l'arrestarsi degli altri fossero per alterazione dell'o in e da copisti ignoranti del significato di rostare e di arrostare, passata poi senz' altro in copie successive. Questo intendo, e non il rittarsi del Bartoliniano sostenuto dal suo editore, e tenuta lezione probabile dal Foscolo.

(\*\*\*) Il Commento di questo Codice, che è del Buti, soggiunge: « il » feggia, cioè il fascia, cuocelo ». Parrebbe dunque nel testo poetico essère errore del copista; ma nel Buti edito dal Giannini sta seggia anche nel Commento. Io per me ritengo fermamente che l'errore discenda dritto

40

45

Pero ua oltra io tiuero apanni e poi rigiongnero la mia masuada che ua piagendo i suoi et'ni danni Io no osaua scender delastrada pandar par dilui mal capo chino tenea come huom chereuerete uada El comicio qual fortuna odestino anzi lultimo di quagiu timena e chie questi che mostra il cămino Lassu dissi nella uita serena

V. 40 - a e r: oltra.

» - q: oltra e ti.

41 - l: rigiugneremo.

» - e (errato): ragionerò.

» - q: regiugnerd. » - n: ringiugnerd. (\*)

42 - n (errato): pianghiendo.

43 - a i: usava.

» - n: sciender.

44 - h: inchino.

» - c d e f l m o p s t v: riverente.

45 - cdeflmoprstv: Ei.

46 - b: Et.

» - n: distino.

47 - q: Innanzi.

» - a n: Anci (non manca se non la coda al c).

48 - a: che ti mostra.

» - e v: quei che ti mostra. (\*\*)

» - a n: mostra 'l.

49 - tutti: Lassù di sopra.

da amanuense che lesse per s una f, ingannato da mala scrittura ove promiscui stavano cogli f i lunghi s.

(\*) La mala scrizione di questi tre ultimi Codici non toglie dalla mente il retto rigiugnerò. Il Landiano ha rigiungerò, e il Cortonese rag-

(\*\*) Il Codice di Berlino e il Gaetani, il Santa Croce corretto di seconda mano e il Buti edito leggono come l'Ambrosiano 198; il Cortonese: que' che ti mostra.

| INFERNO - CANTO XV.                                                       | 237  |
|---------------------------------------------------------------------------|------|
| risposi lui mismarri in una ualle<br>auanti che leta mia fosse piena      | 50   |
| Pure ier mattina leuolsi lespalle                                         |      |
| questi maparve tornado in quella<br>e riducemi a cha pquesto calle        |      |
| Ed egli a me se tu segui tua stella<br>non puoi fallire al glorioso porto | . 55 |
| seben macorsi nelauita bella                                              |      |

V. 50 - a b n: Rispos' io lui.

» - s: Risposi a lui. (\*)

» - a: a una valle.
» - b n: smarri' una valle. (\*\*)

51 - n: la età.

52 - a b c d n o p: Pur.

53 - a b c f o: apparse. (\*\*\*)

» - n: tornando io in.

» - q: ritornando in (Crusca e Vaticano).

» - qli altri: tornand' io in.

54 - a v: reducemi (n: reduciemi).

» - e: E ridussemi in su per.

56 - d: Non puoi fallir il glorioso.

» - n: falir.

» - q q: fallare.

» - b c e f h l m o p s t v: a glorioso.

57 - n: acorsi. (\*\*\*\*)

58 - a n: fosse.

(\*) Questo risposi che è anche del Lambertino e degli altri napoletani, può dividersi rispos' i'.

(\*\*) Questa scrizione smarri' una dev'essere stata — smarrīuna — e quell'altra a una dev'essere stata nuna.

(\*\*\*) Il Landiano è stato ritocco da mano postuma nel tornand' io che fors' era ritornando in.

(\*\*\*\*) Nessuno de' nostri Codici ha in la vita novella come ha l'Antaldi e come piace al Zani Ferranti e prese il De Romanis, che non è giusto nè vero, Brunetto s' era accorto nella vita terrestre, e non nella eterna, dell' altezza a cui Dante camminava.

uegiendo ilcielo ate cosi benigno dato taurei allopera conforto

Ma quellingrato pilo maligno
Che discese difiesole ab antiquo e tene ancor del mote e del macigno
Tisifara pben tuo far nemico e e ragion che tra gli lazzi sorbi sidisconuien fructare il dolce fico
Vecchia fama nel modo gli chiama orbi gente auara inuida e supba da ilor costumi fa che tu tiforbi

V. 59 - n: Veggiendo.

62 - a n: disciese.

» - c: da antico.
64 - a: Te.

» - a b h n: nemico.

» - tutti: per tuo ben far.
65 - a: laci (manca solo la coda al c).
66 - g: Che disconvien.

» - a: el dolce.

» - q: lo dolce.

» - b c f g l m n o p r t v: al dolce (n: dolcie). (\*)
68 - a n: giente.

» - tutti: invidiosa.
69 - a e f g h i l m n g r s t v: da lor.

(\*) Leggono dunque come il Lambertino i Codici de his, l'Angelico, il Vaticano, il Guinigi, quel di Brusselles, quindici parigini veduti dallo Zani Ferranti, la stampa d'Aldo, quattro Pucciani, i Riccardiani 1025 e 1027, il Cassinese. Il Foscolo e il Witte accettarono al; ma il Foscolo diede segno che poteva preferirsi l'il, dicendo: « ma disconvien impersonalmente ha più del pellegrino ». La sua lezione e quella del Witte si spiegano: non è convenirnica di dolce figo stare o dar frutti tra lazzi sorbi; la lezione degli altri: non è conveniente lo sfruttar del dolce figo (o che il dolce figo sfrutti) fra lazzi sorbi. La prima è tutta relativa al fico, la seconda e l'assoluto della convenienza; per me accetto questa come più larga e nobile. Il Lana (pag. 282 Vol. 1 della edizione bolognese), e l'Anonimo del Fanfani (pag. 358 Vol. 1) seguono questo concetto, quantunque nel testo dato dal Poeta sia diverso.

65

60

La tua fortuna tanto honor tifba che luna parte elaltra aurano fame di te ma lungi fia dalbecco lerba Faccian le bestie Fiesolane strame dilor medesme ma no tocchin lapiata salcuna surge ancor nellor letame In cui riuana 1 la semeta sancta

75

### 1) Errore, per riuiua.

V. 70 - n: ancor.

71 - f: averà (anche l'Antaldi).

» - h n: averan.

» - e: avarà.

» - r: avaran. (\*)

72 - a n: fie.

= q :longe fia. (\*\*)

74 - v: Di lor semente e non guastin la pianta. (\*\*\*)

» - g i n: medesimi.

» - h q : medesimi e non tocchi (fors' era sull' i di tocchi il sequo d'abbreviatura dell' n).

75 - h m n: in lor (anche il Cassinese e il Buti edito). (\*\*\*\*)

76 - i: Tra quali ruina la.

» - t v: In cui ruina. (\*\*\*\*\*)

(\*) Credo che avarà e averà dove noi poniamo gli aceenti aveano il segno della n sottinteso.

(\*\*) Al membranaceo dell'Archiginnasio (h) manca fia. I signori Pallastrelli è Fioruzzi non avvertirono ciò che il Cappelli rilevò che il Landiano quivi reca: dal becco le barba. Quivi l'amanuense deve avere avuto innanzi la herba, e o mal ebbe, o mal lesse.

(\*\*\*) È notevole questa variante che è altresì nel Commento che accompagna il testo, ed è nel Buti edito: la maggior forza d'espressione sta nell'abbiezione in che non solo getta gli adulti, ma anche i giovinetti nati da loro, come da loro educati. È a desiderarsi escano altri Codiei che la riproducano.

(\*\*\*\*) Come il Lambertino leggono tutti gli altri, e la Crusca, l'Aldina, i quattro Fiorentini, il Vaticano, il Gaetani ed cziandio il Cortonese che per variante ha surge su nel lor. Nel Dante col Lana, edizione bolognese, dissi la ragione del non doversi seguire il Witte.

(\*\*\*\*\*) Questa ruina è manifesto errore di riuiua provenuto dal manco dei punti sugl' i e dalla perdita d'un' astieciuola. Di ciò non si accorse l'autor del glossema ch'è nel commento del Buti del Codice napoletano,

di quei Romani chiui rimat quado fu facto il nidio dimalitia tanta Se fosse tucto pieno il mio dimado risposi lui uol no saresti ancora

80

V. 76 - gli altri: riviva.

» - a: semenza.

- c e f g h i o p : semente. (\*)

77 - n: romani.

» - i: rimaser.

78 - a n: malicia.

79 - tutti: nido.

80 - d i l m s: pieno tutto.

» - a: tutto a pieno. (\*\*)

» - b c n t v: Rispuos' io lui voi non.

» - h: Risposi io lui voi non saresti.

» - q: Risposi io lui non saresti.

» - a: Rispuose a lui voi non.

» - i: saresti.

che volle sancire per buono l'errore, chiosandovi, cioè si guazta. E sancir lo volle il Foscolo quando scrisse: « In cui rovina, riferendolo a letame » e non male ». Ma se il seme di que 'Roman, che vi rimaser quando fu fatto il nido di tanta malizia, vi ruina, qual sarà la pianta? Procurate a inestricarvi; non vi riuscite. Ben vi riuscite, se sperate di trovar fra quel letame una pianta in cui riviva la semente santa di que' romani, ecc. Il Cassinese ha capovolgendo l'ultimo u proprio riuina, e debb' esservi stato riuiua. Di vero il ruina è errore antico, trovandosi anche in un Codice cortonese, ed essendo stato veduto dagli Accademici florentini, e letta nell'antica edizione mantovana. Per altro il Foscolo riconobbe che il riviva consuona meglio colle speranza di Dante.

(\*) Avvertii nel Dante col Lana ch'era da fuggire l'enta-anta dell'altra lezione, e qui riavverto sebbene l'abbiano il Vaticano, il Gaetani, la Crusca, Aldo, i quattro fiorentini. Semente hanno le edizioni antiche di

Foligno e di Mantova, il Buti edito e il Cassinese.

(\*\*) La Crusca ha pieno tutto come già l'Aldo, e come poi i quattro Fiorentini e il Foscolo. Nel Dante col Lana (Vol. 1, pag. 283, edizione bolognese) ho domandato a chi porta il tutto pieno come possa esser pieno non tutto? Qui il pieno sta per essudito; quindi conviene aprir la mente, e aprendola non vi ha già se tutto fosse esaudito il mio dimando perchè potrebb' essere esaudito in parte, ma bene se fosse per essere esaudito quel tutto ch' io dimanderei. Quindi la variante del Triulziano del 1337, e de' compagni a me sembra preferibile.

da lumana natura posto inbando
Che lamete me ficta ed or mi accora
la cara e bona ymagine patna
diuoi quando nelmodo adora adora
Minsegnauate come luom sectema
e quantio labba i grato metrio uino

85

V.  $81 - b \ddot{c} d e f g i n o p q r s$ : De l'umana.

82 - a c i l m n: Che la mente. (')

» - i: m' ha fitta.

» - c d e f h i l m q r: accuora.

» - n: mi cora. (\*\*)

83 - a: imagina.

» - o p s: La cara buona imagine paterna.

» - d n: La buona e cara.

». - e: La bona.

» - v: La chiara e buona.

» - a b c t v: La cara e buona imagine e paterna. (\*\*\*)

85 - q: se 'nterna (senterna).

86 - a: E quant' io le abbia in grato mentr' io.

» - b q m n q: E quanto io l'abbia in grato mentr' io.

» - c d o p: E quant' io l' abbo in grado.

» - e f r: E quant' io l' abbia in grado.

» - h i l: 12 quant' io l'abbia a grato.

» - s: E quanto l' abbia in grato mentre vivo.

» - t: E quant' i' l' abbia a grado mentr' io.

» - v: Quanto l'abbia 'n grado mentr' io. (\*\*\*\*)

(\*) Manca all' e di Che il segno del mancato n; il Frammentario universitario bologuese ha poi il fognamento solito degli antichi Chella per Che 'n la.

(\*\*) Questo corare dev' esser il progenitore di corato, coranza, e simili voci che diconsi antiquate, e si abbandonano dagli scrittori sebbene la nazione a qualcuno faccia tuttavia buon viso ne' suoi dialetti; esempio lombardo: 'l' m' ha corà, ei m' ha accorato!

(\*\*\*) Il Frammentario dell' Università di Bologna avea eppaterna; gli è stata tolta la sillaba ep.

(\*\*\*\*) Non mi dissimulo l'equivoco reso dal suono di in grato; quindi non ostante il sostegno suo dal Bartoliniano, dal Filippino e dalla Jesina, volentieri mi acconeio a ricevere a grato. da ventuno Codici visti dal Valori e dal Rossi, dalle edizioni di Foligno e Mantova antiche e dai Codici Berlinese e Gaetani, e dalla Crusca.

puien nelamia lingua sidiscerna Cio che narrate dimio corso scriuo e fbolo a chiosar con altro testo a donna che sapra sa lei arriuo 90 Tanto uo che mi sia manofesto pur che mia pscienza nomi garra chala fortuna come uuol son psto None noua agli orecchi miei tale aria 1 po giri fortuna lasua rota 95 come le piace eluillan lasua marra Lo mio maestro allora insu la gota destra si uolse indietro e riguardomi poi disse bene ascolta chi la nota No ptanto dimen plando uomi 100

1) Errore, per arra.

V. 87 - tutti: si scerna.

88 - q: del mio.

90 - b: che saprai.

» - eccetto a c g h gli altri: che il saprà, ovcero chel saprà.

91 - d: Ma tanto vo che vi sia manifesto.

» - t: Ma tanto vo' i' che vi sia manifesto.

» - s: Tanto vogl' io che ne sia manifesto.

» - qli altri: Tanto vogl' io che vi sia manifesto.

92 - b: Per che.

» - meno n tutti; coscienza.

93 - h n: Che la fortuna.

94 - b: a l'orecchie miei tal arra.

» - a: agli oriche mei tal arra.

» - n: alle orecchie mie tal arra (Antaldi: all'orecchio mio).

» - meno b tutti: nuova.

95 - e: volga fortuna.

- c d f l m o p r : ruota.

96 - a: lei piace.

» - n: li piacie el vilan.

98 - a: indrieto - e: dietro.

99 - n: ben ascolta (Antaldi: ben l'ascolta).

100 - meno s v tutti: Nè per tanto.

con f Burnecto e dimando chisono
i suo copagni piu noti e piu somi
Et egli a me sap dalcuno e bono
deglialtri fia laudabile tacerci
chel tepo saria corto a tanto sono
In soma sappia che tucti fur cherci
e lecterati grandi e di gran fama
dun peccato medesmo al modo lerci
Priscian senua co quella turba grama
e francesco dacorso anco e uederui
sauessi auuto dital tigna brama
Colui potei che dalfuo defui

V. 101 - meno e tutti: Brunetto.

» - h: dimandai (Antaldi: dimandandol).

» - n: domandai.

» - a: chi suono.

102 - t: i più noti e i più sommi.

103 - a: elli.

» - meno b n tutti: buono.

104 - q s t: laudabile a tacerci.

» - d n: laudabil tacerti (preso, com' è facile, un c per t).

105 - meno b n tutti: suono.

106 - b: sappie.

 $\Rightarrow -q$ : fuor.

107 - b i: litterati.

 $\Rightarrow$  - a h n q: literati.

108 - b: E d' un.

» - g h l m q v: D' un medesmo peccato.

» - e: modo (mancando il segno d'abbreviatura dell' n sul primo o).

109 - meno a tutti: d' Accorso (daccorso).

» - a c o p; anche e.

» - d f i: anche vedervi-

» - h n v: anco vedervi (anche Buti edito).

110 - t: ancor vedervi.

112 - e: Con lui poten.

fu trasmutato darno inbacchiglione
douei lascio imali protesi nerui

Dipiu direi ma iluenire el sermone
piu lungo esf no po po chio ueggio
La surger nouo fumo delsabbione

Gente uien colaqual esf no deggio
siate racomandato il mio tesoro
nelquale io niuo ancora e piu no cheggio
Poi si riuolse e parue dicoloro
che corrono a uerona il drappo uerde
pla campagnia e parue di costoro
Quegli che uince e no colui che pde

V. 113 - a n: Bachiglione.

» - b: Bachilone.

114 - a b c d q h n s t v: Dove lasciò.

» - e f i l m o p q r: Ove lasciò (anche il Cortonese).

» - e: li mai.

115 - a i n: e'l (el) sermone.

» - a: ma 'l (mal) venire.

» - n: ma 'l (mal) venir.

116 - a: però che veggio.

» - e: puote perch' io.

117 - meno n s tutti: nuovo.

» - e f h l o p q r: dal sabbione.

118 - n : Giente.

119 - a b c d c f q i m o p q r: Sieti.

» - h l n q s t v: Siati (Così il Vaticano, il Buti edito, e i quattro fiorentini).

120 - a: Nel quale vivo.

122 - a: correno in Verona.

124 - a: Quello che vincie non.

» - n: vincie.

» - q (errato): color che.

~20((U) 0) Dro-

## CANTO SEDICESIMO

Gia era in loco oue sudia il ribobo del acqua che cadea nelaltro giro simile a quel che larni fano robo

```
V. 1 - a n (errato): luco (a: lucho).
```

 <sup>=</sup> a b c d f n s v : onde.

<sup>» -</sup> a: odia il.

<sup>» -</sup> e: odia 'l.

<sup>» -</sup> i: udia rimbombo.

<sup>2 -</sup> b: cadia.

<sup>» –</sup> a q: alto.

<sup>» -</sup> e: l' autro.

<sup>3 -</sup> c t: a quei. - t: all' arme.

<sup>» -</sup> n s: l'arme (così il Codice berlinese e le antiche edizioni di Jesi, Napoli e Foligno).

<sup>» -</sup> e: l' aere.

<sup>» -</sup> v: l'arnie fan nel rombo.

<sup>» -</sup> m: arni.

<sup>» -</sup> o: arne (come il Bartoliniano).

<sup>» -</sup> h: avie. (\*)

<sup>(\*)</sup> La costruzione di questo verso condotta al naturale è: fanno rimbombo simile a quel rombo che fanno l'arnie, e prendendo il contenuto pel contenente: quel rombo che fanno le api. Ma quell'arnie (mancando i punti sugl'i) fu disaccortamente letto, e riscritto, arme, e quindi si ebbe il rombo dell'arne parendo migliore la similitudine al rimbombo. La Crusca del Comino scrisse lunga nota per far capire che cos' era l'arnia. Il Buti

Quando tre ombre se <sup>1</sup> partiro correndo duna torma che passava sotto la pioggia delaspro martiro Veniano a noi e ciascuna gridaua sostati tu cha labito ne sembri efi alcun di nostra terra prava Aime che piaghe uidi nelor mebri

10

1) Manca: insieme.

V. 4 - tutti: ombre insieme si.

5 - a b c l: turma.

- e f m : turba.

6 - n: piozza.

7 - b c d o p: Venien.

» - qli altri: Venian.

» - a: cridava.

» - n: noi ciascuna.

8 - n: Sostate tu.

» - v: m' assembri (Il Buti edito: ne sembri).

9 - a: Essere alcuno.

» - n: Esser - qli altri: Essere.

10 - a: Hej me.

» - e t: Omè.

» - a: vid' io.

edito chiosando la dizione giusta, e prendendo il contenuto pel contenente dice: « cui fanno alcuno resonare per li buchi ond' elle entrano ed » escono ». Il Buti magliabecchiano ha dritto api nel testo, chiosando poi: « cióè fanno nel buco unde entrano ed escono le api ». Il Buti napoletano pessimamente scrive l'arnie fan nel rombo a meno che inteso non avesse di darci rombo per rombamento, o rombare. L' Antaldi veramente ha fanne che può aversi per fan nel, ma innanzi pone all' arnies quindi mancherebbe il soggetto. L'Anonimo dato dal Fanfani spiega: « è simile a quello rombo che fanno l'api all'arnie » ma per così spiegarsi è costretto nominarsi il soggetto. Lo Zani Ferranti avrebbe voluto bombo e rombo, sostenendosi con Varrone che bombus disse essere il ronzio delle necchie; buono sarebbe trovar Codice che lo autorasse; ma anche l' Imolese ha rombo sebbene lo spieghi con quegli avvedimenti che Persio ebbe in rendere suono rauco di trombetta o simile strumento. - Dopo tanto detto non sarà ozioso far considerare che tanto l' aere dell'Ambrosiano 198, che l' avie del membranaceo dell'Archiginnasio bolognese, e che l' arne del Triulziano XVII possono esser derivate da una sola scrizione aure diversamente letta.

## INFERNO - CANTO XVI.

recenti e necchie dale fiamme îcese ancor mi duole purchei ne rîmbri

Ale lor grida ilmio doctor satese volto il uiso ume disse specta disse a costor seunoli eff cortese

15

- V. 11 a: riceute.
  - » b n: riceuti.
  - » h n: de la fiamma.
  - 12 a: Ch' ancor men duole pur ch' io men rimembri.
    - » n: dole .... nen rimembri (forse men).
    - » t: Ancor mi duol.
    - » b: pur ch' io mi ne rimembri.
  - » q: ramembri.
  - » h: ch' io men ramembri.
  - » q: che ne rimembri.
  - » b c d e f g h i l m o p q r s v: Ancor men duol.
  - 13 a: crida.
  - » a b: dottore.
  - 14,15 a: Volse il viso ver me e disse aspetta

    Che a costoro si vole esser cortese (Cost An-
  - » b: Volse 'l viso ver me e disse Ora aspetta (fw. poi corretto: e disse).

A costoro si vuole esser cortese (fu poi spropositato col disse a costor).

- Volse 'l viso ver me e disse aspetta
   A costoro si vuol esser cortese.
- Volse 'l viso ver me e disse aspetta
- A costor si conviene esser cortese.

  Nolse il viso ver me e poi aspetta
  A costoro si vuole esser cortese.
- Volse 'l viso inver me e disse aspetta
   A costoro si vuole esser cortese.
- » g: Volse il viso ver me è disse aspetta A costoro si vuole esser cortese.
- » h: Volse il viso ver me e disse aspetta A costor si convien esser cortese.

E se no fosse il fuoco che saecta la natura delloco io dicerei che meglio stesse a te chalor la frecta Ricominciar come noi ristamo chi

V. 14-15 - i: Volse il viso ver me e disse aspetta Disse a costor si vuole esser cortese (e così ripete il disse come il Lambertino). - l: Volse il viso ver me e disse aspetta A costoro si vuole esser cortese (Anche it Cassinese ). Volse il viso ver me disse or aspetta A costoro si vuole esser cortese. Volse il viso ver me e disse aspetta - n: A costor si convien esser cortese. Volse il viso ver me e ora aspetta Disse, a costor si vuole esser cortese. Volse il viso ver me e disse aspetta - p: A costor si vuole esser cortese. - q r s v: Volse il viso ver me e ora aspetta Disse a costor si vuole esser cortese (s: vuoli). Volse il viso ver me e disse aspetta Perchè a costor si vuol esser cortese. (\*) 16 - b: foco. 17 - a: luoco. » - meno n tutti: luogo. 18 - a: che a loro. 19 - a h n: ristamo ei: » - b e f: restammo ei. » - c: Ei cominciar come noi ristammo ei.

(\*) Il si vuole dimostrando più la necessità che la convenienza, è anche del Lana. V. Dante col Lana, edizione bolognese, Vol. 1.\* pag. 287. Cotale sta anche nell' Ambrosiano 198, del quale piacemi far notare la ellissi del verbo disse; se si pongano due punti dopo aspetta, rimane il verso successivo come un inciso, una parentesi di considerazione di assai graziosa bellezza, per chi la intenda.

» - d: come no' restam ei.
» - q q: restamo.

» - i l m o p q r s t v: ristemmo ei.

lantico uso e quado a noi fur giùti fero una rota dise tucti e trei Qual solieno icapion far nudi ed unti aunisando lor psa e lor uataggio prima che sien tralor battuti e puti Et si rotando ciascun nel uisaggio dirizzana ame si che otrato il collo

25

V. 20 - a: zunti.

» - d n: e poi ch' a noi fuor ginuti.

21 - tutti: Fenno (Antaldi e Cortonese: fero; Cassinese: Femmo).

» - meno a n tutti: ruota.

» - q: tutti tre.

22 - b c f g i l m o p q: soleano.

» - n: solicano.

» - r: sogliano (sogliano).

» - d: sogliono.

» - e: soglion i campion.

» - v.: solean (solen). (1)

» - n: soleano campioni far.

24 - a: sieno tra loro.

» - t v: sian lor.

25 - i l m o p q v: Così.

» - a s t v: ciascuno il.

» - b c n: ciascun il.

» - d e f g h i o p q r: ciascuna il.

26 - n: dricciava.

» - a b s v: si che contrario il collo (a: che).

» - c m: si che intra loro il collo (m: chintralloro).

» - d h l n: si che tra loro il collo (l: tralloro).

» - e f i l m r: si che in contrario il collo.

(\*) Il Cassinese dando Qual solieno i campioni nudi avverte che questa è iezione unica; se si legga, vedrassi che non si può rinunciare al verbo fare, e che quella lezione è un errore. Si ricorra poi al Commento del Lana, edizione bolognese, Vol. 1.º pag. 288, e l'errore apparira vie più manifesto. — Il Cortonese ha solen come il Buti napoletano ma senza segno di abbreviatura. Il Filippino legge come il Lambertino.

faceano ipie etinuo uiaggio E se mifria desto loco sollo rende indispecto noi e nostri preghi comicio luno il tito aspetto e brollo La fama nostra il tuo animo pieghi a dirne chi tu se chei uiui piedi cosi securo per lonferno freghi Quelorme di cui prestar me uedi 1

30

#### 1) Così errato: prestar.

V. 26 - g: si contro loro il collo.

» - q: si che ciascun el collo.

» - t: si che tra loro e' l collo. (\*)

27 - a: Faciea a pie.

» - n: Faciea el piè.

» - b c e f i l m o p r s t v: Faceva a pie.

» - d h: Faceva e i piè.

= g q: Faceva al pie.

28 - e g h o: Deh se (de) (Anche Antaldi).

» - r s t: Et si.

» - n: luoco.

29 - a: despeto.

» - a b: prieghi (n: priegi).

30 - a e m r: él tristo.

» - gli altri: el tinto.

31 - d: La nostra famà.

» - n: piagi.

32 - c: che tu sei.

» - d: chi tu sei.

» - a c d l m: ch' e' (che) vivi piedi.

» - q: che a vivi piedi.

33 - a e f g h i l m q r s t v: lo inferno.

» - n: fregi.

34 - a: Quest' urme de cui pestar ne vedi.

» - b: Queste l'orme di cui pestar me vedi.

<sup>(\*)</sup> La miglior lezione è senz'altro quella dell'Ambrosiano 198 e de' compagni qui con esso registrati; errato molto il Lambertino.

tucto che nudo e che pelato uada
fu di grado maggior che tu no credi
Nepote fu delabuona gualdrada
Guidoguerra ebbe nome ed i sua uita
fece col seno assai e cola spada
Laltro chepresso a me larena trista
e tegghiaio aldobrandi la cui uoce

- V. 34 e: Quest' orme di cui tu pestar mi vedi.
  - » m n r: Queste l'orme di cui pestar mi vedi.

nel mondo su dovria esser gradita

- » c d f g h i l o p q s t v: Questi l'orme di cui pestar mi vedi.
- 35 a: e depelato.
- » g: edepilato.
- » meno a g tutti: e dipelato.
- 36 q: fo di.
- 37 b n: Nepote fui.
- 38 n: Guido guerra.... e in.
  - » a: nome in.
- 39 n: Fecie.
- » i: e colla.
- 40 a b c d e f g l m n o p q s t v: appresso me.
  - » l: presso me.
  - » b c d i l n o p r: la rena (Anche il Buti edito).
  - » h: appresso ne la rena.
- » q: la terra (come l'Aldina). (\*)
- 41 b: Teggiaio.
- » m: bocie.
- n: vocie.
- 42 defgilm noprt: dovrebbe (Anche il Gaetani).
- » b s v (errato): gradito (Il Bartoliniano ha: dovria nel mondo suso esser gradita).

(\*) Incerto è dividere larena in la rena o l'arena nei Codici a m e f g s t v. Il Codice Riccardiano 1005 ha rena, e di questa voce ho parlato ne passati canti, e corre scritto ne prossimi; rena ha il Laurenziano XL, 7 e tiene la Crusca, e tennero le antiche edizioni di Jesi, Mantova e Napoli, e conserva il Codice Filippino. Questa rena qui è proprio un sabbione. Quel trista del Lambertino, ognun vede, è errore del copista.

Ed io che posto son coloro incroce
jacopo rusticucci fui e certo
la fiera moglie piu caltri mi nuoce
Sio no fussi stato dal fuoco copto
gittato mi saria tralor disotto
e credo cheldoctor lauria soferto
Ma pchio mi sarei brusciato e cocto
vinse paura la mia buona voglia
che di lor abbracciar mi facea ghiotto
Poi comeciai non dispecto ma doglia

45

50

V. 43 - n: crocie.

45 - b : La mala (malla) moglie (mollie) più che altro (La mala moglie è anche nell'Antaldi).

» - tutti: più ch' altro.

» - n: nocie.

46 - n: fosse stato dal foco.

> -c o p s t v: coverto.

» - m: scoperto. (\*)

47 - n: gitato.

» - meno h n t tutti: sarei.

48 - b: E certo che 'l dottor.

» - a: E credo che 'l dottore.

» - n: soferto.

49 - tutti: perch' io.

» - a: saria brusiato.

 $\rightarrow q$ : me sarei.

» - c e f g h i l m o p g r s t v: bruciato.

50 - n: bona.

51 - a: glioto.

» - n: abracciar faciea giotto.

52 - h n: difetto.

(\*) Le edizioni antiche di Napoli e Foligno hanno anch'esse scoperto, e il concetto loro uguaglierebbe quello del Lambertino formatosi col non fossi. Credo che l'aggiustatore non prese coperto per riparato sicuro, ma proprio caricato, addossato, ch' è un falsamento di ciò che Dante intese, ma scusa dell'amanuense che non intese. la uostra odition dentro me fisse
tanto che tardi tucta sidispoglia

Tosto che questo mio signor midisse
parole ple quali io me pensai
che qual uoi siete tal gete uenisse

Di uostra terra sono e sepre mai
lopra di uoi e lionorati nomi
co affection ritrassi ed ascoltai

60

Lasciai lo fele e uo p dolci pomi

V. 53 - a: nostra.... mi fisse (miffisse).

54 - a c d: Tanta (Così anche il Codice Filippino, e le edizioni antiche di Mantova, Foligno e Napoli).

» - e: se ne spoglia (anche il Cortonese).

56 - tutti: io mi.

57 - q: qual voi siti.

59 - b c d f g i l m o p: L' ovra.

» - m: di voi e onorati.

» - s. L'-opre.

» - v: L' oprar.

60 - n: afeccion.... e ascoltai.

» - a: e ascoltai.

61 - 1: foglie (fogle) e vo.

» - r: pei (così la Nidobeatina). (\*)

(\*) Tutti, o quasi, hanno per. Il Foscolo dice che così indeterminato pare che lasci spaziare il pensiero fra le vaste speranze di futnra felicità. Le edizioni di Burgofranco e di Rovillio recano ciò che aveva dato la Nidobeatina che nel testo qui non segui la Vindelina. A questo indeterminato stettero le quattro edizioni antiche, il Cassinese, il Buti edito e il Codice Filippino è con essi; ma non poteva tanto essere indeterminato avute distinte e chiare le promesse del verace Duca. Il Commento Anonimo dato dal Fanfani stampa netto: va per le virtu trologiche e PER LA beatitudine a lui promessa da Virgilio, ciò che è determinato. Il testo poligrafo edito dal Selmi: vo in paradiso per le cose dolci e soavi che Virgilio m' ha promesse, e nelle successive lezioni d'altri due Codici: vo in Paradiso PER LE cose dolci e soave siccome Virgilio m' ha promesso per altrui parola. Chiarissimamente il Lana, e nella Vindelina, e nei Cadici vari raffrontati (per la lezione dell' Edizione bolognese, Vol. 1.º pag. 291): « Alla seconda dimanda che nascia dal primo aconto, cioè per-» chè andava per lo Inferno, quando dice: Lascio lo fele e voi PEI dolci puressi a me plo uerace duca ma îfino al cetro pria puie chio tomi Se lungamte lanima conduca le membra tue rispose alli acora e se la fama tua dopo te luca Cortesia e ualor dissedimora

65

```
V. 62 - n: veracie.
   63 - m : Ma insin.
    » - b: Ma infin al.
    » - c: Ma 'nfino al.
    » - l: al cerchio.
    » - t: pur convien.
     - a : che tomi.
    » - n: ch' i' (chi) tomi.
   65 - e f q h l m q r: quegli ancora.
    » - c o p s v: quegli allora.
    » - a b d n: rispuose.
    » - i: quello allora (Buti edito).
    » - t: di là diss' egli allora.
    » - f: le membre tue. (°)
   66 - n: doppo.
     = q t v : di po' te.
    » - a (errato): lugha.
   67 - a: Cortisia (n: Cortexia).
    » - s: disse ei.
    » - t v : diss' ei.
     = b c d e f q h i l m o p q r : di' (di) se. (**)
```

pomi, dice io lascio lo fele cioè la vita viziosa che è così amara come
 lo fele, e voi per dolct pomi, cioè ad acquistare virtude e perfezioni, le
 quali perfezioni mi sono promesse per Virgilio cioè per la discrezione
 umana s. Io tenni, e tengo, contro le resistenze del Witte che il vero è per non per, e che il per fu errore di primissimo copista passando quindi in tanti Codici de più antichi, ma non così inavvertiti che in faccia a tanta universalità non siasi mantenuto il retto e vero.

Il Landiano ebbe da mano postuma cambiato fele in fiele.

(\*) Come il Lambertino leggono le quattro edizioni antiche e il Codice Filippino, il Landiano del 1336, e il Triulziano del 1337, il Frammentario bolognese, e il Codice di Palermo.

(\*\*) Stando com' è il verso 69, il Lambertino mal rende il 67 e bene leggono quelli del di' (dici), se dimora. nela nostra citta si come sole o se deltucto sene gita fora Che guiglo borsieri il qual se dole con noi p poco e ua la coi copagni assai necrucia colesue parole La gente nuona e subiti guadagni

70

V. 68 - a e: sole.

69 - s t: O del tutto - v: O se nel tutto.

» - c g i l m p: se n' è gito fuora.

» - a: se ne è gita fuora.

» - d: se n'è gita fora.

» - o: se ne è gita fora.

» - a f: se ne gitta fuora anche la Crusca).

» - e: se ne gittan fuora (come il Cortonese). (\*)

70 - a: Bursieri.

» - b c d f g h l m o p r s t v: Borsiere.

 $\Rightarrow$  - a b: si dole.

» - d e: sen dole.

» - qli altri: si duole.

71 - h: Con noi di poco.

» - s t v: Con noi per poco. (\*\*)

73 - e: gente nova.

» - n: nuova giente.

» - d: nova gente e i (come Antaldi e Cassinese).

» - e f q l m o p q r l: e i subiti. (\*\*\*)

(\*) Quelli che scrivon gita alludono alla cortesia, quelli che gito, al valore; e intendono se se ne sono andati. Gli altri che tengon gitta come la stampa Jesina alludono all' una o all' altro distintamente come se di presente si scampino gittandosi fuor della città. Per me il gittan, in questo senso, abbracciando valore e cortesia insieme, sembra il migliore, ma avverto che al gitta fors'era sull'a il segno dell'abbreviato n, e che ommesso da uno fu in copiatura ommesso da più.

(\*\*) La Crusca ebbe E non per poco, e tal lezione fu veduta altrove

anche da Zani Ferranti.

(\*\*\*) I molti che col Lambertiuo leggono e subiti tradurranno apostrofando l'e, quantunque siano alcuni che pretendano che anche per i debba starne senza, fosse pur copulativa.

| orgoglio e dismesura an generata<br>fiorenza inte siche tugia tepiagni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Cosi gridai colafaccia leuata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| e i tre che cio inteser p risposta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| guardar lun laltro comealuer siguata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| Selaltre uolte sipoco ticosta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| risposar tutti il sodisfar altrui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80 |
| felice te che si parli atua posta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| Pero se campi desti luoghi bui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| e torni ariueder lebelle stelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| quando ti giovara dicere io fui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| Fa che dinoi ala gente fauelli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 85 |
| The state of the s |    |

## 1) Così proprio.

```
V. 74 - tutti: Orgoglio.
    » - a n: gienerata. (*)
   75 - n: Firenze.... tem piagni.
    » - v: In te Fiorenza si che già ten (te) piagni.
   76 - a: Così cridai co' la (cola) faccia turbata. (**)
    » - i: levai colla.
     = n : co' la (cola). 
   77 - a: E tre (anche il Cortonese che ha inteson).
   78 - efqhlmqrstv: Guatar.
    » - a: Come 'l ver.
   79 - tutti: Risposer (a: Rispuoser).
   80 - b c n o p s t v: soddisfare (o: sodisfare).
    » - qli altri: satisfare.
    » - a i n: Rispuoser.
   81 - a b c e i l m n: Felice te se si parli.
   84 - a: i' fui.
    » - b: Quanto ti gioverai.
   85 - n (errato): a la gente favelli.
```

(\*) Il Bartoliniano e il Codice Florio, come l'Antaldi, hanno ingradata. Nel Buti Magliabecchiano par che si legga un generata. Tutti i nostri tengono, e mi par giusto: Han generata.

(\*\*) Il Codice ha in margine aly (aliter) levata. Il Cortonese: Così

parlai.

indi ruppar la ruota ed a fuggirsi ali sembiar le gambe loro suelle Uno amen no saria potuto dirsi

V. 86 - a b n s t v: roti.

» - a b: e a fuggirsi.

» - tutti: rupper.

» - f (errato): nota.

87 - b n q: loro isnelle.

> - s q: lor isnelle.

» - h q: Ale.

» - e: Ali sembiaro le lor gambe.

» - g: Ali sembiaron le gambe.

» - h: sembiaro le gambe loro.

» - i: Alie sembraro le gambe loro.

» - l m: Ali sembraron le gambe loro.

» - t: Ale sembrar le gambe loro. (\*)

88 - meno a h q tutti: Ammen.

» - r: ad me.

» – f: avria.

» - b: possuto.

(\*) L'Aldina, la Crusca, i quattro Fiorentini, il Cortonese, il correttore del Santa Crocc, il Foscolo accettarono, e la Cominiana altresì sembiaron o sembraron, e certo quelli che hanno sembiaro provenivan da uno che dovette aver l'abbreviazione dell' n sopra l'o. lo colgo l'occasione per correggere una mia nota del Vol. 1.º Dante col Lana pag. 293, e la correggo che potrei dissimular'a, a costo di riacquistarmi titol di besso dal cadmita di Fermo. Colà citando le edizioni antiche citai pel sembiaron quelle che anzi nol favorivano. Piuttosto è da sussidiarlo colle cdizioni di Burgofranco e di Rovillio. Ben dissi però che dopo l'infinito rupper quel sombiar non era tra i buoni. Il Foscolo ha pensato che tale scritto abbia il Poeta, e poi si pentisse; io ho pensato altro. Chi sa di palcografia, e di antichi nessi conosce quello che sta per la sillaba ron. Il mio pensiero è che l' r finisse con quella cifra e che male intesa da qualche de' primi copiatori perdessesi la cifra, mentre da altri fu scritta come letta, e da altri abbreviata la lettura, come già dissi, sull' o. Il Foscolo fa poi una distinzione fra ale ed ali; se ho a dire il vero poco ho inteso del suo dire, ma parmi che abbia ragione se dir voglia che ali meglio si usi allor che si notino in moto, o per loro si dimostri il volare, o, in comparazione, la celerità del moto. Come il Landiano leggono i Codici ventidue visti a Parigi da Zani Ferranti, il Guinigi e il Codice di Brusselles, il Bartoliniano, il Vaticano, quattro Patavini e l'Angelico. Il Buti edito reca: Alie sembrar, e il Magliabechiano tiene: Ale sembiar.

tosto cosi come fuoro spariti pche almaestro parue dipartirsi Io loseguiua e poco erauamo iti chelsuon delacqua nera si uicino che p parlar saremo apena uditi Come quel fiume cha ppio camino prima da monte euso in uer leuante

90

95

V, 89 - a: Com' e' (come) fuoro spartiti.

» - b: Com' e' (come) furo.

» - i: Com' e' (come) furono.

» - n: Come e' (e) furo.

» - r: Com' ei funno.

» - gli altri: Com' ei furo.

90 - q n: Perch' al.

» - t: piacque di partirsi.

» - a: da partirsi.

91 - a v: seguia.

» - t: Io il seguiva e tanto.

» - meno a tutti: eravam iti.

» - n s t v: Che 'l suon dell' acqua (aqua).

93 - g: Perchè parlar.

» - n: saremo apena.

» - a: seremo.

94 - a n: camino. 95 - a: monte vesol (vesol).

» - e: Prima già dal monte volto ver levante.

» - f g h q: monte verso (g: ueso).

» - m: volto inver.

» - r s: monte viso inver.

» - t: de monte vaso ver. (\*)

(\*) Dai nostri Codici abbiamo cinque lezioni : vesol, volto, verso, viso, vaso. Il Lambertino porta verso quantunque manchi all' u il segno di per rer che è l' ù. Ma questo verso è preceduto da un e che se gli deve restare unito il fa sonare ercrso quasi scaturito voltandosi verso levante, e in questo caso avremmo lezione novissima, ma resterebbe a provarla buona. Verso, così da sè, con quell' in ver, o anche soltanto ver, sarebbe ozioso e stonatore ed è forse da ciò che amanuensi presuntuosi osarono mutare il verso in volto. Il chiarissimo Barlow consultando Codici italiani dala sinistra costa da pennino
Che si chiama cqua queta suso auate
che sediualli giu nelbasso lecto
e a forli diquel nome uacante
Rinbonba la sonra san benedecto
del alpe p cadere aduua scesa

100

V. 96 - n: Da la.... apenino.

97 - meno a b e 1 m n tutti: Acqua cheta (l: per errore: questa).

» - f: l' acqua cheta.

98 - a: leto.

99 - b: Ed a Forh.

» - t v: Et a Furli.

» - i: Fruh.

100 - n: Ribomba.

- h i: sopra.

101 - c d f h i l m o p q r: Dall' Alpe.

trovò che 9 avcan questo rollo, 31 il verso, 41 il veso. Questa voce hanno anche taluni Codici romani, come lo hanno il Landiano e i Triulziani, mentre l'Angelico, tre Vaticani, due Chigiani, un Barberiano, tutti visti dal detto inglese portan vollo. Egli ha altresi veduto: rezvo, resso, visso, visol oltre il resol e viso, ma non si disgiunse dal giusto, e solo per curicsità recò del Codice 2373 Vaticano: Prima dal monte Feltro ver lerante, licenza di più che arrogante copista.

Alcuni eruditi per le parole Quel fiume che ha proprio cammino imaginarono che ivi si parlasse del Po e del Monriso da cui discende; ma il resto del parlare esclude quella idea perchè il Po non si chiama Acquacheta avante che si divalli, e non perde nome giunto a Forli dove non giunge: altri vollero vedervi il Lamone, ma come i monti non si nascondono e si possono riconoscere, il Monte Veso esiste nell'Appennino di valle Adriaca, e la nasce il Montone, e scendendo fino a Terra del Sole tiene il nome di Acquacheta anche oggidi; poi preso il nome di Montone cammina, rade a S. Benedetto, poi via per Forlì, e innanzi innanzi arriva ad un miglio da Ravenna nel Ronco a cui lascia acqua e nome. Con questa notizia moderna concorda l'Anonimo dato dal Fanfani: « Questo fiume che » ha il principio suo dall' Alpe di S. Benedetto per tutta l' Alpe insino » ch' egli discende al piano è chiamato Acquacheta; poi per Romagna » muta nome e chiamasi Montone ». Veso dunque è il vero, e se altri scrisse Viso è da comportare perchè lassù non pochi altresì tale lo appellano.

oue douia p mille esser ricepto Cosi giu duna ripa discoscesa trouamo risonar quellacqua tita siche inpoca ora auria lorecchia offesa

105

V. 102 - d h m n p q: Dove.

» - h i n q r t: dovria - gli altri: dovea.

» - v: porìa (anche il Buti Magliabechiano).

» - a: recceto.

» - d: recetto (n: per errore: retetto). (\*)

103 - a (errato): disciscesa - n: discosciesa.

104 - i: Sentimmo. (\*\*)

105 - a: Si ch' in (Sichin).

» - n: Si che 'n (Sichen).

- a m t v: orecchie (a, errato: oriechie).

- meno b e d o p tutti: poch' ora (pochora).

» - i: orecchio (anche Antaldi).

(\*) Per quel dovea per mille esser ricetto invito gli studiosi a volere esaminare la nota da me posta all' Edizione bolognese del Dante col Lana Vol. 1.º pag, 294-5 pel riferito da altri Codici inediti, ed accorciar qui il da dire sul Buti edito che in vece di mille porta mile e ci narra che Dante dovea farvisi monaco del detto monastero ma pur non fu; fiaba che non s'incontra negli antichi esemplari del Lana, che pure il Buti vide. Questo stesso Buti afferma che il verso del poria si legge altrimenti altrove; e perché tener quello? L'Anonimo del Fanfani alludendo al mille chiosa per mille famiglie, poi non contento del meno male si getta nel peggio col colarvi di mille fiumicelli. Guinigi accetta il mille per mille uomini, ma monaci per le grandi rendite di quel monist ro. Che rendite, se ancor non erano costituite? Desidero altresi che si legga a pag. 555 del Vol. 3.º di quel Dante col Lana; e a quel discorso oggi più opportunamente aggiungo che il per Emilia del Cassinese invece del per mille è un solenne strafalcione compostosi nelle orecchie di chi scriveva il Codice in che primo si trova disteso. Un toscano aveva innanzi milia (il milia per mille lo trovate in cento Codici) e dettava in sua pronunzia allo scrittore perre milia, e lo scrittore vergava per emilia, e i monaci la notavano lezione unica in vece di sproposito unico. - Quanto alla lezione dorea o doria, e dorria io sto coi quattro fiorentini accettando dorria che esprime obbligo o desiderio anzichè memoria d'un passato non concluso. Per altro, dovea è nelle quattro edizioni antiche e nel Codice Filippino.

(\*\*) Concordano con questo Codice i il Berlinese, il Gaetani, il margine di S. Croce, il Laurenziano XL,7, e il Cortonese. Di vero il suono si sente meglio che si trovi. Io auia una corda intorno cinta
e conessa pensa alcuna uolta
prendar lalonza ala pelle depinta
Poscia che lebbi tucta da me sciolta
si come il duca mauea comadato
porsila allui agroppata e rivolta
Ondei siuolse inuer lodestro lato
e alquanto di lungi dala sponda
lagitto giu inquellalto burrato
E pur puien chenouita risponda

110

115

V. 106 - a: Io avea intorno una corda cinta.

» - b: Io avea.

» - qli altri: Io aveva.

107 - i: essa mi. (\*)

108 - tutti: Prender.

» - a s v: la lonza a la pelle.

» - i: la lonza e' ha (cha) la pelle.

» - t: la lonza e la pelle.

109 - h n: Ch' io l' ebbi (anche Antaldi).

110 - h n: Si come 'l maestro.

» - d: Come 'l maestro.

111 - a: agropata.

» - e r: avvolta.

» - n: ragropata e ravolta.

112 - i: inverso 'l.

> - n: onde si volse.

» - q: E poi si volse verso il destro.

114 - a f g h i r: La gittò giuso in quell'altro burrato (a n: burato. Hanno altro il Cassinese, il Berlinese, il Vaticano, il Gaetani e l'antica Mantovana).

» - meno c g tutti: giuso. (\*\*)

115 - n: novetà.

» - e: El pur convien.

- r: Ei pur convien.

(\*) Nel Lambertino pensa è il pensa'.

(\*\*) Il Codice Landi fu manomesso e fatto avere giu.

dicea trame medesmo al nuovo ceno chel maestro chongliocchi si secoda
Ai quanto cauti li huomin esi deno presso a color che no negion pur lopra ma pentro ipensier miran colseno
El disse a me tosto verra disopra cio chio atendo e chel tuo pensier sogna tosto quien chaltuo uiso siscopra

Sempre a quel uero cha faccia di mezogna delom chiuder lelabbra finchel puote

125

120

V. 116 - b n: novo.

» - i: il nuovo (Antaldi: al novo).

117 - a b: coll' occhio si seconda (a: seghonda).

» - n: cum gli ochi.

» - c d e f g i l m o p q r s t v: Che il maestro con l'occhio.

118 - a: Ay.

» - b c d f g h i l m n o p q r s t v: Ahi.

» - e: Ha (forse per Ah).

» - b c: esser dienno.

119 - e: Anzi color che non veggion.

» - a b m: veggion pur l' ovra (e così poi sovra, scovra).

» - f: veggio (manca sull' o l' abbreviatura dell' n in origine era certo veggió).

» - c d g h i l m n o p q r s t r: veggon.

120 - a: i pensieri (pensiei).

» - i: entro 'l pensier (Antaldi e le antiche edizioni di Foligno e Napoli: il pensier).

121 - n: E disse.

» - meno a b e q tutti: Ei disse.

122 - n: atendo e che 'l (chcl).

» - a: e che 'l (chel) tuo pensiero (anche la Jesina).

» - e: e che tuo pensiero (Il Vaticano: mio pensier).

123 - s: conven.

124 - a: Sempre quel ver.

125 - n: labra.

» - a f: in fin che 'l (chel) puote.

poche sanza colpa fa ùgongna
Ma q tacer nol posso e perle note
di questa comedia lector tigiuro
selle nonsian dilunghe gratie uote
Chio uidi pquell aire grosso e scuro
venir rotando una figura suso
merauigliosa aogni cor securo
Sicome torna colui cheua giuso
taloraasoluer lancora chagrappa

130

V. 125 - b c s: fin che 'l pote.

» - l m o p v: quant'ei puote.

» - e: finchè puote.

» - i t: infin che puote.

127 - a t: non posso.

» - n: tacier.

128 - a: comedia (chomedia) letore ti zuro.

» - meno a e f n s t v tutti: commedia.

129 - a: siano di lunga gracia.

» - n: gracia.

. » - tutti: lunga grazia.

130 - a: per quell' aiere.

» - n: aer.

» - b: Ch' io vidi quell' aer grosso e scuro.

» - gli altri: per quell' aer. (\*)

131 - tutti: notando. (\*\*)

132 - a b: Maravigliosa.

- h i n q : cuor.

» - a: seguro.

134 - b c: che aggrappa.

» - e: che grappa.

» - f g l m o p r: solver àncora. (\*\*\*).

(\*) Il Codice Landi fu alterato mutatogli aere in l'aer.

(\*\*) Come il Lambertino legge il Codice Triulziano già Bossi spogliato dal Mussi e par che la comparazione dantesca successiva domandi notando.

(\*\*\*) Leggono come il Lambertino la Nidobeatina, le quattro antiche edizioni, quella del Fulgoni, e della Minerva, il Codice di Cortona, l'Imolese.

o scoglio od altro che nel mare e chiuso Che in su sistede edapie sirattrappa 135

. V. 135 - a c d o p s t v: o altro.

136 - a: da piei (dappici).

» - a n: ratrappa.

» - h n: dai piè.

» - i: dappiè.

» − g: e a piè.

» - n: Che 'n (chen) su.

~ce66(0)DD2~

## CANTO DICIASSETTESIMO

Ecco lafiera cola coda aghuzza che passa imonti e rope mura elarmi ecco colei chetuctol modo apuzza Si comincio lomio Duca aparlarmi ed accenolle che uenisse aproda vicin alfin depassaggiati marmi

5

- V. 1 a m: colla coda (a: chola).
  - » n: aguccia (e così poi: apuccia).
  - 2 a: rompe i muri e gli armi.
  - -f: ed armi.
  - » i: e armi. (\*)
  - 3 v: Questa è colei.
  - = e f g h i l m q r s t v : tutto il.
  - 5 e: accennolli che venesse.
  - » n: accenolle (fors' era: accenolle).
  - » v: Et accennolla.
  - 6 a c: Vicina.
  - » d: Vicin al fin di.
  - » c g (errati): al fiume.
  - » n: dei.
  - » meno a u tutti: passeggiati.

(\*) Come il Lambertino leggono tutti gli altri Codici, e la Crusca, il Vaticano, il Berlinese, il Gaetani, il Filippino, il Cortonese, e l'antica stampa di Jesi.

Et quella sozza imagine di froda sen uene ed arriuo latesta e ilbusto ma insu lariua no trasse la coda La faccia sua faccia era duom giusto tanto benigna auea difuor lapelle e dun fpente tucto laltro fusto Duo branche auea pilose iin lascelle lo dosso el petto ed ambodue le coste dipinto auea dinodi e dirotelle

10

15

V. 8 - a: Sen viene.

» - b: Sen venne.

» - n: e arrivò.

- h n : e busto.

9 - a s: Ma sulla.

» - e: Ma sun la. (\*)

» - f: Ma 'nsu la ripa.

10 - tutti: La faccia sua era faccia.

12 - b i q r: frusto (e cost le quattro edizioni antiche, il Cortonese, il Bartoliniano, il Valori poi vide altri testi).

» - f (errato): busto.

13 - a b e h î m n q s t: Due.

» - l v: Du.

» - h: infra le ascelle.

» - e: pelose fin le.

» - d: insin le.

14 - a b: e ambedue (a: ambe due).

» - d: ed amendue (anche il Cortonese, il Vaticano e il Berlinese).

» - c o p: ed amenduo (come la Crusca).

» - l: ed ambendue.

» - qli altri: ed ambedue (anche Gaetani).

15 - meno a n tutti: Dipinte. (\*\*)

(\*) Di questo sun ho fatto avvertenza anche al verso 111 del Canto XIV. — Il Cortonese: Ma in sulla proda.

(\*\*) Come il Lambertino legge l'Antaldi. Il Cassinese per non litigare offre Dipintavea! Con piu colori sõmesse e soprapposte nõ fer mai drappi tartari ne turchi nefuor tai tele parăgni inposte

V. 16 - a: sommessi e sopraposte.

» - l (errato): sommesse.

» - n: somesse e sopraposte.

» - tutti: color. (°)

» - gli altri: sommesse e soprapposte.

17 - a b c e h i l m q r v: drappo.

» - q: Non fuor mai.

» - e: fier. (\*\*)

18 - a: per ragni imposte (corretto da altri: aragne).

» - b: arangna.

» - h: aragni.

(\*) La Crusca ha col Vaticano commesse che non è nè bello nè vero, e forse fu correzione arbitraria molto antica di qualche amanuense poco dotto. Vedi la Nota successiva.

(\*\*) Il Codice che porta a questo luogo fuor non ha poi, come dovrebbe avere, drappi, e quindi è in errore, forse per svista di quel che segue. I facitori del drappo sono i Tartari e i Turchi, nomi sostantivi che diventerebbero addiettivi. La Nidobcatina lesse colla Crusca, e la Cominiana con esse ma' in drappo, ma non a perfezione; perchè gli arabeschi o ghirigori che que' Tartari e Turchi rappresentano con sommesse o soprapposte sono sul, non nel drappo. I Codici Vaticano, Roscoe, Poggiali, Angelico, sei Pucciani, sei Riccardiani, 11 Cavriani, il Parmigiano del 1373, la Vindelina, il Magliabechiano visto dai quattro fiorentini, e l'Antinori, le quattro antiche edizioni, il Filippino, tutti hanno drappo. L'Anonimo dato dal Fanfani chiosa: « I drappi de' Turchi, quelli che sono tes-» suti in Turchia, non hanno tanti colori ne' casi varii ». Con ciò nulla chiarisce; c il Lana lascia anch' egli l' equivoco pei drappi. Quelle sommesse e quelle sopraposte non eran già tessuti nel panno, ma riportati di cordoncini variegati a disegno sul panno, e un disegno a maggiore intelligenza diedene il Lanci Fortunato. L'accordare sommessi a colori tira di necessità soprapposti; quindi è da ritenere il sostantivo sommesse che ha per elissi ovre. V. anche il mio Dante col Lana, Vol. 1.º pag. 301; e V. poi il Vol. 3.º pag. 577 la lunga opposizione al Witte su questo argomento dov' è portato il tratto del Lanci. - Lo Zani Ferranti uscì in una stranezza singolare asserendo che Dante accordasse sommesse e soprapposte con color preso femminino « prendendo essi colori per le fila colorate » onde si servono gli orientali a tessere i loro drappi e tappeti » di che sorrideremo e via. Perchè Dante parla chiaro, io crederò a sommesse e a drappo. Il Buti edito è del mio parere; il codice Cortonese m'è contrario.

Come ora stano a riua i burchi che parte sono in acqua e pte in terra e come la tran li tedeschi lurchi Lo biuero sassecta a far sua guerra così lafiera pessima si stana

20

V. 18 - meno e tutti: fur.

» - n: tal tele (anche l' antica Mantovana). (\*)

19 - q: talora (il Cortonese: talora sono).

» - gli altri: talvolta.

- 20 t v: parte stanno in acqua (anche le antiche edizioni di Foligno e Napoli).
- 21 tutti: tra.
  - » a: todischi.
  - » q: todeschi.
- » v: tra li todeschi e gli Urchi. (\*\*)
- 22 m: bievero.
  - » q: bivaro.
- » c o p s t v: bevero (anche Antaldi e l' Anonimo di Fanfani). (\*\*\*)
- » a (errato): s' aseta.
- » g (errato): s'aetta (saetta).
- » n (errato): s' asetta.
- 23 h n: fera.

(\*) I Codici l'n leggono arangni come il Lambertino. Il Cortonese da tai reti per Aragna imposte. Forse è capriccio dell'amanuense che nella mente avea l'intrecciarsi di quei fili, a cui pur ebbe mente Lanci juniore.

(\*\*) Questo gli Urchi scese da liurchi per lurchi scritto in alcun Codice, che un amanuense ignorante divise in li urchi, e un altro fecene gli Urchi ed esso stesso, o altro che il trovò al testo del Buli feevi glossema: Tra queste due genti corre lo Danubio. Il Cassinese ha liurchi, ma l'interlineo chiosante traduce immundi, el li fa dell'alta Alamania. L'Anonimo del Fanfani traduce il lurchi per ghiotti e con bruttezza.

(\*\*\*) Leggono bivero anche il Landiano, e il Triulziano del 1337 e gli altri nostri, meno gli otto sopranotati, e i Codici Vaticano, Berlinese, Gaetani, Filippino, il Riccardiano 1028 e le edizioni di Mantova e di Jesi. Ho detto in una nota al Dante col Lana Vol. 1.º psg. 301, edizione bolognese, la ragione della scelta del bivero che è anche del Buti edito.

su lorlo che dipietra ilsabbion fra

Neluano tucta sua coda guizzaua

torcendo insu lauenenosa forca
cha guisa dun scarpion la coda armava

Loduca disse orcouien chesi torca
la nostra uia unpoco infin aqlla
bestia maluagia che cola sicorca

Pero scendemo ala destra mamella
e diece passi femo insu lostremo

- V. 24 b: Su l'orlo che è di pietra. (\*)
  - » t: che la pietra e 'l sabbion serra. (\*\*)
  - » n: petra.
  - 25 1: tntto.
  - 26 q: torzendo.... forza (e così poi: torza, corza).
    - » h n: torciendo.
  - » i: velenosa.
  - 27 a b: Ch' a guisa di scarpion.
    - » i (errato): scarpino (no per on).
    - » n: ponta.
    - » meno n tutti: punta.
  - 28 h: che 'l si (Antaldi: E' convien).
  - 29 n: infin.
  - 30 i: scendiamo.
    - » n: sciendemo a la.
    - » t: Così scendemmo.
    - » meno a q gli altri: scendemmo.
  - » a h n q: mamella (perduta l'abbreviatura dell' m sull'a).
  - 32 meno a b h l m q gli altri: dieci (h: diecie).
  - a : femo.
  - $\gg -t v$ : in su l'estremo. (\*\*\*)

<sup>(\*)</sup> Anche il Bartoliniano ha questa dizione aggiungendo e il sabbion serra; ma Dante par meglio dire che l'orlo serrava con pietre il sabbione.

<sup>(\*\*)</sup> Che pietra dovea mai serrarsi da quella ripa, o da quell' orlo? (\*\*\*) Il Frammentario bolognese ha in su l'extremo, na l'ex è di mano altra che ha rifatto il perduto. L'Antaldi: in su lo stremo.

pben cessar larena e la fiammella

E quădo noi a lei uenuti semo
poco pin oltre ueggio îsu larena
gente seder ppinqua alluogo scemo
Quiui il Maestro accioche tueta piena
experienza desto giron porti
me disse ua e uedi lalor mena
Lituoi ragionamti sieno la corti
mentre che torni parlero căquesta
che ci căceda i suoi omeri forti

V. 33 - f g h i q: larena. = abcdelmnoprstv: la rena. » - n: fiamella. 34 - n (crrato): scemo. 35 - e q : larena. » - a b c d q h l m n o p r s t v: in su la rena. » - f i: in sulla rena. (\*) 36 - n: Giente..... loco. = a : luoco.38 - meno a n tutti: Esperienza. » - v: d' esto luogo porti. 39 - tutti: Mi disse. » - e q i l n o p: or va. (\*\*) 40 - n: toi. 42 - tutti: ne conceda (n: concieda). » - a: umeri (scritto da altri rifacendo il perduto). » - h: i soi omeri (homeri).

» - q: i soi umeri (humeri).

<sup>(\*)</sup> Confrontando gl'individui del verso 33 con questi del verso 35 si conoscerà quanto disattentamente gli amanuensi serivevano ora in un modo ora in un altro la voce rena coll'articolo così che mal si può fermare se rena ovvero arena fosse il più usato, chè il migliore, stando all'origine sarebbe arena.

<sup>(\*\*)</sup> Come il Lambertino leggono le quattro edizioni antiche, il Cortonese, il margine del Santa Croce, il Filippino, il Cassinese, e tutti gli altri nostri Codici, oltre l'Antaldi.

Cosi ancora pla strema testa di quel settimo cerchio tucto solo andai doue sedea lagente mesta

45

P gliocchi fuori scoppiana lor duolo diqua dila soccorien cole mani quando al napore e quado al caldo suolo

V. 43 - e: l' estrema cresta. (\*)

44 - a: cierchio.

45 - a: anda' (anda).

» - a e f i l m o p q s v: ove.

» - n: giente.

46 - d: Per gli occhi (glocchi) fora.

» - f: fuori scoppiava lor lo.

- r v : fuor scoppiava lo lor.

" - n: dolo (e così poi: sòlo). (\*\*)

47 - b q: soccorrean colle mani.

» - h: con (cum li mani.

» - n: socorrien con le mani.

» - s: si corrien.

» - t: soccorrenn con le (anche Buti edito).

» - v: scorrean (ma nella chiosa: soccorrean).

48 - a: a vapori quando (anche Antaldi).

» - h n: ni vapori quando (e cost le edizioni antiche di Jesi, Napoli e Foligno e del Cassinese, e del Codice Filippino. Il Cortonese ha: e or al caldo).

» - a b s v: al caldo sòlo (solo).

» - meno v che legge come il Lambertino, gli altri: a' vapori e quando.

» - n: d'estate (destate che prendendo lo scambio dell' e per i può dividersi de state).

(\*) Il Codice Gaetani ha resta. Il Commento anonimo dato dal Fanfani chiosa: estremo orlo del sabbione, e questo più consentirebbesi a cresta, che a resta; ma il Lana tronca ha questione coll' e così compie lo settimo circolo all' ordine dell' Inferno.

(\*\*) La lezione del Buti napolitano è la stessa del Buti magliabechiano; quanto pessima essa, tanto eccellente quella dell'Antaldi: « Fuor per gli occhi scoppiava loro il duolo ». Il Buti edito legge come il Lambertino.

50

55

Non altrimte fan distate icani
or col ceffo or colpie que son morsi
o da pulci o da mosche oda tafani
Poi che neluiso acerti gli occhi porsi
ne iquali il doloroso fuoco casca
none conobbi alcun maio maccorsi
Che dal collo aciascun pendea una tasca
chauea certo color e certo segno
e quindi par chelloro occhio sipasca
E comio riguardando tralor uegno
inuna borsa gialla uidi azurro

V. 49 - tutti: altrimenti.

50 - a b q: Or col piè or col ceffo.

» - d r: Or col ceffo or co' piè (Cost anche Antaldi, ma Buti edito: col piè come il Filippino).

» - e: Or col ceffo or co' piei.

» - c: cieffo.

51 - a b c n: Da pulci o (Il Cortonese: Da mosconi, da pulci o da tafani).

» - g: Da pulice da mosche o.

52 - h n: gli occhi a certi porsi.

» - e: Poi che 'l viso.

53 - n: foco.

» - tutti: Ne' quali.

54 - a n: alcuno.

» - c d o p: ma i' m' accorsi.

55 - m: a catun.

» - a i: pende. (\*)

56 - n: cierto.... cierto.

57 - a: che lor occhio.

» - n: che loro occhio.

58 - q: E come riguardando.

59 - a; zalla.

» - n: azurro.

<sup>(\*)</sup> Al Frammentario sopra l'ultimo e di pende altra mano pose un' a, ma pende come si vede è anche nel più piccolo de' Codici dell'Archiginnasio bolognese.

che dun lione auea faccia e etegno
Poi peedendo di mio sguado il curro
vidine un altra come sague rossa
mostrare un oca biaca piu che burro
Ed un che duna scrofa azzurra e grossa

V. 60 - e f g h i o p r: che di lione.

» - n: d' un lion.

61 - n: prociedendo.

» - q: guardo.

62 - o: più che sangue (e così l' Aldina, la Crusca, e i quattro fiorentini. V. il Dante col Lana, edizione bologuese, a questo verso, le altre citazioni a rinfrancare il Lambertino).

63 - b c o p: Mostrando (anche Antaldi e Valori e Roscoe, e il Filippino e le antiche edizioni di Jesi, Napoli e Foliano).

» - h: ch' aburro (ch aburro).

» - q: cha burro.

» - c n p: che burro.

» - l: che buro (büo). (\*)

64 - a: E uno che d' una scroffa.

» - n (errato): scoffa.

(\*) Come si vede i più hanno più che burvo; 'anzi l' edizicue antica Mantovana tiene più che 'l burvo, e il Buti edito: più che il burvo. Eppure la dizione non è esatta come non è la comparazione; e il Mussi già si accorse che dir dovea ch' eburvo. Nella mia nota a questo verso nel Danle col Lana, edizione bolognese, notai che il burvo non è bianco, mentr' è tale l' eburno, l' avorio, e che oltre a ciò il Codice Perugino D,58 ha chiaro e netto ch eburro. Qui noi abbiamo ch' aburro e mal diviso cha burro. Questo aburro è l' avorno, eburno, avorio; e sopra ciò il che buro del cartacco parmigiano da suono di ch' eburo proprio l' eburno. Quindi il cheburro dei c n p, credo si debba dividere ch' eburro, e così correggere tutte le male divisioni degli altri Codici le quali così molte e in Codici si illustri mostrano essere state fatte da copista ignorante ma antichissimo. Benvenuto da Imola imbrogliato da quel burro andò a cercare un' autorità in Apulcio, e questa fu portata poi dal chiosàtore del Codice universitario.misto bolognese che similmente ha che burro.

| segnato auea lo suo sacchetto biaco | 65 |
|-------------------------------------|----|
| mi disse che fai tu î questa fossa  |    |
| Ortene ua e pche se uiuo anco       |    |
| sappia chelmio uicino uitaliano     |    |
| sedera q dalmio sinistro fianco     |    |
| Conquesti fiorentin son padouano    | 70 |
| spesse fiate mintronan li orecchi   |    |
| -                                   |    |

V. 65 - n: sachetto.

» - s t: il suo sacchetto.

66 - a: fa' tue (fatue).

67 - a: Or bene (ma l'orb è d'altra mano che rifece il perduto).

» - e: son vivo.

68 - a: Sappi che 'l mio vicino.

» - b: Sappie che 'l mio.

» - gli altri: Sappi che il mio vicin.

» - n: Vetaliano.

69 - a: sinistro canto.

» - q: quivi.

70 - a: Con questo fiorentin.

» - b: Con questi fiorentini.

» - h n: Con questi fiorentin.

71 - a: m' intruna gli orichi.
 » - b: Spesse fiate mi tronan.

» - q n: mi trovan.

» - d t v: E spesse fiate.

» - e: Ispesse fiade.

» - f: Spesse volte.

» - s: Che spesse fiate (anche il Perugino D,58 c l' Angelico). (\*)

» - n: l' orecchi.

<sup>(\*)</sup> Credo che il mi tronan del Codice Landi derivi da altro che ebbe il segno d'abbreviatura dell' n sull' i, e credo che altrettale si debba dire dei Codici g n, i quali poi hanno la u (per v) in vece dell' n, abbaglio che ne' Codici spesseggia. Quanto al Frammentario bolognese deve mancare la stessa cifra d'abbreviazione sull' a d'intruna. L'Antaldi ha una onomatapeia in intruonan.

## INFERNO - CANTO XVII.

gridando or uegna ilkaualier sourano Che rechera latasca coi tre becchi qui distorse la faccia e difuor trasse

V. 72 - a: Cridando vegna 'l.

» - e g: Vegna il cavalier.

» - n: Venga il cavalier soprano.

73 - a e h m o s t v: con tre.

» - b: Ch' arrecherà.

» - r: Che reca qui. (')

74 - d v: Qui distorse la bocca.

» - i: Quindi storse la faccia (anche il Triulziano spogliato dal Mussi. (\*\*)

(\*) Leggono col Lambertino il Codice Landi del 1336 e il Triulziano del 1337, il misto dell' Università di Bologna (che ha tri becchi), l' Aldina, la Crusca, e i quattro Fiorentini, il Codice Vaticano, il Riccardiano 1005 e la Vindelina. Dissi altrove che la tasca non avea becchi, ma che era segnata d'll' arme (dei tre becchi di nibbio gialli in campo azzurro; l' Anonimo del Fanfani dice: campo giallo e becchi neri), figura dunque nota e determinata, e quindi esigente il coi e respingente il con. Cotale con hanno le edizioni antiche di Mantova e di Jesi, il Cassinese e il Buti edito. Questa lezione dev'essere scesa dall'avere alcuno amanuense abbreviato il coi, ommettendo l'i; e quindi i successivi o tale abbreviatura copiato, o resala diversa con l'interpretazione di con (co), come prese la Nidobeatina. La Cominiana, giudiziosamente (e dietro essa il Foscolo) rimise l'antico e giusto co' apostrofandolo per coi. Il signor Witte che menò tanto chiasso per le mie critiche a lui, vorrà convertirsi? o ritenere il con? e lo Zani Ferranti invocò a dritto, o a rovescio, l' araldica?

(\*\*) Gli altri tutti leggono come il Lambertino sebbene il Codice universitario bolognese abbia come il Buti Magliabechiano, discorse per facile errore dove o il co il t siano vicini all's; il commento marginale però vi ha distorse. Tra il Qui distorse e il Quindi storse opino che non fosse differenza che di divisione del Quidistorse trovato scritto quidistorse. Ma sono Codici che hanno: Qui si torse, e ne fa fede il richiamo dantesco fatto dal Lana nel Codice servito alla stampa Vindelina, e Indi storse, come ha il Codice Riccardiano 1805. Il Witte stette coi più e accetto: qui distorse. A pag. 305 del 1.º Vol. bolognese del Dante col Lana ho nominati quali altri Codici sostengono questa lezione, fra cui il Lambertino e il Frammentario; resto fermo per questo e pei tre perugini, due parmigiani, il Cavriani e Di Bagno, oltre la selva dei visti dal Valori e dal Bossi.

lalingua comelbue chelnaso lecchi Et io temendo ne il piu star crucciasse lui che dipoco star mauea munito tornaime indietro dalanime lasse

V. 74 - d l v: la bocca e. (\*)

75 - a: buoe chel naso lichi (e già ebbe: bichi, orichi per la solita trasmutazione mutua dell' e e dell' i).

= q : come 'l bo.

» - n s: chel naso.

» - e f t v: che naso.

76 - e h q: nè 'l (nel) più star.

» - t v: che 'l più star (anche il Codice Roscoe). (")

77 - a b f r: avea monito.

» - gli altri: avea ammonito.

78 - a: Tornomi indrieto.

» - g: Tornai indietro.

» - q: Torna' (torna).

(\*) Questa bocca piacque al Foscolo, com' era piaciuto ai curatori delle edizioni del Burgofranco, del Rovillio, della Cominiana, della Crusca, e dopo tutti questi piacque al Witte, e non piacque a me. Provatevi a storcer la boeca, e poi cacciate fuor la lingua a imitar il bue che si lecchi il naso, e mi saprete dir se riuscite. Accettai la lezione del citato Riccardiano: Indi storse la faccia. Certo è che faccia è miglior lezione di bocca, ma può esser che bocca fosse scrittura prima del poeta e poi, meglio pensata, ripudiata. Il Cortonese ha: Quivi storse la faccia. - Rimarrebbe a sapere qual si scelga tra qui, quivi, quindi, indi. Le voci qui e quivi esprimono: a questo punto del dir ; le altre: dopo aver ciò detto. In queste si dà per terminato il discorso e non si aspetta altro; in quelle è in forse che continui o non continui. Ma Dante dice: « io temendo nol più star » crucciasse Lui che di poco star m'avea ammonito Tornàmi indietro ». Temeva dunque, o pensava che, rimanendo lui, quegli continuasse a parlare; adunque meglio: qui o quivi che indi o quindi. Se questo ragionamento non ammetta obiczioni il Qui distorse sarebbe la miglior lezione, portata eziandio dall'Antaldi.

(\*\*) Il Cortonese porta: non più star, e l'edizione di Rovillio, e le due antiche di Napoli e di Foligno hanno quel che i due sopranotati dell'Archiginnasio bolognese. Se ben si osservi concordano col Lambertino, in null'altro diverso che dal modo di scrivere, e in questo si fa compagno anche l'Antaldi.

Trouai il Duca mio chera salito gia insu lagroppa delfiero animale e disse a me or sa forte e ardito Omai si scende psi fatte scale

80

V. 78 - n: Tornai dall' anime indietro lasse. (\*)

» - d: dell' anime.

» - l: Tornaimi (la Jesina: Tornaimi dietro).

» - qli altri: Tornami.

79 - a: Trova' (troua).

» - d: E trova 'l (troual) duca mia.

» - h: E trovai (anche l' Antaldi).

 $> -b \ e \ f \ g \ i \ l \ m \ o \ p \ q \ r \ t$ : lo duca.

80 - a b c d n o p: Già su la.

» - f: in sulla.

» - e: sun la groppa del fier (V. al v. 9 di questo Canto).

81 - abcefghilmnopr: or sie.

» - d: or sia (anche Antaldi).

» - q: E disse a mi sarai.

» - s t v: or sii. (\*\*)

82 - n: si sciende.

(\*) Se questa lezione fosse vera esprimerebbe il ritorno di Dante alime che avea lasciato (tasso per lassato come dicono gli antichi italiani, e dicono ancora i Lombardi) addietro; ma non è che un errore dell'amanuense perche Dante andava a Virgilio e non ai dannati già visitati; se pur non è un avanzo di più estesa dizione, ripudiata poi, dal Poeta.

(\*\*) Penso che l' a di sa del Lambertino fosse nell'originale ie e come senza punto sull' i, e come unito troppo all' e preso dall'amanuense per a, se pur il sa non fosse stato il sia del Triulziano del 1337 e dell'Antaldino, dimenticata la lettera di mezzo. Quantunque i moderni usino abbondantemente il sii in seconda persona, il sia e il sie assai più usavano gli antichi. Il sie poi più proprio a Dante, spesso latino, poiche viene dal sies. V. Nannucci, Analisi critica de' verbi, pag. 406, 408. Il Cortonese reca: E disse omai or sia prode ed ardito. Quanto all'omai è error di trascorsa d'occhio dell'amanuense alla prima voce del verso successivo; e' si rimise, ma dimenticò di cancellarlo; rispetto al prode penso che così Dante prima scrivesse poi essendo troppo al suo concetto, e anche volendo cessare il mal suono del dedardi, mutollo in forte.

monta dinanzi chio uoglieff mezzo siche la coda no possa far male Qual e colui cha si presso ilriprezzo dela quartana cha gia lunghie smote

85

V. 83 - a: dinanci ch' io (chio).

» - n: dinanci ch' i' (chi). (\*)

» - c d o p: ch' i' voglio.

84 - v: coda non ti faccia male.

85 - a: Qual' è (quale) colui ch' è sì (chessi) presso a riprezzo.

» - b: Quale è colui (collui) ch'è sì (chessi) presso a riprezzo (arriprezzo). (\*\*)

» - c o p: presso 'l riprezzo.

» - d s: ch' è (che) si presso al riprezzo.

» - e v: s' appressa al ripresso.

» - g: Qual' è (quale) colui ch' è (che) sì preso il.

» - h n: Qual è (quale) colui ch' è (che) sì presso il.

» - t: Qual è (quale) colui ch' è (che) sì preso al. (\*\*\*)

86 - a: unchie.

» - b: quarta e' ha già (caggia).

» - m (errato): ch' è (che) gia.

» - n: de la.

(\*) Il Frammentario bolognese ha — uoglief — quindi legge come il Lambertino: vogli' esser.

(\*\*) Questa lezione già pres'io dal Landiano quando mi giunsero gli estratti del Cappelli e la stampa Fioruzzi-Pallastrelli. Questa reca: che è si presso a riprezzo; quelli, ciò ch'io letto avea. Esortato da me il Pallastrelli a rivedere, mi rese quello che io e il Cappelli avevamo rilevito.

(\*\*\*) Non è a dispregiarsi la lezione dell'Ambrosiano 198 e del Buti napoletano; ma è falsa la dizione ch' è si presso il riprezzo. La Mantovana tiene: ha si presso il riprezzo, e il che naturalmente sta per cui, ma anzi che dar segno del tremolare di chi è appresso l'ora dell'accessione della quartana, mette il paziente nella quartana stessa, senza ricordarsi o sapere che allora il tremolar cessa, e viene col caldo la reazione. La lezione del Lambertino è la migliore di tutte. Il Buti edito chiosa al riprezzo: «ciò allo scarizo della quartana ». Di questo V. nella Prefazione al presente Volume.

e trema tucto pur guardado ilrezzo Tal diuenio aleparole porte ma uergogna mifer lesue minacce che inanzi abuon signor fa fuo forte 90 Io masettai insu quelle spallacce si nolli dir malanoce nonenne comio credecti fa chetu mabbracce Ma esso caltra nolta misonene ad alto forse tosto chio montai 95

V. 87 - d h n: tutto sol guardando.

» - b c q h i l m o p q: triema (anche il Cortonese).

88 - n: divenni io a le.

89 - a b c: mi fe le sue minacce. (\*)

» - h: mi le sue (mança fe). » - n: mi fe minacce (manca sue).

» - i v: vergognar mi fer.

» - s: vergognar mi fan.

» - q: minazze (e poi: spallazze, abbrazze).

90 - a: inanci al suo segno.

» - n: nanci a bon segnor.

» - f (errato): fan.

91 - meno a t tutti: I' m' assettai.

» - t: Poi m' assettai.

» - e: in sun quelle ( V. il verso 9 di questo Canto).

92 - a: E volli (ma l' E vien da altra mano).

» - r: Si volsi.

» - n: vocie.

94 - n: sovenne.

95 - a c d h l m n o p q: Ad alto forte.

» - b q: Ad altri forte.

<sup>(\*)</sup> Questa è sicuramente la vera lezione, e questi tre Codici s'accordano col Vaticano, coll' Aldina, col Cassinese, col Filippino. Virgilio non fece alcuna minaccia al Poeta; ma è la vergogna che gliele fece, e vedasi ciò che spiega il Lana (in Dante col Lana, edizione bolognese, Vol. 1.º pag. 306). Come siasi intruso quel fer non saprei trovare che imaginando la ignoranza di un assai antico amanuense il quale pensato abbia di correggere ciò che non intendeva.

co lebraccia mauïse e misostene
Et disse muouiti Gerion oramai
le ruote grandi e loscender sia poco
pensa lanuoua soma che tu ai

V. 95 - e: Ad altro forse.

» - f: Ad alti forte.

» - i: E d'altro forte.

» - r: Ad alto tosto forte ch' io.

» - s t v: Ad altro forte. (')

96 - a: me vinse (ma eainse è d'altra mano che rifar volle il perduto).

» - b c g: Colle braccia m' aggiunse (e così il Vaticano, il Cassinese, il Filippino).

» - n: Colle braccia m' avinse.

» - e: e me sostenne.

97 - a: E disse Gerione.

» - tutti: E disse, Gerion, moviti omai (n: movite).

98 - a b d e n r: rote larghe.

» - gli altri: ruote larghe.

» - a: sie poco.

» - e: fia poco.

99 - a b d e m: nova soma.

» - f: buona soma. (\*\*)

(\*) Lo Zani Ferranti ride coll' allo e vuol allro, che il Foscolo si prese quantunque col suo buon senso pensasse che Dante pote con allo voler fuggir la ripetizione di uno stesso pronome. L'Anonimo dato dal Fanfani chiosa: « Virgilio l'avea sovvenuto più volte e a forte cose, come » quando furono alla porta di Dite, e agli altri demoni che lo spaven» taro ». E il Lana altresi accenna ad allra fala, e il Witte ste' col Ferranti e scrisse anch' egli ad altro, e quasi non bastesse quell' uscri driga, mise anche in dubbio l'aiuto dato scrivendo coll' Ambrosiano 198
forse in vece di forte. Ad alto hanno la Crusca, l'Aldina, i quattro florentini, il Buti edito, il Buti magliabechiano, il Cassinese, il margine del
Santa Croce, il Vaticano, il Berlinese; ciò vuol significare: a cose sopranaturali; e quindi rende valor grande agli aiuti dati, che non si renderebbe coll' altro. Forte poi che non è del Santa Croce, ma di tutti gli
altri e del Gaetani non ha bisogno di essere spiegato perchè s' intenda
la formidabilità dell' aiuto.

(\*\*) Questo buona che par si strano è anzi un vocabolo tuttor vivo in alta Italia per dinotare abbondanza di gravezza, grandezza e simile.

Come nauicella esce diloco in dietro idietro si quidi si tolse e poi cal tucto si senti alginoco La ouera il pecto lacoda rinolse e quella tesa come aguilla mosse e cole branche laere ase ricolse

105

V. 100 – a: navicelle escie de loco.

» - n: naviciella esce de loco.

-q: del loco.

» - tutti : Come la.

101 - a: indrieto indrieto.

» - l m: indietro indietro.

» - q: quindi si colse.

- g: quindi si coise.
 - q: quivi si tolse.

102 - e: che tutto.

- b d n : a gioco.

» - h v: al gioco.

103 - c d f g i l m n o p: La v' era.

» - c: Dov' era.

» - h: era 'l petto.

» - q: era el petto.

» - a: peto.

104 - e i r: testa (anche il Cataniese. Il Cortonese: testa com' aquila mosse).

» - v: teste. (\*)
 105 - a: con le braccia.

 $- h \cdot n = a$ : con le

-r: ayre.

» - n: co le.... racolse. (\*\*)

(\*) Il commento del Buti napolitano chiosa questo teste per tostamente, il Buti edito per tosto. Anche il Buti magliabechiano ha questo errore di teste peggiore del testa. Quell' aquila poi del Cortonese è mala lettura dell'abbreviazione che dev'essere stata com'è nel Frammentario bolognese — aguila —.

(\*\*) Quantunque tanti Codici e, oltre ai nostri, i serviti alla Crusca, all' Aldo, al Comino, ai quattro florentini, e il Vaticano, il Berlinese, il Gaetani, il Cassinese, la Nidobeatina ec. ec. ec. abbiano aere il Witte si consola col rarissimo e prosaticissimo aria.

Maggior paura no credo che fosse quando Feton abbandono lifreni perchel <sup>1</sup> come pare ancor se cosse Ne quado Icaro mifo lereni senti spenar pla scaldata cera gridando il padre a lui mala uia tieni Che fo lamia quado uidi chera nellaire dogni parte e uidi spenta

110

1) Manca: ciel,

V. 106 - a: cred' i' (credi).

107 - a f i l m o p r s t v: Fetonte.

» - a h n: i freni (n: abandonò).

» - b c d o p: gli freni. (\*)

108 - a: Perchė 'l (perchel) cielo.

» - n: Perchè 'l (perchel) ciel.

» - e: Perque 'l (perquel) ciel. (\*\*)

» - tutti: si cosse.

109 - m: E quando.

» - a l'm: yearo.

110 - n: spenar.

111 - n: Gridando 'l.... via teni.

112 - tutti: Che fu.

» - b: quando vidi ch' io era (anche Buti edito).

» - g: quand' io vidi ch' io era.

» - n: quand' io vidi ch' i' era.

» - gli altri: quando vidi ch' i' era.

113 - a: Nell'aiere d'ogni parte e vidi.

» - b i q: Nell' aere d' ogni parte e vidi. (\*\*\*)

(\*) Il Landiano è alterato: forse avea Fetonte.

(\*\*) Di questo que in vece di che, occorrente anche in altri Codici e nostri e non nostri è detto nel Discorso ai LXXV esemplari di quest'opera dedicati al Re d'Italia.

(\*\*\*) Così il Laudiano in origine era qual l'ho dato, che di poco differisce dal Frammentario e dal Lambertino coi quali concorda il Buti edito; ma fu alterato da mano postuma e fattogli dir ciò che il Codice Filippino dice, e dicono le edizioni Jesina e Fulginate: Nell'aere e d'ogni parte vidi spenta, consonanti coll'Antaldi, e per la seconda parte con altri de'nostri come qui si mostra. ogni ueduta fuor che dela fiera Ella senua notando lenta lenta rota e discende ma io no maccorgo se no cal niso e disceto mi uenta

115

V. 113 - c l s t: Nell' aer e d' ogni parte vidi.

» - m: Nell' aer d'ogni parte vidi.

» - v: Nell' aire e d'ogni parte vidi (anche il Cortonese).

» - d f q h n o p'r: Nell' aer d' ogni parte e vidi. (\*)

115 - c l: rotando. (\*\*)

116 – a: Rota e dessende ma non mi n' accorgo (il dessende è rifacimento d' altra mano).

» - n: Rota e disciende ma no me n'accorgo.

» - c d g h i l m o p q s t v: Ruota e discende ma non me n' accorgo.

117 - c o p q: viso di sotto. (\*\*\*)

(\*) Questa è la vera lezione; sulla quale il Lana chiosò: « non mi » di intorno alcuna cosa ». Era da ogni parte circondato dall'aere « e » non vedea altro che la fiera dov' era suso ».

(\*\*) Quantunque con questo Triulziano concordino il Buti edito, e le antiche edizioni di Foligno, Jesi e Napoli, il Santa Croce e il Berlinese non è presumibile che la sua lezione sia vera da che subito dopo al principiar del verso successivo è la voce ruota. E il vero dev' essere notando perche il nuoto è quanto in acqua tanto in aria, e bisogna aver occhio all' atto del raccoglier a sè l'aria colle branche. Al Witte (che fece tanto romore quasi lo avessi voluto trattar da scolaretto per avergli dimostro il genere di alcuni nomi e la loro ortografia in Italiano, e aggiunto che gli stranieri, per quanto studiino la nostra lingua, a stento ne arrivano tutte le sue finezze) avviserò che s'ha a scrivere notando e non, come scrisse all'edizion berlinese, nuotando, perchè non si comporta dittongo dove non cade posa od accento; e così che meglio avrebbe, nel verso successivo e nel 131 scritto, per tal ragione, ruota e ruote, che rota e rote; e sì la Crusca glielo diceva non ostante i Codici del rota.

(\*\*\*) Nessuna osservazione recarono qui pel Landiano i signori Cappelli, Fioruzzi e Pallastrelli. Esso concorda col Lambertino. Il Santa Croce nel margine ha la lezione dei tre Triulziani e del Codice piecolo dell'Archiginnasio. Il Lana chiosa: « non si potea accorgere di suo movimento, » salvo che sentia che di sotto li venia vento al viso e questo era segno » ch' elli discendea » e di fatto abbassandosi dovea sentirsi l'aria muoversi dal sotto in su, e per ciò non potea sentir aria al viso e di sotto, egli che cavalcava la bestia, ma al viso di sotto; e la lezione dei quattro gia da me accettata, di nuovo accetto.

Io sentia gia dalaman destra il gorgo far socto noi un orribile stroscio pehe cogli occhi ingiu latesta sporgo Allor fu io piu timido allo stoscio

120

V. 118 - meno a b n tutti: I' sentia.

119 - a b d h n r t: scroscio (così i Codici visti dal Valori ed anche le antiche edizioni di Foligno e Napoli, il Cortonese, il Buti edito, e il Cassinese che, errato, ha scorscio).

» - s: scoscio.

120 - a: cogli occhi.... porgo.

» - b: Perchè io colli occhi (ridotto da altri: Perch' io).

» - c: Perch' io con li occhi.

» - d: Perchė colli.

» - e: occhi giù.

» - g l: Perch' io con gli.

» - s: Però con li occhi in giù la testa porgo.

» - t: Però con l'occhio. (\*)

121 - a f g o p r t v: scoscio (anche il Cassinese).

» - b: stroscio. (\*\*)

(\*) Per chi siede su bestia, o la cavalca, non basta porgere in giù la testa per veder quel che sta di sotto, ma è necessario sporgere.

(\*\*) Come il Lambertino leggono il Cortonese, il Filippino, il Gaetani, il Vaticano, e le antiche edizioni di Mantova e di Foligno. Per lo stoscio il signor Agramante Lorini ci manda al Vocabolario di Bologna se mai valga cadula o rovina. Il Fanfani di stescio e scroscio fa una sola dizione: fracasso, cadimento, rovina, e di scoscio spiega scoscendimento, precipizio. Il Buti edito definisce scroscio per suono di cadimento d'acqua. Il Giambullari chiosa ivi: « Nientedimeno sente il poeta lo scroscio del-» l'acqua da la mano destra » e parlava d'acqua cadente dall'alto. Il Vocabolario di Napoli fa di stroscio e scroscio lo strepito dell'acqua che cade; poi di stroscio e stoscio il colpo del cadimento, la ruina, la caduta. Confrontando le voci dei versi 119 e 121 abbiamo stroscio e stoscio, ma abbiamo anche scoscio in un Codice pel primo verso, e in molti pel secondo. Pel primo ci conviene accettare il fracasso dell'acqua cadente del gorgo, e non è da rigettare stroscio che anche il Bartoli usò nel senso stesso d'acque che cadendo dall'alto romponsi con fracasso; pel secondo, a me pare, che non si accenni che ad una rapidissima discesa, tolta la figura come dal precipitare d'uno scoscendimento. Quindi io sto coll'Alfieri che lesse scoscio e interpretò discesa, e a confortar l'Alfieri noto che il Codice misto universitario bolognese avendo scoscio accetta la chiosa po chio uidi fuochi e seti pianti ondio tremando tucto miraccoscio E uidi poi chenoluedia dauanti lo scendere giron pli gran mali che sappressauan dadiusi canti Comel falcon che stato assai su lali

125

V. 122 - a: Peroche vidi fuochi e sentio pianti.

» - b: Perch' io vidi.

» - d: Però ch' i' vidi fuoco.

» - e: e odi' pianti.

123 - t v: Perch' io tremando (Antaldi: Ond' io).

124 - a b c o: E vidi poi che nol vedea davanti. (\*)

125 - e: lo stridor e 'l gridar.

» - c l n: lo scendere e 'l gridar (anche il Cataniese). (\*\*)

126 - a: Che si pressavan.

» - l: di diversi.

» - t: per diversi.

127 - a: Come 'l falcone ch' è (che) stato assa' (assa) su l' ali.

» - e: sun l' ali (V. verso 111 del Canto XIV).

» - n: Come 'l falcon ch' è stato asai sull' ali.

ad motum ad desc-ndendum. Il Lambertino e i compagni hanno stoscio ma io penso che sia errore di scrizione, infinite volte commesso dall'incontro e dall'unione dell's col c e col t, onde questa leggesi per quella e viceversa. Stroscio adunque sarebbe da mantenere al verso 119 e scoscio al 121.

(\*) Il Landiano veramente ha redi pel solito scambio dell' i coll' e; ed ha puoi per poi, barbarismo non insolito ai copisti. Lo Zani Ferranti ripudiando l' udi poi che non l' udia della Crusca avverte che il Codice di Brusselles, il Guinigi, cinque Corsiniani, e venticinque Codici di Parigi hanno come i sunotati, e gli altri che abbiamo Codici nostri: dizione che è anche dell'Anonimo datoci dal Fanfani. Rotava e discendeva la bestia, e Dante non se n'accorgeva, ma quando cacciato in giù l'occhio conobbe appressarsi per diversi canti li gran mali s'accorse dello scendere girone (come dice il Lambertino), lo scendere e 'l girar. Ma altri hanno gridar, e ancor più l' Ambrosiano 198, e per quello portano uditi e udia.

(\*\*) Con questa lezione, che non è certo la vera, bisognerebbe sopprimere la congiuntiva. Certo il passo di questi due versi è molto imbrogliato, e forse (sto con Foscolo) è perduta la prima lezione. che sanza ueder lougro o uccello fadir al falconier ome tu cali Discende lasso onde simoue snello p cento rote e dalungi sipone dal suo maestro disdegnoso e fello Cosi nepose al fondo Gerione

130

V. 128 – a: sanza..... lodro over ucello (v' era prima: logoro ed uccello). (\*)

» - n: sanza.... uciello.

129 - a: falconieri.

» - n: falconier omì.

-b dh ist: ome.

130 - i: Discender.

» -a, h q: si muove isnello.

» - b: si move snello.

» - l: spello.

» - n: si move isnello (anche il Cassinese).

» - gli altri: si muove snello (anche il Buti edito).

» - t: si mosse snello. (\*\*)

131 - c d e f h i n o p q r s t v: ruote.

-h: di lungi. -i: da lunge.

132 - a: e disdignoso e fello (effello).

» - b: desdegnoso.

» - d h n: Al suo maestro (anche Antaldi).

133 - a: Girione.

- b l m n : puose.

(\*) Il Lambertino avea quel che ho scritto ch' è una sincope di logoro. Fu da altra mano alterato in londro. Il Bartoliniano ha ludero da luderum e, dice, voce veneta, oggi ludro. Così anche nel Purgatorio XIX, 62.

(\*\*) La Civillà Cattolica approva questa lezione che è del Santa Croce marginale, e presa dal Witte. Veramente è in perfetta gramatica, ma può anche farsene senza, interpretando come Brunone Bianchi onde suole monersi. apie apie dela schagliata rocca e discarcate le nostre psone Sidileguo come dacorda cocca

135

V. 134 - a i m: appiè appiè.

» - d q: al. piè, al piè.

» - e f g o p r: al piede a piè.

» - a b c e g i l m p q t: stagliata (b e g: stalliata; l: staglata; q: stalgliata).

» - d: scogliata (scoglata). (\*)

135 - i: e scaricate.

136 - q: si dislongò.

(\*) Come il Lambertino leggono anche il Berlinese e il Triulziano già Bossi spogliato dal Mussi. Il Codice Di Bagno ha stogliata, e preso in considerazione il confondersi la c col t preceduta dall's, è presumibile che sia scogliata; se è, non è più lezione unica il Cassinese, come credettero i suoi monaci editori, ma sarebbe terza, essendo quel Codice posteriore al Di Bagno e assai più al Triulziano del 1337. Come i primi versi del Canto XVIII parlan di pietra e di color ferrigno, lo scogliata non sarà lezione tanto presto eliminabile; scagliata è ruinata a scaglie.



# CANTO DICIOTTESIMO

Luogo e i inferno decto Malebolge tucto dipietra e dicolor ferrigno come lacerchia che ditorno iuolge Neloricto mezzo del capo maligno vaneggia unpozzo assai largo e pfodo di cui suo loco dicero lordigno

- V. 1 a: è inferno.
  - » q v: è d'inferno.
  - » n: Luoco.
  - 2 n: ferigno. (\*)
  - 4 tutti: Nel dritto mezzo.
  - 6 a e f r: dicerà.
  - » b c l o: su' loco dicerà.
  - » d h i: suo luogo dicerò (h: dicierò).
  - » m: suo luogo dicerai (dicerà?).
  - » g p: suo luogo dicerà (anche i quattro Fiorentini e l'Anonimo di Fanfani).
  - » q: suo luogo conterà (fu corretto in: conterò). (\*\*)

(\*) È notevole il sasso (saxo) della Jesina, lezione certo primitiva, poi ripudinta dal poeta.

(\*\*) Questo conterà è anche nel Vaticano, nell'Aldina, nella Crusca, e nella Cominiano. Il di cui suo loco sta nel Cassinese, nell'antica edizione Mantovana, nel Codici Vaticano, Berlinese, Gactani e Filippino, nell'Aldina, nella Crusca; perchè l'elissi è dura, il Witte accettò l'in suo loco, certamente di rarissimi, e troppo personale. V. la mia nota a pag. 314 del 1.º Vol. bolognese del Dante col Lana.

Quel cerchio cherimane aduqua todo tralpozzo elpie delalta ripadura ed a distinto indiece ualli il fondo Quale <sup>1</sup> pguardia delle mura piu e piu fossi cingon li castelli la parte dove son rende figura

10

#### 1) Manca : dove.

- V. 7 meno a tutti: cinghio (a: cerchio come Antaldi).
  - » a: adunca è (aduncha ma il cha è d'altra mano).
  - » b: adunqu' è (adunque). (Così la Jesina, la Fulginate, la Napoletana, il Filippino e il Cortonese).
  - » d: adunqua è.
  - » r: addonca.
  - » gli altri: adunque è.
  - 8 n q: dell' altra ripa.
  - 9 a: E a distinto.... el fondo.
  - » b d h n q: Era distinto (Cost le quattro prime edizioni).
  - » e: dieci parti (anche Buti edito).
  - » v: parti.
  - 10 a: Quali dove.
    - » h n: Quale e dove.
    - » qli altri: Quale dove.
  - » e: per la guardia.
  - 11 a: le castelli. (\*)
  - 12 a b c o: dov' e' (dore). (Così il Buti edito, il Cataniese, il Filippino e le antiche edizioni Mantovana e Jesina).
    - » d: dov' e' (dove) sol rende figura (anche il Vaticano 3199 (e il 4777, ma alterato dal Bembo in dov' è) e l'Aldina).
    - » e: dove men rendon sicura.
    - » f g l m v: dov' ei son rende figura.
    - = h i n: dov' e'l sol. (\*\*)

(\*) Il Codice Ambrosiano 198, da noi segnato e ha il verso: Più en fossi. La voce monca è stata reintegrata col iù da altra mano.

(\*\*) Così questa lezione come la superiore del Triulziano del 1337 è proprio errata e quel sol dev'essere son, e l'altro e 'l dev'essere ei, cioè: i valli.

Tale ymagine quiui facean q̃lli e come atai fortezze dailor sogli ala ripa difuor son ponticelli Cosi da ymo dela roccia scogli

15

- V. 12 p s: dov' e' (dove) son rendon sieura (così la Crusca, la Cominiana, il Codice Gaetani, il Berlinese e ne' margini del Santa Croce, e il Corsiniano 60 veduto dal Barlow).
  - » q: dove men rende figura.
  - » r: dov' ci son rende sicura.
  - » s: dov' e' son rendon figura. (\*)
  - 13 a: Tale ymagine quivi facien.
  - » b: Tule imagini (Berlinese: Tale imagini facea quivi, il tale per tali è in cagione dello scambio dell' i coll' e).
  - » e h n: Tali imagini.
  - » i: a tali imagini eran fatti.
  - » n: faciean.
  - 14 m: E come tai.
  - » i: tal fortezza de lor.
  - » e: solli (e così scolli raccolli, i due 1 che i meridionali d' Europa, specialmente gli spagnuoli, ancora suonan gl).
  - 15 b: pontacelli.
  - » n: ponticielli.
  - 16 a b: da uno (così anche il Vaticano, e le antiche edizioni di Mantoca, l'oligno e Napoli, e il Codice Cortonese) che ha poi della ripa, e la Jesina altresi benchè
- (\*) È da avvertire che il padre Costanzo avva letto nel Cassinese (\*) È da avvertire che il Anno stampato ci danno dov' i' son (dovison) rende sigura, e l'Antaldi certo notevole ci porge: La parte che si rende men sicura; e ancor più spropositato il Cortonese: Le parti dove son rende figura. Anche il ch. Dantofilo Barlow tenne dietro a tutte queste varianti, esaminati ottanta Codici, di cui tredici fra Londra e Parigi. Ventinove chbe per la buona lezione dov' ei son rende figura; ventiquattro pel sicura, sette per dove 'l sol. Incontrò anche: dove 'l sol rende sicura. La parte dove rende men sicura. La parte dove non rende sicura. La quella parte ch' ei rendon sicura. Fra tanto strapazzo di questo verso è da stare coll' Imolese, col Buti, col Bargigi; e più che con altri coll'antichissimo Lana, e come questi e l'Anonimo dato dal Fanfani spiegano. (V. questo a Vol. 1.º pag. 405; e il Lana edizione bolognese, Vol. 1.º pag. 314).

mouien che recidien li argini efossi infino al pozzo chei trŏca e raccogli ln questo luogo dela schiena scossi

accorciato in un ma dove gl' i non han punti fu ovicio errore a molti leggere uno per imo. L'Antaldi poi ha: da una delle rocce.

V. 16 - i: rocha (la Jesina: rocea).

17 - a: recedien.

» - b: recidin.

» - d: recidien gli argine (solito scambio dell' i coll' e).

» - c l: ricidien (anche il Cassinese e il Cortonese).

» - m: ricidiano.

» - n: recidian.

» - s t v: recidean.

» - tutti: gli argini e i fossi. (\*)

18 - a d n o p: ch' e' (che) tronca. (E così le quattro antiche edizioni, il Codice Filippino).

» - b e f g h i l m r: ch' e tronca.

» - s t v: che i (Così la Mantovana antica e il Witte). (\*\*)

» - u: racogli.

19 - d i t v: della (anche il Cortonese).

» - abccfghlmnopgrs: dalla.

- n : loco.

(\*) Non par di consueto, anzi par che fuggasi, al Poeta, la ripetizione di suoni simili, quindi il recidien non sarebbe la voce vera, e sarebbe da star col recidean della Crusca e dei tre napoletani, non accettabile alcuna con quegli iati.

(\*\*) La Crusca legge come il Lambertino e il Triulziano antico XI. Io penso che bene, e meglio quelli che hanno il ch' e' perche il gli di raccogli regge amendue i verbi, dovendosi ortografare racco gli. Il Witte con altri si ricordò del verso 53 del Canto VII e del 78 del V di questo Inferno, e del 26 del XII del Paradiso. Non ho nulla da biasimare che gli esempi abbondano anche d'altri poeti ed eziandio di pensatori e basta cercarne quieto ne' Dizionarii dove non solo se ne riuvengono di quarto caso, ma anche di terzo, come già di Dante vedemmo al verso 112 del X, Inferno; ma dico è soprabbondanza, e che per di più schiaccia il pronome personale dentro la congiuntiva. — Il Codice Ambrosiano ebbe esemplare perfetto innanzi che scelse raccolti e non raccogli poiche per la pronunzia non guastava nulla (V. sopra, al v. 14) e soddisfaceva alla vista colla giusta intenzione.

20

25

di Girion trouamoci elpoeta tene a sinistra ed io dietro mimossi Ala man destra uidi nuoua pieta nuoui tormti e nuoui frustatori diche laprima bolgia era repleta Nelfondo erano ignudi ipeccatori dal mezzo igua ci uenien uersoluolto di la co noi ma copassi maggiori Come iromani p lo exercito molto lano del giubileo suplo ponte

V. 20 - meno r tutti: Gerion.

- » meno a tutti: e il.
- 21 a: e io derietro.
- = q : ed io retro.
- 22 n (errato): novo tormeto (e vedete al v. 24, dalla desinenza, che il testo è quastato dal copista).
- 23 q s: Nuovo tormento (così il Filippino e il Cassinese, e qui era destinato a quel che pare la lezione data dal palermitano al verso antecedente).
- » b: Nuovi tormenti e novi.
- » d: Novo tormento e novi.
- » e: frustadori.
- 24 q: boglia (trasposizione di lettere, uso volgare).
  - » n: repleto (V. al v. 22).
- 25 a (errato): ignudi i peccaduri (ipechaduri).
  - » h n t: nudi i.
  - » q: ignudi peccatori (forse per: ignud' i peccatori).
  - » s: ignudi i.
- » v: gnudi i.
- 26 a: Da mezzo in qua ci venien verso 'l (versol) volto.
- » meno a tutti: venian verso il. (\*)
- 28 a: Como i romani per l'esercito.
- » meno b tutti: per l'esercito.
- 29 tutti: giubbileo.
- » n (errato): superbo (certo mal letto il su per lo).

<sup>(\*)</sup> Il venien è auche dell'Antaldi e del Cassinese; il Da mezzo è del Berlinese altresì e delle prime edizioni di Mantova e di Jesi.

anno a passar lagente modo colto Che dalunlato tucti anno lafronte versol castello e uano asco pietro dalaltra spouda uano usol mote Diqua dila suplo sasso tetro vidi dimon cornuti co gran ferze che libattien crudelmente di rietro Ai come facean lor leuar leberze

35

aleprime pcose gia nessuno

V. 30 - a: passare modo (ommesso dal copista: la gente).

» - h: molto.

» - s t v: il modo.

- o p : tolto. (\*)

» - n: giente.

31 - a: da l' un.

32 - a: petro (e così tetro e diretro).

» - meno a tutti: verso il castello.

33 - meno a tutti: verso il.

35 - a: domon.

» - d: demon (così il Triulziano spogliato dal Mussi).

» - n (errato): ferzze.

36 - meno a m n tutti: battean (n: bateano).

» - h i n: dietro.

» - qli altri: retro.

37 - b: Ay.

» - meno a b tutti : Ahi.

» - a: facien.

» - c o p: facen.

» - d n: facian.

38 - g: e già nissuno.

» - efhim qrstv: egià.

<sup>(\*)</sup> Leggono come il Lambertino tutto il resto de' nostri; il Vaticano, l'Angelico, il Filippino, le quattro più antiche edizioni, e l'Aldina, la Crusca, e quella de' quattro fiorentini. Il Cortonese ha: hanno le genti a passar modo colto; e modo colto reca altresi il Triulziano spogliato dal Mussi.

leseconde aspectaua ne leterze
Mentrio andaua gli occhi miei ĭuno
fuoro scontrati eio si tosto dissi
digia ueder costui no son digiuno
Percio a figurallo i pie affissi
eldolee duca meco siristette

V. 39 - c: aspettavan.

40 - a: e li ochi mei.

» - n (errato): giochi (certo gli occhi).

41 - c d e f g h i l o p q r s t v: Furo.

» - n: Furno.... ed io.

» - m: Forte.... ed io.

 $> -c d \cdot e f g h i o p q r s t r : ed io.$ 

» - c e f g h l o p q r v: Già di veder.

43 - a h l m p v: a figurarlo (a: affigurarlo).

» - b c g i: Perch' io a figurarlo (così il Cassinese e le antiche edizioni di Foligno e Napoli).

» - d n o: Però a figurarlo (n: a fissi).

» – e: Perch' a da figurarlo.

» - f: Perch' io affigurando.

» - q: Per affigurarlo.

» - r: E per più figurarlo.

» - s: Per lui raffigurare.
» - t: Ond' io per figurarlo.

» - tutti: i piedi. (\*)

44 - meno b n tutti: Il dolce.

» - a b c e f q s t v: duca mio.

» - b e: sì se restette.

» - t: sì si ristette. (\*\*)

<sup>(\*)</sup> Il Lambertino tronca la voce picdi e non guasta non facendo clisione sul monco accentato. Per me crederei che sia meglio assai di piedi pel restarsi di punto sui due piedi a figurar colui. È maraviglioso per altro il tanto avvoltato di questo verso in tanti Codici; tuttavia quel figurallo il pronunzia fiorentina riesce di buon grado. I piedi hanno poi le quattro antiche edizioni, il Cassinese, il Filippino; e son ben più accetti, che gli occhi accettati dall' Aldina, dalla Crusca, dal Vaticano, e anche dalla Cominiana. I quattro fiorentini capitanati dal Becchi han citati più di venti altri Codici colla lezion de' piedi, e tutti illustri.

<sup>(\*\*)</sup> In questo verso il Landiano è stato ritoccato.

e assenti calquanto idietro gissi

Et quel frustato celar si credette bassandoluiso ma poco li ualse

chio dissi tu che gli occhi îterra gette

Sele fazion che porti no son false

venedico se tu caccianemico ma chi ti mena a si pungeti salse Ed egli a me mal uolontier lodico

50

V. 45 - a e f h i m n o p q: Ed.

= b c d g l r s t: E assentio.

» - e: che 'ndietro alquanto.

» - a: indrieto io.

» - i: dietro.

» - m: io dietro.

46 - n: eielar.

47 - meno n tutti: gli valse.

48 - a b c e f g i l m o p q r s: tu che l'occhio.

» - d: o tu che l'occhio (anche l'Angelico, il Vaticano, il Gaetani).

» - h n: o tu che a terra l'occhio gette (n: giette).

» - t: o tu che li occhi.

» - v: tu che li occhi.

» - tutti: a terra. (\*)

49 - n: facion (manca al c la codetta per farlo z).

50 - a c: Vinedico.

» - b n: caccia nemico.

» - n s t v: Venetico (e così anche il Cortonese e il Buti magliabechiano; il Buti cdito: Venedigo).

51 - a c d e f i l m o p r: Che ti mena.

» - b q: Chi te mena.

» - a d: pugnenti.

52 - a: Et elli a me mal volontier tel dico (anche il Codice Gaetani).

» - b: Et elli a me mal volontier lo dico.

<sup>(\*)</sup> La Jesina edizione antica legge come il Lambertino ma non par la migliore lezione.

#### INFERNO - CANTO XVIII.

masforzame la tua chiara fauella che mi fa souenir del modo antico Ifui colui che la Ghisola bella condussi a far lauoglia delmarchese come che suoni la schocia nouella E no pur io q piago bolognese

55

60

anzi ne questo luogo tucto pieno che tante lingue no sonora apprese

A dicer sippa tra seuena el reno

V. 52 - n: voluntier (lo stesso che volontier).

» - meno a b n tutti: volentier (l'antica Mantovana ha: volentieri).

53 - n: sforciami.

» - s: forzami.

» - meno n s tutti: sforzami.

54 - a (crrato): antigo (la Jesina modo perche manca del segno dell' n sopra l'o).

55 - b: Io fui.

» - d: Io fu'.

» - n: Io fui.... Gisola (la Jesina, il Cataniese, il Cortonese hanno: Io son, che forse su dantesco, ma poi ripudiato).

» - q: Gisela (Gixela).

56 − e r s: condusse.

57 - a: sconzia (per errore era forse nell' esemplare da cui coniava il e colla codetta, e scrisse z).

58 - a: E non qui pur io piango bolognese.

» - q: E non pur io qui piange el bolognese.

59 - b: tutto pieno (ma fors' era tanto perche quivi la scrittura è alterata da altra mano).

» - d h n: sì ripieno.

» - n: Anci.... luoco (mancando la coda al e per farne z).

» - s: Anche n'è questo.

» - gli altri: tanto pieno.

60 - a n : aprese.

61 - a: A dicer seppa tra Savena e Reno.

» - b c o p: A dicer sipa tra Savena e 'l Reno.

e se di cio uuoli fede o testimonio recati amente ilnostro auaro seno Cosi parlando il peosse undemonio delasua scuriada e disse uia ruffian q noson femine daconio Io miragiunsi cola scorta mia poscia copochi passi diuenimo

65

- V. 61 d h n: A dicer sipa tra Savana e 'l Reno (n: dicier).
  - » e: A dicer sipa tra Saveno e Reno.
  - » f: A dicer sipa tra Sevena e 'l Reno.
  - » g i l m q: A dicer sipa tra Savena e il Reno.
  - » r: A dicer sipa tra Savona e 'l Reno.
  - » s: A dicer sippa tra Savana e 'l Reno.
  - » t: A dicer sipa tra Savana e Reno.
  - » v: A dicer sipa tra Savena e Reno. (\*)
  - 62 h: Se di.
    - » a n: voi.
      » d: vuo'.
    - $\Rightarrow -a$ : vuo .  $\Rightarrow -q$ : vuol.
    - y y. vac y - l: fe'.
  - 64 a: domonio.
  - $\Rightarrow -b n$ : dimonio.
  - 65 b: scorrigiada.
    - » t: scuriata.
  - » a g v: Di la sua.
  - 66 a: femene.
  - » h: non è femine.
    » n i: Qui non ha femine (anche l' Antaldi e il Cor-
  - tonese).
  - 67 i: rigiunsi.
  - $\ll -n$ : colla (cola).
  - 68 b: devenimmo.
  - » meno a n gli altri: divenimmo.

<sup>(\*)</sup> Il sippa è il meno lontano dal seppa che è il vero vocabolo, non solo odierno, ma usato anche allora dai bolognesi, di che vedi il Discorso all' Edizione dei LXXV esemplari di quest' Opera dedicati al Re, e intanto la scrizione del Frammentario bolognese, Codice che si pubblica da me, contemporaneo, a quest' opera dantesca.

laove un scoglio dela ripa uscia Asai legieramte quel saltmo euolti adestra supla sua schieggia di quelle cerchie efne ce coprimo Quado noi fumo ladoue uaneggia

V. 69 - b c: La ove uno (anche il Codice Filippino, il Riccardiano 1028 e le quattro primitive edizioni).

» - d: Là uno scoglio (scoglo).

» - l: Là 've uno.

» - m: La u' uno.

» - q: La o' uno.

» - s t: La ove un scoglio (cost anche il Codice Gaetani. Il Commento Buti napoletano ha: Dov' uno).

» - e: d' una ripa.

» - a (errore): di 'l ripa (dilrippa - di la?).

70 - a: liegera mente.

» - n: asai legeramente.

» - meno a n gli altri: salimmo.

71 - v: sopra (cost l'Aldina, la Cominiana e i quattro Fiorentini). (\*)

72 - a: Da quelle cierchie eterne ci partimo.

» - h: Da quello cerchio eterno ci partimmo.

» - s: Da quelli cerchi eterni ci partimmo.

» - gli altri: Da quelle cerchie eterne ci partimmo. (\*\*)

73 - a b d n s t v: Dov' el (dovel - dove ello?).

» - meno i gli altri: dove ei.

(\*) Come il Lambertino leggono anche il Cortonese e il Buti edito, il Cassinese, il Flippino, le quattro primitive edizioni, la Nidobeatina, il Roscoe, e più di venti Codici visti dalla Crusca la quale ciò non ostante volle serbarsi il sopra. E sel tenga. Tutti i nostri Codici (meno v) hauno su per. Il Cortonese: su per quella scheggia.

(\*\*) Come il Lambertino leggono l'edizione antica di Mantova e il Codice Gaetani nella prima parte: Di quelle. Nessuno ha il coprimmo, non facile a spiegarsi a meno che non si voglia intendere che discendendo egli e Virgilio, quelle cerchie rimanevano sopra di loro. Il Cataniese:

Da quelle ripe eterne ci partimmo.

| INFERIOR - OANTO AVIII.               | 200 |
|---------------------------------------|-----|
| di socto pdar passo alinferzati       |     |
| lo duca disse atienti e fa che feggia | 75  |
| Louiso inte diquestaltri malnati      |     |
| ai quali ancor no uedesti lafaccia    |     |
| po che sono conoi insieme adati       |     |
| Dal uecchio pote guardauam latraccia  |     |
| che uenia uso noi delaltra banda      | 80  |
|                                       |     |

V. 74 - a: alli sferzati (alisferzati) - n: ali sferzati.

» - gli altri: agli sforzati. (\*)

75 - b m n: attenti.

» - v: attende.

» - meno a s t gli altri: attendi. (\*\*)

77 - meno b c n gli altri: A' quali.

» - c g : non vedesti ancor. (E così le primitive edizioni di Napoli e Foligno).

78 - g: con ei.

» - meno a gli altri: son con noi.

79 - a: guardavamo la trazia (forse il secondo e troppo vicino, o più basso, al primo fu preso pel segno del far z del e).

» - b c d e f h n. Del vecchio (così anche il Cortonese e il Filippino, il Vaticano, e le quattro primissime edizioni del poema, e ventidue Codici visti dal Valori e dal Rosso).

» - b c d h s t: guardavan.

» - v: guardava. (E il Commento; guardava io Dante; ma fu abbaglio pel manco del segno d'abbreviatura sull'ultimo a per l'n).

80 - tutti : dall' altra.

(\*) Come il Frammentario e il Cassinese lo scritto alisferiati del Lambertino dev'esser sceso da una mala lettura di un corto s preso per uno s.

(\*\*) Credo che la differenza di queste due lezioni venga dall'udito e non dalla vista; cioè, dev' essere scritto sotto dettatura. L'attienti, che non è in alcuno de' nostri Codici, è nel Cortonese e fu preso dal Witte. L'attenersi è relativo a tenersi colle mani saldo a' rottami de' macigni che cingon il pozzò della bolgia dove non ha a che far l'attendi.

e che laferza similmente schiaccia Il buon maestro săza mia dimăda mi disse guarda quel grăde cheuene e pdolor nopar lagrima spanda

Quanto aspecto reale ancor ritene quelli e Ianson che pquore e pseno licolchi del moton priuati fene 85

1) Questa voce è scritta su una raschiatura della membrana.

V. 81 - a: simil mente iscaccia (ischazia. V. verso 79).

» - n: simelmente.

» - o: la sferza.

» - q: frezza similmente iscaccia.

» - meno e f r gli altri: scaccia. (\*)

82 - a d n: El buon maestro (anche Santa Croce corretta di seconda mano, il Berlinese, il Vaticano, il Gaetani).

» - l: Lo mio maestro (anche le antiche edizioni di Foligno e Napoli e il Cataniese).

» - t: Il mio maestro.

83 - meno a c f n qli altri: viene.

84 - e s: lagrime. (Così anche l' Antaldi e il Gactani, e le edizioni di Napoli e Foligno antiche, e così il Cortonese).

85 - a: riale.

» - s t v: regale (anche Guinigi e Santa Croce. — Antaldi come il Lambertino).

= g l m r s t v: ritiene.

» - n (errato): Quartaspetto (Quale aspetto?).

86 - d: Egl' è (cioè: Egli è).

» - a d s t v: Iason.

» - m: che cuor (perduto nella penna il per).

» - n (errato): cane e per.

87 - a: di il (dil) monton.

(\*) Anche il napoletano t aveva scaccia ma la stessa penna mutò in schiaccia. E scaccia hanno la Jesina, il Filippino e l'edizione del De Romanis. Già il Foscolo dimostrò come questa voce fosse potentissima a dimostrare il dispregio per quei dannati cacciati innanzi, cui certo non esprime quello schiaccia, che dev'essere stata una svista antica della ortografia schaccia che e altresi del Triulziano del 1337 e d'altri, onde s'intrusevi una i che guastò la voce vera.

Ello passo plisola di lenno
poi chelardite femine spiatate
tucti limaschi loro amorte denno
90
Iui co segni e co parole ornate
efifile ingano la giouinetta
che prima auea tucte laltre iganate
Lasciolla quiui granida solecta
tal colpa atal martiro lui codana
95

V. 88 - e i l m q: Egli (anche l'antica edizione Mantovana).

- $\gg s t$ : Esso.
- » v: Elli.
- 89 efghilmqrstv: le ardite femmine.
- » tutti: spietate.
- 90 h n q: denno.
- 91 c g l o: Quivi (anche le antiche edizioni di Foligno, Mantova e Napoli, il Cortonese e il Catanicse).
  - » − q: qui.
  - » l t: con senno (anche l'edizione De Romanis).
  - » s: con segno.
- 92 tutti: Isifile.
  - » a: zoveneta (giovenetta come la Jesina e il Filippino).
  - » b: giovanetta.
- 93 b c f g q: l'altre avea tutte ingannate (b: engannate. -Cost le edizioni antiche di Foligno, Jesi e Napoli e il Codice di Catania).
  - » r v: avea l'altre tutte (e anche il Filippino e l'antica edizione Mantovana). (\*)
- 94 a e i o p q s t v: e soletta. (\*\*)
- 95 l: martirio.

(\*) Gli altri leggono col Lambertino. Il Codice Cortonese la: Che tutte l'altre avea prima inpannate; e l'Antaldi, il Vaticano, e le edizioni del Burgofranco, del Rovillio e altre: Che prima tutte l'altre avea inpannate, lezione della Vindelina, della Nidobeatina, del Riccardiano 1005, buona certo ma non così liscia e naturale come la portata dal Lambertino che è anche del Laurenziano XL,7 e del Buti edito.

(\*\*) Stanno col Lambertino il Riccardiano 1028, il Filippino, le quatto antiche edizioni, e di vero parmi ora molto inutile quell' e dov' e a dire: lascio soletta Istifite che gravita era!

e anco di Medea sifa uendecta Co lui senua che datal parte igana e questo basti dela prima ualle saper e di color chense assanna Gia erauam laoue lostrecto calle

colargine secondo sincrociechia

e fa di quello ad un altro le spalle Quindi sentimo gente che si nicchia 1

1) Qui il si è, ma da altra mano, segnato per da eliminarsi.

V. 96 - meno r t v gli altri: anche (Antaldi: ancor).

97 - tutti: chi.

» - h n v: di tal parte (il Commento Buti napoletano: di tal fatta e condizione, non è accettabile).

100

» - e (errato): dal (per da tal).

» - q: chi tal parti.

98 - a: da la prima.

99 - a: che 'n si (chensi).

» - i: saper di coloro che si.

» - n: asanna.

100 - a d h n : cravamo là ove.

» - b. c l m o p: eravamo là 've (come la Crusca).

» - e s t v: eravam dove (così il Gaetani e il Riccardiano 1028).

- f q: eravam là dove el.

- q: eravam là ove il tristo.

- i: eravamo ove.

» - r: eravam ove.

101 - n: Coll' argine.

102 - meno e tutti: ad un altr' arco spalle. (\*)

103 - q h i l m q r: Quivi (anche le edizioni Jesina e Man-

- e: s' annicchia (eziandio il Gaetani).

» - f: niccchia (così, e V. il verso 106).

(\*) L'Ambrosiano 198 è il solo fra i nostri che legga come il Lambertino. Il Cassinese ha un altro arco, ciò che piace al Foscolo sentendovi la fatica della piegatura, e forse ha ragione. Il Cortonese poco felicemente: E fa di sè ad un altr' arco spalle.

nelaltra bolgia che col muso suffa e se medesmo cole palme picchia Leripe eran gromate duna muffa

105

V. 104 - a f; stuffa (così il Cortonese e l'edizione antica di Napoli).

» - b c d e g h i l m n q r: scuffa (b: schuffa; q: scufa).

» - n (errata per trasposto di lettera): boglia.

» - o p s t v: sbuffa (come la Cominiana e Buti edito). (\*)

105 - a e f h i l q t: e se medesma.

» - f (errato): piocchia (forse piecchia come al v. 103 i

» - n: medesima.

» - i: colle. (\*\*)

106 - a: rive.

» - e: Le ripi.

» - i: La ripa.

» - n: gromate.

» - s: grommante (grommanti per scambio dell' i coll' e?).

(\*) Il Triulziano spogliato dal Mussi legge come il Lambertino ma resta a sapersi se non siano errati. Quelli che leggono stufa può essere che dovessero avere un c in vece di un t, e di questa fatta errori ho già fatto avvertenza. Intanto quel verso del porco non è certo lo stesso che del cavallo. Il verso del porco è uno scotimento di naso per cacciar fuori di suo canale coll'aria la materia che vi sali mentre frugava col muso nel brago. Dunque deve avere altro vocabolo. Lo scuffa, ha nel Codice misto universitario bolognese la chiosa: suffat sicut facit porcus in coeno, e si legge nel Cassinese, nel Filippino, nel Berlinese, nel Vaticano, nel Gaetani, nella correzione di seconda mano del Santa Croce, nel Perugino, nel Laurenziano XL,7; così avea la Crusca, così hanno le antiche edizioni di Mantova, Jesi e Foligno. Tal vocabolo ha si bene dello sbuffare e dello scuotere o rigettar, o spingere lontano, insieme, che non so come si possa ripudiare. Certo le altre voci non si confanno al caso. L' Anonimo del Fanfani ha nel testo sbuffa, cotal datogli dall' Editore, ma pare che quello servito al chiosatore aver dovesse smuffà (quasi smuovere sbuffando), perchè la chiosa dice: « smufarano cioè traevano il viso fuori a » guisa che fa il porco col fango ». La spiegazione non è buona, ma fu buono citarla per la variante del verbo.

(\*\*) Come il Lambertino leggono anche le edizioni antiche di Jesi, Napoli e Foligno. p lalito di giu cheuisi appasta che cogli occhi e colnaso facea zuffa Lo fondo e cupo siche non ci basta loco a ueder sanza motare aldosso delarco oue lo scoglio piu sourasta Quindi uenimo e qu'idi giu nelfosso vidi gente atuffata i un gra sterco che dagli humani priuadi parea mosso

110

V. 107 - l: alito che dentro vi s'appasta (Antaldi: dell'alito).

» - n: s' apasta (Cortonese: che li s' apasta).

» - m: laggiù che.

108 - a: con lo naso facia.

» - n: faciea ciuffa.

109 - a: è cupe (echupe) sì non ci basta.

» - n: fundo cuppo.

- g : Il fondo.

110 - meno a f l m n r gli altri: L'occhio (la Jesina: luogo veder).

» - n: sancia.

112 - meno a n tutti: Quivi.

113 - d: attuffati (forse scambiato l' e in i: attuffate hanno la vecchia napoletana e il Filippino).

» - n: atuffata.

» - tutti: in uno sterco. (\*)

114 - e f o p r t: uman privati. (Così anche Buti edito. La Jesina: privati umani).

» - i: uman privato. (\*\*)

(\*) La lezione del Lambertino è fra le vedute dal Witte e date senza citazione. Il Codice Triulziano spogliato dal Mussi ha tufata, e poi an-

ch' esso in un gran sterco e quivi forse la vide il tedesco.

(\*\*) Leggono come il Lambertino il meglio de' nostri Codici e con cssi il Berlinese, il Santa Croce, il Filippino e le primitive edizioni di Foligno, Mantova e Napoli; e qual l'ortografia del Cassinese che pur legge com'esso. Privato e Privado son portati nei dizionarii in significato del contrario di Pubblico e in quello di Agiamento, cesso. Io porto opinione che questa sia una confusione fatta

E mentre chio lagiu colocchio cerco vidi un colcapo si dimerda lordo che no parea sera layco ocherco Quei misgrido pche se tu si ingordo diriguardar piu me cheglialtri brutti

V. 115 - q: che là giù.

» - m: che laggiù coll' occhio.

» - l: con gli occhi.

116 - d: di feccia lordo.

117 - a q h u; chierco.

» - i: Non parea.

» - m: parea laico ne cherco.

» - q: Ch' io non sapea s'.

118 - q: Quel me sgridò (Antaldi: Quel mi. Il Cortonese: Que' mi gridò).

» - a: scridò.

» - s: gridò (anche il Vaticano).

» - a b c: sì gordo. (\*)

119 - a: più che gli altri bruti (manca l'abbreviatura sull'u; e noi ascinti, tnti).

» - h: più me gli altri.

» - n: bruti (come a).

in antico dagli amanuensi che tradussero in privado il privado non ne intendendo significato. In altri luoghi di Europa il cesso, o la latrina è
detto privato come luogo lontano o appartato più che possibil sia dalla
presenza altrui, ma nessuna lingua ha le finezze dell'italiana, da esprimere le specialità anche con minime mutazioni di suono. Fra Giordano
usò privato e privat, e di lui si vede citato eziandio privado e privato,
ma questi per amendue i significati, quelli per lo speciale di cesso. Nessuno potrà assicurarmi che in questa seconda voce sia proprio la ortografia del frate; ma guardando bene a quel privato privat parmi di arguire che per cesso era carezzata una voce speciale e propria, e che delle
comuni meglio al proposito faccia privado che privato. Non sentenzio,
esprimo una opinione; di che vedasi ragionamento nel Discorso ai LXXV
esemplari di quest' Opera dedicati al Re d'Italia.

(\*) Questa lezione occorre in alcuni Codici anche al XX, 107 del Purgatorio. Non è al si gordo, un errore di scrizione, o un difetto di abbreviatura sull' i; parlo di cotesto nel Discorso ai LXXV esemplari di quest' opera dedicati al Re, cone di voce tuttora viva in Italia.

ed io a lui pche se bene miricordo Gia to ueduto coi capelli asciutti e se alexo interminegli dalucca po tadocchio piuche glialtri tucti Et elli allor battedosi la zucca quaggiu mano dimerso lelusighe ondio no ebbi mai laligua stucca Apresso cio loduca fa che piughe

125

120

V. 120 - r: si ben.

» - q: Ed io a lui: se ben ricordo.

» - tutti: se ben ricordo.

121 – b: coi capegli asciutti.

» - s: sciutti.

» - a: t' ho (to) viduto co' capili (chapili). (\*)

122 - t v: E se Alesso (anche it Filippino, e il Cortonese che porta quel che il Lambertino: Interminegli).

» - a b c d f g h l m n o p: Alessio Interminei.

» - e r s t v: Interminel.

» - i: Interminelli.

» - q: di Termineli.

» -a: de luca -s: di lucca -n: da luca.

124 - h n: ciucha.

» - meno a tutti: Ed egli.

125 - b (errato): sommerse le lusinghe.

» - q (errato): mai non sommerse.

» - g h n: losinge (e cost poi: pinge, attinge). (\*\*)

127 - i: Appresso a ciò.

(\*) Questo capili ha in margine una nota di mano posteriore: pili del capo; così al verso secondo del Canto XXXIII ha chapeli; quindi a scriver giusto bisognerebbe non duplicare la l.

(\*\*) Direi che il demesso del Triulziano già Bossi fosse un errore di copista per demerso che ha il Lambertino; e direi altresi che tanto sommerso quanto demerso siano originarie dell' Allighieri e anche oserei che demerso fosse posteriore per maggior finitezza di espressione perchè attuffata era, affondata, ma non messa sotto, se pur gl'individui si vedeano.

me disse il uiso un poco piu auante sicche lafaccia ben cogli occhi atighe Di quella sozza scapigliata fante chella sigrafiia colunghie merdose e or sacoscia e or in piede stante Tayde e laputtana che rispose

130

V. 128 - i: un poco il viso. (\*)

129 - a d: con l'occhio (anche la Jesina).

» - b n: coll' occhio.

130 - a d e r: sozza e (anche il Cortonese e l'Aldina).

131 - b c d e f g h i l m n o p q r: Che la (anche il Cassinese).

» - a: unchie.

» - m: la graffia (c' è il si ma posto da altri. Cortonese: che la si gratta).

» - n: coll' onge.

» - s t v: coll' unghie.

» - i: unghie imbrattose. (\*\*)

132 - e m: in piè.

» - a: in pied' è stante (impiede stante). (Altra mano pose un e dopo impiede).

» - l: in piede è stante (Il Gaetani: in piedi).

> - t: Che or.

133 - b c d g n s t v: Taida (cost il Vaticano, il Berlinese, l'Aldina, la Crusca, la Cominiana e i quattro fiorentini).

(\*) Oltre che quasi tutti i nostri leggono col Lambertino, leggono com esso le edizioni antiche di Jesi, Napoli e Foligno, il Codice Riccardiano 1028 edito dal Vernon, e il Buti edito. Leggono all'altro modo la Crusca, la Cominiana, l'Aldina, i quattro fiorentini, e il Vaticano.

(\*\*) Molti Codici hanno Chella, e de'nostri a s t v; e co'nostri le quattro prime edizioni, e il Filippino e il Vaticano. Questo modo di scrivere che raddoppia la consonante (massime liquida) della voce che da essa cominciata è a migliaia e migliaia d'esempi: ogni Codice avendone molti. Taluni divisero Ch'ella come ad esempio il Riccardiano 1028, e altri, ma quell'ella a che serve? Chiaro è che non vi ha a far nulla; e poichè era lontana dal poeta la divisione e la semplificazione Che la scende a cappello.

al grido suo quando disse o io gratie grandi appo te anzi marauigliose E quidi sien le nostre uiste satie

135

V. 133 - f h i l o p q r: Taide (anche l'Anonimo del Fanfani, le chiose anonime date dal Selmi, e il Cortonese). (\*)

134 - a: gracie.

» - e: e i' ho (eio) grazie.

» - f: e i' ho (per errore cio ossia il c per e).

- l: suo disse.

» - m: ho (o) grazie.

-q: i' ho.

» - r: i' ho (io).

» - tutti: al drudo. (\*\*)

135 - a h i n: maravigliose.

» - n: anci (pel solito difetto della coda al c).

136 - a: voglie.

» - n: sacie.

» - tutti: E quinci. (\*\*\*)

(\*) Come il Lambertino leggono anche le quattro primitive edizioni; ma il Latino ha Thais, non Thays: tuttavia non è raro fra questi antichi italiani scriver l'y per i.

(\*\*) Questo grido del Lambertino è un madornale errore dell'ama-

nuense.

(\*\*\*) Il Cortonese legge come il Lambertino.

-ee((0) (0) ) 500-

# CANTO DICIANNOVESIMO

O Simon mago o miseri seguaci
che lecose didio che dibontate
deno est spose e uoi rapaci
Per oro e pargento auolterate
or conuien che puoi suoni la troba
po chenela terza bolgia state
Gia erauamo ala sequete tomba

5

V. 1 - a: Symon.

3 - b c d f g l m o p: Deono esser spose voi rapaci.

» - i q: Deono essere spose e voi rapaci.

» - e: Deono esser spose voi lupi rapaci.

» - r: e voi lupi rapaci.

» - s: Diano (deano scambio dell' e coll' i) e fare spose e voi rapaci.

» - h t v: Debbono essere spose e voi (t: debbon).

» - n: Debono.

4 - r: advolterate.

» - d o p: adulterate (anche il Triulziano spogliato dal Mussi).

» - n: argiento. (\*)

5 - b e h q: soni - n: sonni.

6 - a h q s t v: Però che.

7 - meno a tutti: seguente.

(\*) Come il Lambertino leggono il Frammentario bolognese, l'Ambrosiano 539, la Jesina, l'edizione della Minerva e i visti dal Valori ecc. montati deloscoglio inquella parte cha punto soural mezzo il fosso piòba O soma sapienza quante larte che mostri icielo enterra e nelmal modo e quato insta tua uirtu coparte

10

V. 8 - q: del scoglio.

9 - a: sovra mezzo fosso.

» - b: sopra mezzo 'l fosso.

» - c n o: sopra mezzo il fosso.

» - d g h l m o p r t v: sovra mezzo il.

» - e: sovra il mezzo fosso.

» - f i s: sopra 'l mezzo fosso (Cortonese: sopra il).

» - q: sovra el mezzo fosso. (°)

10 - a: sapiencia - n: sapienzia.

» - efghilmnqrstv: quanta è.

11 - a b c e f g h i l m o p r s t v: in cielo in terra.

= q : in terra in cielo e nel.

- » d n: in cielo e in terra (così l'Aldina).
- 12 a c d g h n o: quanto giusto (anche il Cassinese e Buti edito n: justo).

» - b (errato): comporte.

- » f t: quanta giustizia tua (cost il Codice Gaetani, il Poggiali, tre perugini, l'antica Mantovana e la moderna edizione del De Romanis).
- » i: quanta giusta (così il Filippino, due Cortonesi, il Cataniese e le edizioni antiche di Jesi e Foligno. La napoletana: quanta justa).
- » l: quanto giustizia sua.
- » p q: quanto tua justa. (\*\*)

(\*) Il Cassinese legge come il Lambertino; ma non è già che il fosso piombi sorra il mezzo di quella parte, che anzi sarebbe sotto; gli è che la parte a cui Dante arriva piomba sopra il mezzo del fosso, e quindi bene sta quello che il De Romanis porge ed hanno il Codice Filippino, l'Angelico, quattro Pucciani, tre Patavini, il Vaticano 3196, e le primitive edizioni di Foligno, Mantova e Napoli.

(\*\*) Qual si scelga di quanto giusto, o quanto giusta penso che non si cadrà in errore essendo giusto e giusta per giustamente; forse giusta è

la più vera voce.

Io nidi ple coste e plo fondo

piena la pietra liuida difori dun largo tutti e ciascun era tondo No mi parean meno apii nemagiori che quei che son nelmio bel sagiouani facti pluogo de battezzatori

15

V. 13 - a: le costi.

» - b: Io vedi (forse veddi).

» - c d n o p: I' vidi.

14 - a (errato): luidi.

» - a b: di fuori.

» - g (errato): di fiori. (\*)

15 - a: D' un largo (dullargo).

» - h n: tutto

16 - a: parien men ampie.

» - e: parian.

» - n: men.

» - q: parea (forse manca l'abbreviatura sull'ultima a).

» - g (errato): Huomini parean me. (\*\*)

17 - a: san giovani.

» - r: in nel mio san (anche e parve avere nel mio san, ma dalla stessa mano ha sopra: bel).

» - d: Che qui che son del mi bel san giovanni (qui per que, per lo scambio solito delle due vocali; ma può anche essere voce propria del copista che era lombardo).

18 - a: di batezaduri.

» - e: luochi di battezzatori.

(\*) Il Foscolo disprezza qual prosa da chiose il Piena e vuol Fessa come il Codice Roscoe, allegando che Fessure è anche al v. 75, e che Fessura è detta la bolgia del 4,XXI. Se Fessura può valer foro e anche grande apertura non viene che si debba dir fesso ciò che ha molti fori. Quando Dante usò Fesso intese quel che tutti intendono: spaccato, crepato e Vedi il Purgatorio X,7. Che poi piena nel senso usato non sia prosa da chiose V. Purgatorio VI,124.

(\*\*) Come fosse ivi quell' H non so indovinare, ma il resto era certo nommi, e senza i punti sugl' i fu letto e scritto si sgraziatamente; il me è sicuramente il men, all' e manca il segno d'abbreviatura; dunque: non

mi parean men, e così fila il giusto.

### Lun dequali ancor nõe moltăni ruppio pun che dětro uanegaua

20

V. 18 - f: da battezzatori.

» – g: di baptezatori.

» - h q: di batizatori.
» - l: dei battezzatori.

» - t: dei battezzatori.

» - m: di battezzatori (anche la Jesina, il Filippino).

» - n: luoco di batizatori.

» - s v: luoghi di battezzatori (anche l'Aldina).

» - t: loco di battezzatori. (\*)

19 - a q: L' uno de li quai,

y = u y. If ano de if quality y = u y. If ano de if quality y = u y.

» - gli altri: delli quali (anche le quattro primitive edizioni e il Filippino).

20 - a (errato): anechava.

(\*) Il Buti edito porta quel che il Lambertino; il Magliabechiano: d i batteggiatori. Una discrepanza d'opinioni è qui: Chi vuol che i fori sian pei battezzandi, chi pei battezzanti. Il Dionisi credette che battezzatori avesse lo stesso suono che fori e maggiori, dovesse pronunciarsi largo, e significasse il luogo in cui entravano (al rito d'allora) i battezzandi. Ma nè foro nè maggiore hanno l'o largo (e dico foro per bueo, apertura), quindi la concordanza dionisiana è non possibile e l'interpretazione fallisce. Lo Zani Ferranti visto in nove Codici di Parigi e in quel di Brusselles battezzatorj s'incaponì a volere che la dionisiana valesse. Ma quella j in cui è finita la parola per que' tempi non tiene, e moltissimi Codici con essa finiscono le voci in j in fin del verso. Il Codice Frammentario bolognese, che io ho pubblicato, ha strabbondanti esempi a disinganno. Era un vezzo di penna. Lo Zani, a sostener sè e il Dionisi, porta un tratto del Commento antico denominato l'Ottimo dove son queste parole: « sono.... di tale ampiezza che un garzone v'entra, e alcuna volta » entratovi non v' è potnto useire ». Questo tratto non spiega altro che la larghezza del foro, cioè che vi potea passare un garzone. L'Anonimo dato dal Fanfani parla ben meglio e chiaro: « ne' quali fori è d'usanza » che stieno i preti che battezzano et che benedicono l'acqua; l'uno . de' quali dice l'autore avere rotto per uno fanciullo che dentro v'era » caduto e, se non ch'elli il ruppe, vi moriva ». Il Lana più antico di tutti fa più lunga chiosa (V. il mio Dante col Lana, edizione bolognese, Vol. 1.º pag. 327-8) la quale in sul finire dà: « sono foramini nelli quali » s'entra per di sopra, ed in quelli entra lo prete battezzatore e stavvi » entro fino la corregia, si ch' elli è sicuro da ogni calca e spingimento » e qui entro entra al tempo della grande moltitudine a battezzare ». E non diversamente l' Imolese posteriore a tutti. Dunque lo Zani ha torto, e quel battezzatori è proprio i battezzanti.

equesto sia suggel cognuomo sgăni Fuor delabocca aciascun sopchiaua dun peccator lipiedi e delegambe infino algrosso e laltro dentro staua Le piăte erano a tucti accese intrăbe che si forte guizzauano le giüte che spezzate auerien litorte e străbe

25

V. 21 - a: sia sogelo ch' ogn' uomo (chognuomo) sguani.

» - n: sugiel.

» - meno a c s t v gli altri: fia.

22 - n: superchiava.

23 - a i m: peccator de' piedi e (a: pechador).

» - n: i piedi.

» - q: di piedi.

24 - a: Fin' al grosso e l'altra (ma l'a d'altra è supposta al perduto).

» - c: Final.

25 - c q: a tutte accese.

» - i: accese a tutti (anche il Vaticano, la Rorilliana e altre edizioni).

» - n v: a tutti incese (n: inciese).

» - q: accese tutte.

» - e: a tutti intrambe (manca: accese). (-)

26 - a: guizzava (mancando dell' abbreviatura dell' n).

» - e: gionte.

» - tutti : Perchè.

27 - n: avrien.

» - m: avrieno.

» - a: averiano.

» - qli altri: averian.

» - a e l n r s: le torte e (così la Jesina).

» - d h: li torte e.

= g : le storte e.

(\*) Il Landiano tiene accese e intrambe. Il Cassinese poi ha gambe co di piante, error chiarissimo, ma ch'è pur passato in qualche altro Codice se pur qui nou ebbe da principio il Poeta altro disegno che poi e presto abbandonò, prendendo quel che tenne e fini col verso 30.

Qual suole ilfiameggiar delecose üte muouersi pur su pla extrema buccia tal era ei dai calcagni ale punte Chie colui maestro che si cruccia

30

V. 27 - q v: le torte strambe.

» - b t: ritorte e strambe. (\*)

28 - a: sole il fiamezare de le.

» - d: suole un fummeggiare de le (mal letto di certo).

» - h: suole un fiammeggiare delle.

- n: suol il.

29 - a: stema (così originariamente, rifatto da altri: estrema).

» - h n s: strema.

» - gli altri: estrema.

30 - a (errato): piante.

» - b: da li calcagni.
» - c: dai calcagni alla.

» - e: dai calcagn' a (calcagna alle) le punte.

» - n: tra calcagni e le.

(\*) Come il Lambertino leggono le antiche edizioni di Foligno, Mantova e Napoli, il Codice Filippino, il Cassinese. La disgiunzione dei nostri d h, non muta quella lezione. Il Cassinese in interlineo sopra litorte ha torques; sopra strambe ha compedes; ma il chiosatore giuocò a indovinare. Qui si tratta di legami a tener ferme quelle gambe; e quel li è senz'altro ri mal letto e peggio seritto sin dai primordii, onde se ne mendarono tanti Codici. Taluni disser le ritorte legame di vermene attorcigliate, e qualche moderno l'accolse; l'Imolese: vinchi con cui si tiravano i carri; il Lana più antico e che ha ritorte chiosa: Sono corde di canapa. Il Blanc definisce le strambe per legami fatti di ginestra di Spagna, e si accosta al Lana, ma questi meglio dichiara: corde di giunchi attrecciate: fannosi in Barberia, e viene ligati con esse li boldroni e 'l coiame minuto di quelle parti. Il Buti che porta: le torte strambe ha nel Codice magliabechiano: cioè le funi che fossero torte, ma è già detto da più antico, e consentito da successivi sino a noi che la stramba è d' intreccio, non di torto; e altri in altro Codice aggiunge a torte: che sono più forti che le strambe in tal caso bene camminerebbero le torte e le strambe cioè i legami torti, e gli intrecciati, ma resta a rispondere come mai Dante mettesse qui innanzi il più forte, e dopo il men forte; era da ricarcar l'assegno, non da sminuirlo: anche qui dunque rimane scelta buona ritorte eziandio perchè quell' articolo non vi sta nè bello nè bene. Ritorte ha il Cortonese e hanno le edizioni di Burgofranco e di Rovillio.

guizzando piu cheglialtri suo esorti dissio e cui piu rozza fiama succia Et egli a me setu uuoi chio teporti lagiu pquella ripa che piu giace dalui saprai di se e di suoi torti Et io tanto mebel quato ate piace

35

```
V. 33 - h e: roggia.
```

$$34 - n : vo'$$
.

(\*) Il Frammentario bolognese e il Landiano, il Riccardiano 1028, le quattro edizioni primitive, il Codice di Cagliari hanno rozza come il Lambertino, e il Witte se la prese, quantunque vista in altri Codici i signori della Crusca la scartassero. Forse è il ruda o rudda degli antichi da rudes in senso di severo senza misericordia? Ma noi abbiamo in assai luoghi di varii Codici e anche de' nostri il rozzo e rozza per rosso e rossa in conseguenza di mala scrittura di chi vergava sotto la pronuncia della dettatura altrui, copiati poi macchinalmente da successori. I Codici poi h e molto autorevoli avendo roggia rincalzano quelli che portan rossa in significato di ardente. Il Cassinese ha rozza, e sopr'essa vivacior; l'ortografia varia all'udito data da diverse lingue; e potè essere rocsa. Il Triulziano spogliato dal Mussi ha la singolarità di sozza ma questo derivò senz' altro dalla veduta di un mal fatto r.

<sup>» -</sup> meno a b gli altri: rossa. (\*)

 $<sup>\</sup>Rightarrow -q$ : che ti.

<sup>» -</sup> d: quanto te piace (così anche il Cataniese).

<sup>» -</sup> n: piacie (e così: tacie).

<sup>» -</sup> s t: quanto ti (così Santa Croce, la Jesina e la Mantovana).

tu se signor e sai chio nome parto dal tuo uoler e sai quel chesi tace Allor uenimo isu largine quarto uolgedo e discedemo amano stacha lagiu nelfondo foracchiato edarto Lo buon maestro ancor dalla sua acha non mi dispose si mi giüse al rocto

40

V. 38 - h: asai (e sai?).

» - n: Segnor.... me parto.

40 - a n: Venimo.

- » a: in su l'argini (mollissimi nomi che ora portano la desinenza del singolare in e ebberla in i. V. in Nannucci Teorica de' Nomi, ec. Capo VII).
- » e: Venimmo sun l'argine (V. Canto XIV, 111).
- » c f: Venimmo allora in su (anche l'antica Mantovana e il Codice di Catania). (\*)
- 41 a: Volgiemo e dissedemo.
  - » n: man.
- 42 n: e arto.
- 43 efghimopr: Eil buon.
  - » a: de la su' anca (suança).
  - » d e n : de la sua.
  - > -b c i s t v : della.
- » − q : di la.
- 44 a b i s: Non mi dipuose (anche il Cassinese).
  - » c d c n o: dipose.
  - » h m p q t v: dispuose (altrest il Buti edito e l' Imolese).
  - » l r (errato): rispose (per mal fatto d). (\*\*)

(\*) Anche il Vaticano e il Gaetani, e l'Aldina, la Crusca, i quattro fiorentini tennero l'in su l'argine che ha il Lambertino e hanno gli altri nostri Codici, molto meglio che noni il sull'argine preso dal Witte che non considero ch' egli indicava il passaggio fatto, ma non il moto. Il sun dell'Ambrosiano 188 esprime anch' egli il moto egregiamente.

(\*\*) Il dispose del Lambertino e col dittongo dispuose dove cade l'accento hanno altri esempi ne' Vocabolari; ma è voce equivoca si come lo sposare per deporre del XXX,143 di questa Cantica; io evitai questa e quella si come avevala evitata il Foscolo. Il Vitte evitò anch'egil dispose

di quel chesi piágeua côla zácha O qual chese cheldisu tien disocto anima trista come pall pmessa

45

V. 44 - h e: si me.

» - f i p q: sin mi (l' Imolese: sin me).

» - l m: sin mi (simmi).

» - n: sine. (\*)

45 - c d f g h i l m o p q: Di quei. » - r: che piangeva.

» - a b c m i o p q v: si piangea.

» - h n: si piagnea. » - q (errato): pighava. (")

» - a q: con la cianca (ciancha).

» - h n: co la cianca.

» - b: zanga (la Jesina: alla zanca).

46 - a: Qual che se (chesse) che l' (chel) in su (inso) tien de soto (desoto).

» - t: O qual che sii.

» - s v: O qual che sei (Antaldi: O tu qual sei).

47 - a: coma (choma) comessa.

» - n: comessa.

quantunque la leggesse nelle antiche stampe di Foligno e Napoli, e nel Codici Berlinese, Vaticano e Gaetani; ma non evito lo sposare.

(\*) Il Witte che evitò il dispose evitò qui il sin, e non se gli può perdonare perchè meno chiaramente s' intende il sinchè. Il simmi di l m trovasi anche nelle antiche stampe di Napoli e di Foligno e ne' Codici Vaticano e Filippino; la mutazione dell' n in m quand' è innanzi a questa stessa voce non è delle rarc. Quivi stesso il Codice Landiano ha nommi

(\*\*) L'edizione fiorentina del 1819 spiega come il Blauc il si piangeva qual è il francese se plaignait; l' Ottimo commento lo fa derivare dal latino plangere nel significato meno naturale di dibattersi. Il Fraticelli vi subodorò spingeva, spingava, di che più innanzi. Il Codice misto dell' Università di Bologna con quel suo spropositato pighava lascierebbe supporre che mancando l'abbreviatura sull' i, volesse avere pingava che avesse perduto l's, come tanti non l'hanno in dipose per dispose, chè certo dispose è più antico. Però io non credo che, benchè alla distanza di settantacinque versi, abbia voluto il poeta servirsi, senza bisogno, della stessa voce; e ritengo il pingeva che è nel Corsiniano 2865, come avvisò il Padre Ponta (e non Gaetani come per errore altra volta mi corse) ed è nel Cortonese.

comīciaio adir sepuoi fa mocto
Io staua comel frate che pfessa
lo pfido assesin 1 che poi che fitto
richiama lui pche lamorte cessa
Et el grido se tu gia costi ricto
se tu gia costi ricto bonifatio
di parecchie anni mi mi lo scripto
Setu sitosto diquelauer satio
plo qual no temesti torre a īgano

50

55

1) Sotto assesin era altro ch' or non si può leggere.

V. 48 - d: cominc' io (comincio) a dir.

- » v: comincia' i' (cominciai) a dir.
- » a: comencia' (comencia) io a dire se poi fa moto.
- 49 meno a tutti: come il.
- 50 a: assassino che poi ch'è (che) fito (e cost: rito e scrito).
  - » d r: assessin (anche le antiche edizioni di Jesi, Foligno e Napoli).
  - » l m s: asesin.
  - » t: assensin.
  - » gli altri: assassin.
  - » b: che puoi è fitto.
- 51 h: per que.
- » e (avea arcessa, ma fu tolto l'ar).
- 52 a: Et ei cridò se' tu (setu) giù.
  - » meno d gli altri: Ed ei.
  - e f g h l m q r s t v : sei tu.
- 53. efghlmnqrstv: Seitu.
  - » h: Bonifaccio (e così poi: saccio, straccio).
  - » n q: Bonifacio (e poi: sacio, stracio).
  - » a: rito Bonifacio (ma poi: sazio, stracio).
- » gli altri: Bonifazio (e quindi: sazio, strazio).
- 54 s: mentio.
- 55 a i: quello aver.
- 56 a: lo quale non timesti torre a 'ngano (añgano e poi stano, sanno; l' a 'nganno è anche della Cominiana).

la bella dona e poi di farne stratio
Tal me fecio quai son color chestano
pno inteder cio che lor risposto
quasi scornati e risponder nosano
Alor Virgilio disse dilli tosto
no son colui no son colui che credi
ed io risposi come a me fu iposto
Perche lo spirto tucti storse i piedi

60

V. 57 - a: eppoi a farne.

» - e f g l m o p r: e di poi (come il Vaticano, l'Aldina, la Crusca e i quattro fiorentini). (1)

58 - tutti: Tal mi.

» - e'i: qua' son (anche la Cominiana, e il Cortonese).

» - r (errato): quel son.

59 - h i l m n q: riposto. (\*\*)

61 - a: Digli.

62 - a e: non son colui non colui (così anche il Gaetani).

» - e: che tu.

63 - a: Cui io rispuosi.

» - b: rispuosi come a me fu 'mposto (fan posto).

= 0. rispuosi come = n : como.

64 - a: spirito (e così il Filippino).

» - g h n: tutti torse (così il Buti magliabechiano).

» - c i m o p r: tutto storse (e così la Jesina, il Riccardiano 1005, un altro parmense, e il Buti edito):

» – f: tutto istorse.

» - e: scorse. (\*\*\*)

(\*) Come legge il Lambertino così gli altri Codici, e il Filippino, il Cortonese, l'Antaldi, e le quattro primitive edizioni, il Cassinese, e il Lana sopra tutti nel Commento.

(\*\*) Non trovo congruente spiegazione a questo riposto, se non è il porgere, porre innanzi. Il Lana dice solo: mostra Dante che si scornò non

intendendo quel parlare.

(\*\*\*) Quantunque il Vaticano, l'Aldina, la Crusca, la Cominiana e i

"quattro fiorentini leggano come il Lambertino, bene fece il Witte ad accoglier tutto che qui è avverbio, e vale, mi giova ripeterlo (detto già nel
Dante col Lana Vol. 1.º pag. 331 ed. bologn.) tuttamente, afatto, per ogni
verso. Non avea molti piedi per notarli tutti. Il Codice Ambrosiano 198
ha veramente scorse come il Cassinese ma è errore di mala lettura e mala
scrizione del e preceduto dall's, di che sono falli a centinaia ne' Codici.

po sospirando co uoce dipianto me disse dunque che a me richiedi Se di sap chi io sia ti cale cotanto che tu abbia po la ripa corsa Sappia chio fui uestito del gramato E ueramte fui figliuol delorsa cupido si p auanzar liorsatti che su lauere e q mimisi i borsa Disocto alcapo mio son gli altri macti

65

70

```
V. 65 - a h s: con voci - v: con voce.
    » - gli altri: e con voce.
    » - n: suspirando. (*)
   66 - h n: che a mi.
    » - e: dunque que a me.
    » - g: Adunque.
   67 - a d: ch' i' sia (a: chisia).
    » - tutti: cal cotanto.
   68 - n: abbie.
    » - gli altri: abbi.
    » - d: per me la ripa. (**)
   69 - a q: sappi ch' i fui (a: chifui).
     - b n : sapie. 
   70 - a: figlio.
     - h i m n : fu'. 
   71 - i: cupido fui i' per.
    » - q: cupido .... i orsatti.
   72 - meno a n gli altri: me misi.
   73 - tutti: tratti. (***)
```

(\*) Il Cortonese evita l'*àndo-anto* della comune col darci: *Poi con sospiro* molto bello e naturale, e forse del Poeta. Come poi colla voce non si sospira, ma si parla, si rende necessaria la *e* copulativa.

(\*\*) Tutti i nostri Codici leggono corsa come il Lambertino, il Cassinese, il Filippino, le quattro primitive edizioni, il Cortonese e l'Imolese,

(\*\*\*) Con questa voce matti fra' Codici consultati per quest' opera' non trovo che il Triulziano, già Bossi, spogliato dal Mussi. Al Vol. 3.º pag. 578 del mio Dante col Lana, edizione bolognese, avvertii per esso che fors'era scritto macti, come sacto, acto ecc. ecc. es tarebbe per mactati, messi, dimessi. Il Witte che la vide non degnò, tanto singolare, direi dove l'avea veduta, e in qual conto la tenesse e mi par che ne valesse la pena.

che precedecter me simonegiado
pla fessura della pietra piatti 75
Lagiu caschero io altressi quado
verra colui chio credea che tu fossi
allor chio feci il subito dimando
Ma piu el tepo gia che pie mecossi
e chio sono stato cosi socto sopra
chel no stara piantato coi pie rossi
Che dopo lui uerra di piu laida opra
di uer ponente un pastor saza legge

V. 74 - a: symonizando.

» - b n: simoniggiando.

75 - a b c d l m n s t v: Per le fessure.

» - g: fissure.

= a i q : de le pietre. (\*)

» - h n (erronei): tratti.

76 - a: cascarò.

78 - a: che feci (così le edizioni di Foligno, Jesi e Napoli).

79 - a: i piè (così le edizioni di Burgofranco e Rovillio).

» - b: ch' e' pie.

» - m: tempo che.

» - n: più il tempo.

» - tutti: mi cossi.

80 - a: che io so' stato tsoto.

81 - a t v. co' pie'.

» - e s: Coi piei.

82 - tutti: laid' opra.

83 - a: legie (c cost: legie, regie).

» - n: sanzia leggie (e così: leggie, reggie).

» - b d: sanza.

<sup>(\*)</sup> Il Lana parla di fessure e lacche di quel luogo e continua: Quando ec. io andarò più basso nelle fessure e lacche. Stanno per le fessure anche le quattro edizioni primitive, il Filippino e il Cortonese; e così nel numero del più (piena di fori) serve meglio a tutti gli eguali dannati, pontefici e non pontetici; e a ciò sono anche il Codice Roscoe, e il Bartoliniano.

tal che puien che lui e me ricopra Nuouo giason sara di cui si legge nei Machabei e come a ql fu molle suo Re cosi fia lui chi frăcia regge Io nonso siomifui q troppo folle chio pur risposi lui aquesto metro de ormidi quato tesoro uolle

85

90

V. 84 – a : conviene.

» - b c g: che me e lui (così il Vaticano, il Berlinese, il Filippino, le quattro prime edizioni).

» - q: lui e mi.

» - b c n: ricopra (anche Antaldi).

85 - a: Novo.

> -d e f g h n q: Jason.

» - i: Gianson. (\*)

86 - a: Nè.... e come a cu' el fu (achu elfu) folle.

87 - e h q : fie lui (così la Jesina).

» - r: fi lui.

» - gli altri: fia a lui.

» - a n: franzia.

88 - a: si mi fu'.

» - b h q: s' io mi fu (b, errato: giù per qui).

» - meno n gli altri: s' i' mi fui.

89 - a: rispuos' io (rispuosio) lui.

» - b: risposi lui (anche il Cortonese, le stampe Rovillio e Burgofranco).

» - n: rispos' io lui.

» - q: risposi a lui a questo.

90 - meno a tutti: Deh.

<sup>. (\*)</sup> Non posso tenermi dopo il romore fatto dal Witte per essersi trovato tanto inaspettatamente criticato in questi ultimi tempi in Italia, mentre gli uomini che lo auoravan non erono adulatori, dal dichiarare che mentre a questo luogo afferma che il Lana ha Jason si radi cui (che credo sia Jason sirà di cui per Jason sarà di cui) io non ho trovato altro che Jason sarà di cui, e così ha la Vindelina stessa.

Nostro Signore in prima da să petro che ponesse le chiaui î sua balia certo no chiese se no uiemi retro Ne pier ne gli altri tolser amathia oro o argento quado fo sortito

95

V. 91 - a: segnore (impa).

» - b c: in pria da sancto pietro.

» - c g h s: in pria da santo pietro (cost la Mantovana, il Filippino, il Vaticano e il Gaetani).

» - e q: prima da santo.

92 - a b c g l: Ch' elli (chelli).

» - d h m n s; Ch' ei (Chei).

» - e: Ch' ei potesse.

» - q n: bailia. (\*)

93 - n: Cierto.... rietro.

» - a c g: no li chiese.

» - a: vemi.

» - b: vemmi.

» - meno a b g l m gli altri: dietro.

94 - a: Nè Pietro nè altri.

» - f: Nè Piero nè altri.

» - q: Nè Piero nè gli altri.

» - d: chiesero.

» - q: e në altri.

» - s t v: tolsono (come il Cortonese). (\*\*)

95 - a: Oro o argento quando fue.

» - n: argiento.

(\*) Il Landiano veramente ha *Che li* come il Filippino, il Cassinese, la Jesina e la Mantovana; ma la scrittura fu guasta da mano postuma nel *li*. E dice proprio *ponesse* quantunque altri (non edito) ci desse *possesse*.

(\*\*) Come il Lambertino banno lolsero quasi tutti i nostri Codici, il Filippino, le quattro edizioni primitive, quella del De Romanis, l'Angelico, il Roscoe, il Bartoliniano, non solo per la ragione detta dal Foscolo, ma perchè il verbo chiedere è già nel verso antecedente. Credo in prima fosse dato chiedero, ma per pulitura tolto. Il Witte non ebbe mente a codesto, e scartò il migliore.

alluogo che pde lanima ria
Pero tista chetu seben punito
e guarda bene lamal tolta moneta
chesser ti fece ptra Karlo ardito
E se non fosse chancor lo miuieta
la reuerenza dele some chiaui
che tu tenesti nela uita lieta
Io usarei parole ancor piu graui
che la uostra auaritia il modo atrista

100

V. 96 - a n: al luoco.

- e: al loco.

» - a s: perdeo. (\*)

98 - meno a tutti: bene la.

99 - c d e f g l m n o p q r s t v: che ancor.

100 - b i: E se non fosse ancor lo.

101 - c d: reverenza.

» - e f g l m q: riverenza.

» - a: chiave (e poi: grave).

» - n: summe.

102 - b: tenisti.

- r: in nella.

103 - b n: Io userci.

» - d: Io userei ancor parole più gravi.

» - e: Io usaria.

» - meno a gli altri: I' userei.

104 - a n: avaricia.

» - t: malizia.

» - meno a n tutti: attrista.

(\*) Come il Lambertino leggono al luogo diciannove Codici visti dal Valori e dal Rossi, e tutti gli altri nostri e le quattro edizioni primitive, e quella del De Romanis, e il Filippino. — Il Gaetani, l'Aldina, la Crusca, la Cominiana, i quattro fiorentini hanno nel luogo e a questa dizione ch'è del Burgofranco, del Rovillio, e d'altri si accorda perfettamente il Lana (V. al Vol. 1.º pag. 333 del mio Dante col Lana, edizione bolognese, si per questo che per l'antecedente tolsero). Non dissimulerò per questo che già altri fece memoria che al Libro Undecimo, Capo ventesimo delle Cronache di Giovanni Villani è: l'assortirono al Collegio. L'uno e l'altro modo può esser del Poeta; questo più giusto, perchè fu dalla sorte dato al luogo: nel luogo, lascia creder che ivi si facesse l'estrazione.

calcando ibuoni e solleuado iprani
Diuoi pastori saccorse iluangelista
quando colei che siede soura lacqa
puctanegiar coi regi alui fuuista
Quella che colle . vij . teste nacque
e dale . x . corna ebbe argomento

110

V. 105 - a: e sollevando (essolleua).

» - n: boni sollevando (solevando).

» - b c y l s t v: su levando.

» - m: sullevando. (\*)

106 - a: guagnilista (forse dovea essere guangilista).

» - meno i m gli altri: pastor.

» - q: pasturi.

107 - e: sedea.

= b f g h i n q r: sopra.

108 - a: Putaneziar co' regi (coregi).

» - b: Puttaneggiar coi regi fu vista.

» - h: Putaneggiar.

» - q: Putanegiar con i regi.

» - e f g i l m r s t v: Puttaneggiar co' regi.

109 - n: cole.

110 - a: Et alle.

» - m: E alle.

» - i: dieci.

» - gli altri: diece.

(\*) Non essendo questo Codice parmense incorso in mutare gli o in u, penso che anch'esso intenda su lerando; il raddoppio della lettera liquida fra due voci era d'uso comune. Il su levando è buona antitesi al calcando (dov' è calando è perdita del c come nel Riccardiano 1028 e nel margine del Santa Croce), e l'hanno le quattro primitive edizioni, l'Aldina, quelle del Burgofranco, del Rovillio, del Sessa; e de' Codici: il Santa Croce, l'Angelico, il Vaticano, il Filippino, quel di Brusselles. Il Lana nel Commento: « per loro sono solletati i rei cioè quelli che comperano le » spirituali cose per pecunia, e calcati li buoni ». Quantunque il sollevando non abbia perduto il valore dell'esallare, non n' è tanto espressivo quanto il levar su. L'antichità del Landiano, e l'eguale o maggiore del Triulziano XI mi fanno chinare a questa ragionevolezza.

fin che uirtute alsuo marito piacqs
Facto uauete Dio doro e dargeto
e che altro dauoi alidolatre
se no chelli uno euoi norate ceto
Ai Costantino di quato mal fo matre

115

V. 111 - a: vertute.

» - i: a suo marito.

» - q (errato): martirio.

112 - a b c g i: Fatto n' avete iddio (g i: idio). (Anche le quattro primitive edizioni, il Berlinese e il Gaetani hanno iddio).

» - l: Fatto v' ave' iddio.

» - n: argiento.

113 - e: E que altro è.

» - meno d h n gli altri: E che altro è (così il Buti edito e il Magliabechiano). (\*)

114 - a: ch' egli è (che glie) uno.

» - m: ch' elli è uno.

» - e f i l r: chegli uno.

» - b c q: e voi onorate (ma il b fu manomesso al verbo, e forse aveva norate. Come questi Codici leggono le primitire edizioni e il Cassinese).

» - d h n: e voi adorate (così la Jesina).

115 - a : Ay.

» - meno a tutti: Costantin.

» - tutti: fu.

(\*) Il Frammentario bolognese, il Triulziano del 1337 e il Cassinese scrivendo a l' tidolatre pongono la dizione anche per chi la vuole al numero del più. Confermano l' idea, e ivi e quivi son d'accordo col Lambertino se hanno elli (più spesso usato anch'esso nel numero del più) seguito da uno. Come poi in quel numero si tiene anche egli ed ei ed e' così si può concedere che meglio appartenga la dizione al plurale che al singolare. Il Frammentario al secondo verso sgarra; il Cassinese sta fermo: Gl' idolatre ha chiaro il Cortonese, e da altri Codici prese il Sicca, e questi dà poi elli che dal Cortonese scompare. Il Buti edito e il Maglia-bechiano stonan dal Lambertino nel primo verso e consonan col secondo: ma se una chiosa antica può entrar giudice, il Lana sta pel plurale si pel primo e si pel secondo verso chiarissimamente. V. il mio Dante col Lana, edizione bolognese, Vol. 1.º pag. 334; e il Discorso preposto ai LXXV esemplari della presente opera dedicati al Re d'Italia.

che date prese ilprimo ricco patre E mentre io li catava cotai note o ira oconscienza chel mordesse forte spingaua co ambo lepiote Io credo bene calmio Duca piacesse con si conteta labbia sempre atese lo suon dele parole uere expresse

120

V. 116 - a (errato): conversacione.

- h: No la (forse mancara il segno d'abbreviatura sull'o allo innanzi).

117 - e: di te.

» - r: prese prima il dritto (dricto).

» - l: da te ebbe il.

118 - a: E mentre ch' io li cantava tai.

» - n: E mentre gli.

119 - n: conscienza.

» - meno a n qli altri: che il.

120 - q (errato); spiegava. (\*)

» - g: ambe (anche il Cassinese). 121 - meno a tutti: bene.

» - meno a n gli altri: che al.

» - n: piaciesse.

122 - a l: contente labbia (anche il Cassinese).

» - b: contenta labbra (ma la parola non è più vergine).

- c g: contente labbra (così le antiche edizioni di Napoli e Foliano).

» - q: contenta labia.

» - t: contente labie (anche Buti edito).

123 - d n: Al suon (anche il Cortonese).

» - e: Il suon.

(\*) Tutti leggono come il Lambertino; lo spiegara è di mala lettura dell' e per n, e nel Frammentario spinghiava. Il Bartoliniano e due Marciani e il Landino mi avevano persuaso ad accettar springava molto espressivo, e cui accettò il Sicca. Blanc aveva asserito che tutti i Buti avevano springava. Ciò è lungi dal vero: l'edito e il Magliabechiano han nel testo spingara, e nel commento guizzara.

Pero co ambo lebraccia miprese
e poi che tucto su misebbe alpecto
rimonto pla uia onde discese

Ne si stanco dauermi a se distrecto
si me riporto soural colmo delarco

125

V. 123 - s t v: fiere.

» - i: e spesse - gli altri: espresse. (\*)

124 - q: Perchè.

126 - a n: disciese,

127 - a: distreto (e poi: trageto, e prima: peto).

» - s: ristretto. (\*\*)

128 - a c n p: Si men.

» - b: Si men portò sur al.

» - d: Sin men (così le edizioni di Burgofranco, Rovillio, Sessa e Zatta, l'Aldina, la Crusca e la Cominiana).

- e q: Si me portò sovra il.

» - f l r: Si men portò sovra il.

o − g h: Si men portò sopra 'l.

» - i: Sin mi portò sovra il. (\*\*\*)

(\*) Ecco un altro Codice coll' e spesse che i Monaci di Montecassino reputarono unico nel loro. Che non sia accettabile nè per spessezza nè per concitazione V. il Vol. 3. pag. 555 del mio Dante col Lana, edizione bolognese. Il Filippino ha espresse (e spresse che può anche tradursi e chiare). A me parrebbe assai buono, e ultimo messo dal Poeta quell'al suon che fa ussai all'amore coll' altese.

(\*\*) Meno questo Frammentario napoletano tutti i nostri Codici danno distretto, e cotale hanno il Cataniese, il Filippino, l'Angelico, e il Vaticano, l'edizione del De Romanis e le antiche di Mantova, Foligno e Napoli. L'Aldina, la Crusca, la Cominiana e i quattro Fiorentini portan quel che

il Frammentario napoletano.

(\*\*\*) Altri Codici hanno sin per sinchè, ma non è men vero che qui rende asprezza, e che di si per lo stesso valore si hanno esempi anche da prosatori. Si men portano il Riccardiano 1028, il Filippino, il Berlinese, il Vaticano, e le quattro edizioni primitive, quella del Buti, quella del Fulgoni e la Minerva. Il Witte pur tenendo si non tenne il men, e scelse mi; cotale avevo fatto io (sull' esempio del Viviani e dell' Anonimo del Fanfani), ma con diversa punteggiatura.

130

che dal quarto al quto argine tragetto Quiui soauemte pose ilcarco soaue plo scoglio sconcio e erto che sarebbe ale capre duro uarco Indi unaltro uallon mi fu scopto

V. 129 - a q: Che dal quarto argine al quinto è tragetto.

» - i: Che è dal quarto al quinto argine tragetto.

» - gli altri: Che dal quarto al quinto argine è tragetto.

130 - a c m n: spuose (anche il Cassinese e il Buti edito).

» - b: suavemente.

» - l: puose.

» - gli altri: spose. (\*)

132 - a (errato): vargo (uargho).

133 - n: valon.
 > - c e f g l o p r s t v: scoverto.

(\*) Con tutti questi altri nostri sono le primitive edizioni di Jesi, Napoli, Mantova e Foligno, e quella del De Romanis e portano spose per depose. Al Foscolo piacque il pose che sebbene di pochi Codici, reputò ottimo, per esempi virgiliani, sebbene subito ammonisse che non era da credere che tanto spesso Dante scimieggiasse il suo Maestro. Il Lambertino e il cartaceo parmigiano intanto gli fanno puntello colle edizioni di Rovillio, Sessa, Fulgoni, e della Minerva.



## CANTO VENTESIMO

Dinoua pena micouien far usi
e dar materia aluentesimo canto
dela prima canzo che de somersi
Io era gia disposto tucto quanto
ariguardar nelo scoperto fondo
chesi bagnaua dangoscioso pianto

5

- V. 1 c: nova.
  - » g: far cant versi (preso abbaglio, si corresse, non cancellò cant).
  - 2 a b c f h i l m: matera (come il Cassinese, il Filippino e le quattro primitive edizioni).
  - » a g: vigesimo (come ha il Santa Croce; ma il g avea prima ventesimo).
  - 3 a g: chanzon.
  - » a b c d l h n q: ch' è di sommersi (così il Riccardiano 1028, le quattro primitive edizioni, l'Antaldi, e il Filippino).
  - » q: un di sommersi.
  - » i: ch' io sommersi.
  - 4 q: era disposto tutto.
  - 5 g h i l m q: risguardar (cost le edizioni del Zatta, del Fulgoni, della Minerva, della Crusca e dei quattro fiorentini).
  - » q m s t v: scoverto.
  - » n: fundo.
  - 6 a: bagniava.
  - » v : s' imbagnava (nel Buti edito: si bagnava).

Et uidi gente plouallon tondo venir tacendo e lagrimado alpasso che fano le letani inquesto mondo Comeluiso miscese inlor piu basso mirabilinte aparue est trasuolto ciascun tral <sup>1</sup> principio del casso

10

1) V, la Nota terza,

V. 7 - a: giente.

8 - a: tacendo allagrimando al passo.

» - n: tacciendo.

9 - a b c d f q i l m o p q r: letane (q: lettane).

» - s t v: Che fanno (così era in a ma il copista tolse via il no).

» - e h n s t v: letanie. (\*)

10 - a: sciese - n: scesie.

= -i: a lor.

11 - tutti: travolto. (\*\*)

12 - d: Ciascun dal mento al.

= f n o p; Ciascun tra 'l mento al.

» - gli altri: Ciascun tra 'l mento e 'l. (\*\*\*)

(\*) Il Frammentario bologuese veramente ha un i fra l'n e l'e sopra, ma non s'intende se si volesse fargli dir letunte, o letunt, dimenticandovi l'e. Hanno letunite il Santa Croce di seconda mano, il Vaticano, il Berlinese, il Gaetani, il Cassinese, tre Codici della Crusca. Il letuni par monco, pel copista, dell'e; quanto a letune, che pur presero i quattro forentini, è anche dell' Anonimo dato dal Fanfani. Il Cadmita da Fermo tanto facile ad addentar rabbiosamente altrui dice che accetta letune come matera, lumera, pana, impero, martiro ecc. ciò sarà dritto per chi legga letunie, ma per chi legga e parli letunie ch'è più della metà d'Italia?

(\*\*) Quel tras indicando parte segna nel Lambertino più precisamente l'opposta presa nel volgimento.

(\*\*\*) Non è facile indovinare intero quel che manchi al Lambertino; se mento e 'l ovvero mento al. Oltre a tutti gli altri nostri, hanno mento e 'l il parmigiano del 1373, il Marciano IX,128, il Cavriani, due perugini, il Cortonese (e il), le quattro primitive edizioni, il Cassinese, il Filippino, la stampa De Romanis e il Vaticano (tal mento forse tal mento) e i Codici Rossi e Valori pur molti, i quali di concordia esprimono che il travolto era il collo, sola parte più o men mobile fra la testa e il busto. Non è meno bello il portato dal Triulziano del 1337, che fu

Che dale reni era tornato iluolto e indietro uenir liconuenia pehe il ueder dinăzi era lor tolto Forse pforza gia di plasia se trauolse cosi alcun del tucto ma io noluidi ne credo che sia Se Dio te lasci lector prēdar fructo di tua lectione orpensa pte stesso

15

20

V. 13 - a: rene.

» - e: de li reni era travolto (anche la Jesina).

» - h: rene era trovato.

» - n: de le rene.

14 - a: endrieto.

» - l: indrieto.

» - v: venir lor (anche il Cassinese).

» - meno n s t gli altri: gli.

15 - a: Perche 'l (perchel) veder dinanci.

» - h n: Per que 'l (quel).

» - l: li era tolto.

16 - a: Forsi. (\*)

17 - tutti: Si travolse.

» - h n : di tutto.

18 - a : non.

» - h i m n: Ma i' (i n: mai).

19 - a: Se iddio te lassi lectore prender fruto (e poi: tuto, asciuto).

= i: o lettor.

» - n: lassi.

20 - a: lecione (mancando la coda al c per farne z).

dell'Aldina, della Crusca, ed è dei quattro fiorentini, come già del Burgofranco e del Rovillio.

(\*) Nessuno de' nostri ha parlisia che pur vide e prese il Sicca; vide e dubitò di esattezza, e non prese il Witte. Come gl' italiani danno all' y il suono dell' i (e molti esempi sono in questi stessi Codici) il dotto tedesco poteva risparmiare il suo interregativo. Gl' italiani dicono paralisia, e più spiccio paralisi; quindi parlisia è certo voce più prossima al vero che parlasia non avendosi paralasi.

comio potei tener louiso asciutto
Quando lanostra ymagine dapresso
vidi si torta chelpiato degliocchi
lenatiche bagnaua plo fesso
Certo io piangea poggiato aun derocchi
delduro scoglio siche lamia scorta
me disse ancor se tudeglialtri sciocchi
Qui uine la piata quado e ben morta
chie piu scellerato di colui
cal giudicio diuino passion oporta

30

V. 21 - tutti: potea.

» - a: tenere.

- h n q : tenir.

» - e v: il viso.

22 - d h n: di presso.

» - tutti: imagine.

23 - h n: Vid' io.

» - a: di gli occhi. (\*)

25 - meno a b tutti: Certo i'.

» - n: Cierto.

» - a: pogiato a un di rochi (come ochi, poi sciochi).

(Cost anche il Cassinese).

26 - a: mie.

27 - tutti: Mi.

» - a: di gli altri.

» - q: Ancor se' tu disse degli.

28 - tutti: pietà.

» - a: quando ben (fu da altri aggiunto l'è).

29 - a b c d h s t v: che colui (così anche le quattro lezioni primitive e il Filippino).

30 - d h n v: Ch' al judicio di Dio (anche Buti edito).

» - meno a gli altri: giudicio divin.

» - a i: passion porta (così l' Aldina, la Crusca, Burgofranco, Rovillio, Sessa, i quattro fiorentini capitanati dal Becchi). (\*\*)

(\*) Forse gli altri che han Vidi devono avere Vid' i'.

(\*\*) Chi sostiene questa lezione le attribuisce il significato che ha l'altra lezione compassion porta, asserendo uso antico adoperare i pri-

Dirizza latesta dirizza e nedi acui sapse agliocchi di teban laterra pehe gridauan tucti done rui Anfiarao pehe lasci laguerra e non restai diruinare aualle

35

V. 30 - e h n o s t v: compassion porta (anche Buti edito e Witte). (\*)

31 - a: vidi (pel solito scambio dell' e coll' i).

32 - meno h n q qli altri: de' Teban.

34 - a: Amphyrao (anche la edizione Fulginate).

» - d: Amphyora.

» - n: Anphirao perchè lassi.

» - r: Anfiraggio.

35 - a: Non resto.

» - i: Perchè non resti.

» - t: E non resti.

» - qli altri: E non restò.

mitivi pei derivati come tenere per ottenere, guato per agguato, comandare per accomandare, poggia per appoggia ecc. e reca innanzi un avvedimento del Manui di xedesti per avvedesti in Boccaccio VIII,9 e quindi il cinse per incinse di questo Inferno VIII,45. Resta a vedersi se anche compassion porta sia buona lezione.

(\*) I Codici b c d f g l m p q r offrono passion comporta, e lor fanno corte il Poggiali, il Gaetani, una correzione al Santa Croce, il Vaticano, il Frullani, l' Antaldi, il Bartoliniano, il Roscoe, il Cortonese, nove Pucciani, il Di Bagno, i Riccardiani 1025 e 1027, il Marciano IV,128, il Laurenziano XL,7, quel di Brusselles e sedici parigini veduti dallo Zani Ferranti, il Cassinese, e la stampa del Nidobeato, senza dir di più altri. Il Codice misto dell' Università bolognese chiosa: compatitur. Gli editori padovani fanno tuttuno il compassion porta col passionem comportare; quindi se questo fosse presto si accorderebbe coll'espresso nella nota precedente, e le tre maniere avrebbero significato identico. Il Codice servito al Lana dovette avere passion porta perchè chiosa; « colui che porta pas-» sione al divino giudicio è peccatore, l'uomo dee volere, acciò che giu-» stizia sia, che 'I peccato sia punito ». Portar passione adunque è non consentire con risoluzione. Poi il portar compassione è aver pietà, sentir disposizione a sollevare i miseri; in vece il comportar passione è più propriamente mettere contro il giudicio di Dio tanto di patimento d'animo da volerlo disfatto, o diverso; ed è da ciò che si è sceleratissimo. Il Ronto tradusse judiciis miserens divinis, ma dice ben altro.

fino aminos che ciascuno afferra Mira cha facto pecto dele spalle pehel uolse ueder troppo dauante diretro guarda e fa ritroso calle Vedi tiresia che muto sembiante quando di maschio femina diuene cangiandosi lemebra tucte quate Et prima poi ribatter li conuene

40

```
V. 36 - b: ciascunno (aggiunto da altri il no).
```

» - c: ciascun.

» - g h r: ciascheduno.

» - n: ciaschedun (chaschedun). (\*)

37 - a: di le.

» - h (errato): perro (petto?).

38 - e f h i r: volle. (\*\*)

39 - a c e f l m o p r s t v: Dirietro.

» - i: Indietro (così il Cortonese).

» - a b c d e f g i n o p r s t v: ritroso.

» - h: retrosso (retroso? retrorso?).

» - q: retrorso.

40 - a: Vidi (pel solito scambio dell' e coll' i).

» - n: sembiante.

42 - a d e l: cambiandosi (così il Riccardiano 1028, e le edizioni antiche di Foligno e Napoli).

» - n: cangiandose.

43 - t: E prima e poi.

» - a c: lo con venne (a: convene).

» - e f g h i l m r s t v: le convenne. (\*\*\*)

(\*) Il Lambertino legge ciascuno come gli altri e lo sostengono le quattro edizioni primitive, il Filippino, il Vaticano e il Cortonese. Il Witte prese ciascheduno.

(\*\*) Sostengono il Lambertino, oltre gli altri Codici, il Santa Croce, il Filippino, e le edizioni antiche di Foligno, Mantova e Napoli. Il Witte

si prese volle.

(\*\*\*) Questo E prima e poi trovasi anche nel Berlinese e nel Gaetani; e il Commento napoletano vi chiosa: cioè un' altra volta, donde si vede la poca intelligenza. Non regge il lo, se anche è portato dal Filippino; reggesi il gli del Cortonese e il li del Lambertino figurandosi Tiresia primitivo; più logico il le perche lo s'indica divenuto femmina.

lidue fpenti auolti cola uerga
che riauesse le maschili penne 45
Aronta e quel chaluetre li si atterga
che dei monti di lune doue ronca
locarrarese che disocto alberga
Ebbe tra bianchimarmi la spelonca
psua dimora onde aguardar lestelle
elmare nollera la ueduta tronca
E quella che ricuopre le mamelle

V. 44 - a g: dui (a: chola).

= b c d e f l m o p q r: duo.

45 - a: reavesse le mascholi penne.

» - h n: masculi.

46 - d: Aronte.

» - v: Arunte.

» - b s t: li s' atterga.

» - v: si li atterga.

» - c d e f g h i l m o p q r: gli s' atterga.

» - n: Ch' al (chal) dosso li si atterga.

47 - a: ne' monti di luna.

» - b d m: nei monti di lune.

» - c f g h i l o p q r s t v: nei monti di Luni.

» - e: nel monte di Luni.

> -h: luni ove.

» - n: nei monti di lune ove ronca (Cortonese: arronca).

49 - meno a l m gli altri: tra i bianchi.

» - a: Spilonca.

» - n: Spelunca. (\*)

51 - a: E'l mar non gli era la viduta tolta.

» - e: del mar.

» - n: El mar.

» - tutti gli altri: E il mar non gli.

52 - a: recuopre.

(\*) La lezione tra i bianchi è anche delle edizioni antiche di Foligno, Jesi e Napoli e del Codice Filippino.

che tu no uedi cole treccie sciolte
e a dila ogni pilosa pelle

Manto fu chep ' cerco pterre molte
poscia sipuose la doue nacquio
onde unpoco mipiace che mascolte

Poscia chelpadre suo diuitauscio
e uenne fua la citta di bacco
questa gran tepo plo modo gio

Suso in ytalia bella giace un laco
apie delalpe che serra lamagna
soura tiralli cha nome benaco

1) Il p di chep è il p di per terre scritto e dimenticato fuor di luogo.

V. 53 - a h co le treccie.

» - h: isciolte.

54 - a: E di là (dilla) ogni pelosa pelle.

» - n: Et ha.

» - m: onne pilosa.

55 - a: ciercò (cierchò).

56 - a c d e f g h i o p q r s t v: pose (Antaldi: poscia pose).

» - n: posia.

57 - n: Unde.... piasie.

58 - a n: Che 'l.

» - a: patre suo de vita.

59 - a g h q: bacho (e poi: lacho, benacho).

» - i: baccho (e poi: laccho, benaccho),

» - e: Pago (così; e poi: lago, Benago).

62 - h: di l' Alpe.

» - h n q: Alemagna.

» - l: la magna (cost il Buti edito, e la Jesina). (\*)

- e f l m n r : ed ha nome.

» - g h q: ed ha nome Tirali che ha.

63 - t: Tiroli. (\*\*)

» - s t v: che ha.

(\*) Il Lambertino legge come l' Antaldi.

(\*\*) Il Buti napoletano quivi chiosa: è una città di Piemonte; non intendasi ciò che oggi è sotto l'Alpe del Cenisio e del S. Bernardo, ma

## Per mille fonti credo e piu sibagna i tra guarda i e ualcamonica apenino

1) Fu raso l' u di guarda.

V. 64 - p: e più credo si bagna (così anche il Gaetani).

65 - a: e Valcha monica e apinino.

» - b c: e Valca monica appennino (da altra mano il Landiano ha l'e).

65

- » d i m o: e Valcanionica e Pennino (così anche sei testi veduti dalla Crusca).
- » e f p s t v: e Valcamonica Apennino (così il Buti edito, altri cinque testi coll' Aldina, e una carta veronese vista dal Viviani, la Vindelina, il Cavriani, il Parmigiano del 1373, il Laurenziano XL,7).
- » g h l n: e Valcamonica Apenino.
- » q: e Valcamonica o Pennino.
- » r: Valca e lo monte Appennino. (\*)

sotto le Retiche. Per altro questo Tiroli da a pensare come mai il Foscolo rifiutasse al suo Dante il Tiralli ch' è in Giovanni Villani, ma del cui testo disse assai male il Muratori. Il Foscolo manda al latino del Dizionario Geografico del Baudrand sull'avviso del Lombardi per Teriolum. Io leggo il Lessico del Ferrari, a cui il Baudrand fece gl' interposti, e trovo nientemeno che: Teriolum, seu Terioli, Tyrol ece. Molti serissero sopra questo verso e sopra i due successivi come diremo nella nota prossima: intanto dal Terioli al Tiroli e Tirolo son brevi i passi, e se il Sicea si tataccò a dirittura a Tirolo deve avere avuto qualche documento grave.

(\*) Io aveva preso: Tra Garda e Valcamonica Pennino, come giustamente hanno il Bartoliniano, l'Antaldi, l'edizione della Minerva, quella del Fulgoni, e anche quella del Sessa, che però la Val di Monica in vece dl Valcamonica, e presero Foscolo e i quattro Fiorentini che notarono molti Codici avere Pennino ma colla congiunzione, e altri Appennino senza tal congiunzione. Il Lombardi, il Cesari, il Monti esaminarono severamente il passo, e questo approvarono come l'unico vero: Pennino (le Alpi pennine) si bagna per mille e più fonti (dell'acqua che forma il lago) fra Valcamonica e Garda. Lo Zotti poi dice: « Nella continuazione del » Montestivo che separa la Valle dell'Adige da quella di Sarca vi ha un » Monte fra Isera e Ravazzone inttodi chiamato Pennino». Il Sessa segui il Vellutello e l'Imolese; e questi disse chiaro ch'era lagog del Bresciano. Concorda con loro il Conte L. Lechi il quale ripudia Apennino e prende Pennino: « Il Penino di Dante è a non molta distanza infra Garda e Val- » dinonica luogo di contro a Garda posto sulla riva occidentale, quasi a

delacqua che neldetto laco stagna Luogo e nel mezzo la douel tretino pastore equel dibrescia el ueronese segnar poria sefosse quel camino

V. 66 - a: che 'l (chel) dito luocho.

» - b: nel detto loco.

» - i: nel detto luogo.

» - meno d h gli altri: lago.

67 - efghilmnqrstv: il Trentino.

68 - meno a b c d n o p gli altri: e il veronese.

» - n: Brexia.

69 - meno h i q s t v gli altri: potria.

» - d h: se fosse in quel (d: fosse 'n quel).

» - g: se fesser.

» - n: camino.

- q: s' ei fesse quel.

» - l m r s t v: se fesse quel.

» - meno a n tutti: cammino.

» triangolo con questo e paralello alla linea tirata da Garda a Valdimo. » nica ». La Valcamonica in vece è sul Bergamasco. Quanto al Pennino, l' ha il Commento del Lana, nella Vindelina e nei Codici manoscritti da me veduti ed è nel Riccardiano 1005 del Commento stesso e, che più vale, nel testo che esso porta di Dante. Un molto diligente esame topografico per la questione ha instituito il Barlow pag. 139-43 del suo prezioso Volume Critical Historical and Philosophical Contributions to the study of the Divina Commedia; notò egli la lezione lanea subito alterata dal Nidobeato che ristampava il Lana e lo inviluppava d'altri glossemi. Due Codici però vide col Valcamonica Pennino, e anch' egli indagando l' ubicazione del Pennino si fermò all'alto monte che cuopre alle spalle Salò. E di vero ha nome Pennino e dicesi anche di San Bartolomeo, piccolo villaggio che sopra vi sorge, e all'inglese dà rinfranco il Lechi. Cinque Codici vide il Barlow coll' a pennino e cinque coll' apennino; buono sarebbe conoscere quali onde veder poi, fra i ventidue di suoi e miei, a qual numero si riducono distintamente. Io penso che questa confusione di testi sia venuta (essendo di molti) da ben antico, scrittosi da primo Valcamonicapenino o Val camonicapenino, e che siandosi voluto dividere da cui ignorava che esistesse un Penino o Pennino si scrisse camonica apenino. La disgiunzione dell' a sareble altro accidente e posteriore; così l' e in vece dell' a.

70 75

Siede peschiera bella e forte arnese di frontegiar bresciani e bergamaschi one lariua intorno piu discese Iui paiene che tutto quato caschi cio chen grembo a benaco star nopo e fassi fiume giu puerdi paschi Tosto che lacqua acorrer mecte co

no piu benaco ma mecio sechiama

```
V. 70 - a e r: Sede (a: Se de).
    » - b: Pescheria (ria certo dittongo).
   » - h n: Pischiera.
   » - meno a i s gli altri: bello.
  71 - a: De frontegiar.
    » - b c f h i n o p r s t v: Da fronteggiar. (*)
  72 - d h: Dove.
    » - n: Dove la ripa.... disciese.
    » - e m : Ove la riva più d' intorno scese.
    » - o: Ove la ripa d'intorno più scese.
  73 - c: Quivi (così le edizioni antiche di Foligno, Jesi e
        Napoli).
  74 - i: ciò che a grembo.
    = e f g h i l m n q r s t v ; in grembo. (**)
  75 - b e f q h i l m o p q r s t v: pei verdi. (***)
  76 - a: l'acqua a correr (aqua accorrer).
    = a h i q : mette cho.
```

(\*) Come il Lambertino leggono le quattro edizioni primitive.
(\*\*) Non voglio lasciar sfuggire ciò che hanno Antaldi e il Cortonese: Ciò che a Benaco in grembo star non puo. Fors'è ultima acconciatura, arcibella, del Poeta.

(\*\*\*) Leggono per verdi come il Lambertino le quattro primitive edi-

zioni, il Santa Croce, il Berlinese e il Filippino.

77 - f q o p: Mincio. (\*\*\*)

(\*\*\*\*) Il Lambertino legge come le edizioni di Foligno, Mantova e Napoli, il Filippino, il Santa Croce corretto, il Berlinese, il Vaticano, il Gaetani. Oli perché il Witte accettò Mincio contro i suoi stessi Codici amici? Non poteva esser più propriamente Mencio a que' tempi in cui Dante scriveva, poichè le pronunzie del paese duran lunghissimo tempo. Il Lana diffatti scrive Menzio, e ancor oggi molti sul luogo così lo nominano. Il Latino poi fu Mencius e quindi Mencio.

fino a Gouerno doue cade inpo Non molto a corso cheltrouauna lama nela quale se distende in la paluda e suol distate talor esser grama Quindi passando lauergine cruda

80

V. 78 - n: Fin a.

» - e: Fino a Governol dove mette. (\*)

79 - a: che truova (edizioni del Burgofranco, Rovillio, Fulgoni, De Romanis e Minerva).

- b: che 'l trova.

» - meno l m q gli altri: che trova.

80 - a: discende e la 'mpaluda.

» - b: si distende e la 'mpaluda.

» - m: discende alla paluda.

» - q v: si distende in la paluda (era difende e fu corretto).

» - r: discende in la paluda.

» - t: Per la qual si distende e la paluda (come ha la Jesina).

» - gli altri: si distende e la impaluda.

» - i: In la qual.

» - qli altri: Nella qual. (\*\*)

81 - tutti: talora.

82 - a: largine cruda. (\*\*\*)

(\*) Io peuso che questa dell'Ambrosiano 198 sia la più vera e l'ultima lezione del Poeta: prima perchè si disse e si dice Governoto e non Governo; poi perchè entra (metto) non cade in Po; e diffatti troca una lama nella qual si distende e la impaluda. L'Anonimo del Fanfani dice: « corre insino a Governolo di Mantoa nel qual luogo mette nel fiume Po s. Segno che anche il testo servito a questo Anonimo avea mette, uno cade quale ha il testo non suo ma datogli dal suo ammiratore, se si naviga salendo dal Po non cade, si mette. Ne abbiamo documenti che fosse diverso in antico.

(\*\*) La lezione del Landiano sembra la migliore. Il Cataniese, la Fulginate, la Jesina, la Napoletana hanno: In la qual. Il Commento del Buti napoletano chiosa la propria lezione: a fare paludi. Il Buti edito la: impaluda e nella chiosa: Fa diventare quel luogo paludoso e corrotto.

(\*\*\*) Certissimamente qui era scritto — laugine — e o il dettator

diede, o il copiator lesse: l'argine.

vide terra nelmezzo delpantano sanza cultura e dabitati nuda Li pfuggire ogni consorzio humano ristecte coisuo fui a far sue arti e uisse e uilascio suo corpo uano Li huomini i poi chentorno erano spti sacolfo a quelluogo chera forte plo pantan chauea da tucte parti

90

1) Quivi è un' altra cattiva accorciatura.

V. 83 - a: Vidi.

» - e: Viddi.

» - r: Vidde.

84 - meno n tutti: senza.

85 - m: onne.

» - n: fugir.

"> - a n: consorcio.

» - h (errato); vano.

86 - a: su arti.

» - h: suo arti.

» - b: coi sui servi (il Cortonese: con sue serve, forse perchè Manto non volle comunicar con maschi?).

» - gli altri: suoi servi.

87 - a. su' corpo.

» - b: E vissevi e lassò.

» - n: lassciò.

» - q: li lassò.

» - h (errato): corpo umano.

88 - e n: Gli homini.

» - a: Li homini.

- b : Li omini.- a n : che 'ntorno.

» - s: Le genti.

89 - i: s' accolsono.

» - r: che quel luogo era.

» - n: ch' avia da tutti.

» - meno a gli altri: che avea.

Fer la citta soura quelossa morte ep colei chelluogo prima elesse mantua lappellar sanzaltra sorte Gia fuor le genti sue detro piu spesse pima che la mattia di casa lodi da pinamõte īganno riceuesse Pero tasenno che setu mai odi

95

V. 91 - e: quelli ossa (scambio dell' e coll' i).

» - h q: quell' osse.

» - n: sopra quell' osse.

92 - r: E perch' ella quel luogo.

» - meno a n gli altri: che il luogo.

» - t: prima il luogo.

93 - meno a tutti: Mantova, (\*)

» - e m : senz' altra.

» - q: senz' altra scorte.

» - qli altri: senz' altre scorte.

94 - meno a e n q gli altri: Già fur.

> -h: le gente sue.

» - q: la gente sue.

95 - a: da Casa (chasa) lodi.

» - i q: da Casalodi.

» - m: da Ca loldi (chaloldi).

» - gli altri: di Casalodi (così Santa Croce e Berlinese). (\*\*)

96 - a (errato): piena monte.

» - n: ricievesse.

97 - q l: t'assegno (anche il Filippino e la Jesina).

» - a: ma' odi (maodi).

(\*) Come il Lambertino han Mantua alla latina il Filippino e le quattro primitive edizioni.

(\*\*) Nel Codice Laurenziano XL,7 è scritto Chollodi; fors' era Chalodi o pel solito raddoppiamento della liquida: Challodi, per Ca Lodi, come tante altre Ca' danno i Veneziani. Nel falso Boccaccio è una famiglia chiamata i Lodi: nelle Chiose anonime date dal Selmi, se ben lesse, è nomini che si chiamano da Lodi. L'Imolese nota che Casalodio è un Castello del bresciano e di la originarono que' Signori. Ma nel Mantovano è Casaloldo! e forse a questo mira il Codice parmigiano; ma io chino alla versione veneziana.

orriginar lamia terra altrimenti lauerita nulla menzogna frodi
Et io maestro i tuoi ragionamti mison sicerti e prendon si mia fede cheglialtri misarien carboni spenti
Ma dime dela gente che procede se tu neuedi alcun degno dinota che solo acio lamia mente rifiede
Allor midisse quel che dala gota

105

100

Allor midisse quel che dala gota porge labarba insu le spalle brune fu quando grecia fu demaschi uota

V. 98 - tutti: originar.

99 - n: menciogna.

100 - a: i toi.

» - l: Io maestro.

101 - q: Mi son certi.

» - n: cierti.

» - a: a mia fede.

» - i: tua fede.

102 - a: sariano.

» - gli altri: sarian.

» - n: ispenti.

103 - meno a gli altri: dimmi.

104 - n: digno.

105 - e: mente mia.

» - o: mente mia rifede (come il Codice Roscoe).

» - s: risede.

» - v: risiede (anche il Commento suo e il Codice di Santa

Croce). (\*)

107 - a n: porgie.

» - e: sun le.

- f: sulle.

108 - a: fue.

» - c s t: dei maschi.

» - qli altri: di maschi.

(\*) Il *rifiede* ha autorità da quasi trenta Codici veduti dalla Crusca, dall' Angelico, dal Filippino e dalle antiche edizioni di Foligno e Mantova, indi da quelle del Sessa e del Fulgoni.

Si chappena rimaser ple cune augure e diede il ponto cocalcata in aulide atagliar laprima fune Euripilo ebbe nome e cosilcanta laltra mia comedia i alcun loco benlosai tu che lasai tucta quata Quellaltro che ne fiachi e cosi poco

110

115

V. 109 - meno a n gli altri: che appena.

» - n: rimaseno.

110 - a b c o p: diede 'l punto a Calcanta.

» - d: Auguro e die del (diede 'l?).

» - h n: Auguro e die' l (diel) ponto.

» - i (errato): Aurelio.

» - m (errato): cotal canta.

» - qli altri: diede il punto.

111 - e: talliar.

112 - m t: Euripile.

» - s: Euripilio.

» - v: Euripil.

» - a: cosi el canta.

113 - meno a n q gli altri: alta.

» - meno e tutti: tragedia (a: tracedia).

» - a: loco - n: luoco. (\*)

114 - a: sa' tu (satu).

» - b: Ben la sai tu che la sa' tutta.

» - i: Ben lo (bello) sa' tu che la (chella).

» - l: Ben lo (bello). (\*\*)

» - c o p: Ben la sa' tu.

» - s t v: Ben lo sai tu.

(\*) Il Codice Antaldi porta Comedia come l'Ambrosiano e il Lambertino; ciò mostrerebbe che furono guastati da prosuntuosa ignoranza di copiatori, i quali sapendo che Dante scrisse comedia non si accorsero che chi parla è Virgilio e che egli dovea dir tragedia, perocchè ben chiosa l'Anonimo del Fanfani: tragedia è quello stilo poetico che tratta di signori o di gran fatti di fortuna.

(\*\*) Questo fognamento dell' n e il raddoppiamento della liquida suc-

cessiva è antico vezzo toscano.

michele scotto fu che ueramte.
dele ymagiche frode seppe il giuoco
Vedi Guido bonacti nedi Asdente
chauere iteso al chuoio e allo spago
ora norrebbe matardi se pente
Vedi letriste chelasciaron lago

laspuola elfuso e fecersi diuine

120

V. 116 - a e: schoto.

» - t: scotti (come la Jesina).

117 - a: di le.... giogho.

» - b: Delle macchie frodi.

» − g: frodi.

» - meno i gli altri: magiche. (\*)

118 - a: Bonati.

» − s: e vedi.

119 - a: Che avesse inteso al cuoglio (chuoglio). (\*\*)

» - n: Ch' avere inteso al coio.

» - meno h m gli altri: cuoio.

120 - g: tardo (così l'edizione De Romanis).

121 - n: se.

» - b s: lasciaro l'ago (anche l'antica Mantovana).

122 - h: sbuola - n: sbola.

» - efgirsto: spola.

» - a; e fecerse - n: fecierse.

» - a i l m q: indovine (anche Buti edito, l' Aldina, i quattro Fiorentini, la Nidobeatina, il Codice Cortonese e quel di Berlino, e le edizioni di Fulgoni, di De Romanis, e della Minerva).

(\*) Il Codice Universitario misto ha ymagiche quale il Lambertino, ma non ha poi ymago come il Lambertino ha, e così il Cassinese ha ymago e non ymagiche. L'un vocabolo non avrebbe a fare coll'altro se le divinazioni non si fossero fatte eziandio con figure onde un senza lettere potè confondere i significati.

(\*\*) Il Frammentario bolognese a questo luogo è assai logorato; lessi quel che rimase d'impresso dallo strumento scrittore, ma sembra che scritto avesse avuto poi in correzione alleso, come ha il Cortonese. fecer malie conerbe e co ymago Mauieniomai chegia tienel pfine damendue limispij e tocca londa

125

- V. 122 c o p s t v: indivine (così il Buti magliabechiano e moltissimi Codici della Crusca, quel di Roscoe, e l'Antaldino; le edizioni primitive di Foligno e Napoli, e l'altre di Sessa, Burgofranco e Rovillio).
  - » e: endivine. (\*)
  - 123 e: fier.
    - » n: fecier.
  - 124 a b: viene (forse vieni per lo scambio dell' e coll' i).
    - » b: oggi mai b c d o p: tiene 'l.
    - » h: ormai che tiene il.
    - » m: tiene 'l (tien nel).
  - » n: venni.
  - » s: le confine.
  - » gli altri: vienne..... tiene il (come le quattro antiche edizioni, e le posteriori di Zatta, Sessa, Burgofranco, Rovillio; il Cortonese: Vienne ch' oramai tienne il confine).
  - 125 a c d o p: amenduo (anche di Codici della Crusca).
    - » e: ambeduo.
    - » q: ambidui (l'Antaldi: d'ambidue).
    - » i m s t v: Ambedue (preso dai quattro fiorentini).
    - » r: Ambedui.
    - -a: le mie spere.
- (\*) Il Lana si nella Prefazione a questo Canto e si chiosando il verso 112, usa l'indovinare, e al verso 121 ha indivinatrici; l' Anonimo del Fanfani tiene l'indovinare ivi stesso, e costinei indivinare: ciò vuol dire che è poco da fidare nelle diligenze dei copisti. Il Foscolo scrisse di avere accettato indivine perchè Dante nel Purgatorio IX, Is usa divina latinamente per indovina, e perchè divinatio significa l'arte di penerare ne' provvedimenti futuri della divinità ». Per la medesima ragione bisognerà fare miglior viso al divina e per quel che ho notato al verso 30, e perchè è tanto più vicino al latino divinatio gradito al Foscolo, e al divinare. Gli altri nostri Codici portan divine che hanno la edizione Mantovana più celebrata delle altre contemporanee e il Codice Filippino, quel di Brusselles e sei di Parigi veduti dallo Zani Ferranti, e il Triulziano spogliato dal Mussi.

sotto sobilia cayno e lespine E gia ier nocte fu laluna tonda ben tendia ricordar chenoti nocqa alcuna uolta pla selua fonda. Si mi plaua ed andauamo itrocqa

130

V. 126 - meno b c d g tutti: Sibilia (le quattro primitive edizioni, il Filippino e il Cassinese: Subilia.

- a: chaino.

» - e: cayn (l'Antaldi: Cain colle spine).

- i: e caina.

» - gli altri: caino (il Cassinese: Cayno).

127. - a: fue.

» - e: her nocte. (\*)

128 - a m s: ten dee (anche il Cassinese e il Cortonese).

» - a: ricordare.

» - t: ten' dec (l'Antaldi: ten dei).

- v: ti dei (così anche la Jesina).

» - gli altri: ti dee. (\*\*)

130 - a: e andavamo.

» - n: andavano.

» - e: entroque (il Cassinese: in troque).

(\*) Come il Lambertino leggono l'Aldina, Codici di Crusca, il margine del Santa Croce, il Vaticano, i quattro fiorentini, il Cortorese. Il Witte accettò: E pur ier ch' è della Mantovana primitiva, molto conseguente poichè leri la vider piena, e oggi discende ed è ai poeti men visibile. Sarebbe stato bene che il Witte ci dicesse in quali altri luoghi trovasse ciò che prese.

(\*\*) Come il Lambertino legge l' Imolese.

-cc((()(0)))332-

## CANTO VENTUNESIMO

Cosi diponte i ponte altro parlado che la mia comedia cantar nocura venimo e tenauamo ilcolmo quado Restamo per ueder laltra fessura dimalebolge e glialtri piati uani euidila mirabilimte obscura Quale neltzana 1 deueuiziani

5

- 1) Si vede che tale era scritto, ma fu violato ed è rimasto zana.
- V. 1 n: Cusì.
  - 2 meno a e f g r s t v : i nostri Codici hanno Comedia
  - » b (errato): il como.
  - 3 n: venimo.
  - 4 b c d o p: Restammo (cost le quattro primitive edizioni, L' Antaldi; ristammo).
  - » meno a g i n q gli altri : Ristemmo.
  - 5 a: Di mali bolgie.
  - » n (errato): malaboglie.
  - 6 a: mirabilmente.
  - » e o: scura.
  - 7 a: argana de' vineciani. (Questo lungo s è di chi più tardo corresse, o guasto, il Codice).
  - » e (errato): arxena de veneciani.
  - » f (errato): arezan (arzenà?).

bolle linuerno latenace pece a rinpalmar ilegni lor no sani Che nauicar nopono engila uece chifa suo legno nouo e chi restoppa

10

V. 7 - h n q: arsenà de' Veneciani.

» - s t: arzanà dei Veneziani.

» - v: nella terzanà dei Veneziani. (\*)

8 - a (errato): bolem l'inverno (Antaldi: di verno).

» - n: lo 'nverno la tenace pecie. (Il Riccardiano 1028: lo verno).

9 - a (errato): sano (sano?).

» - a g: ripalmar i legni.

» - m: ripalmar li legni.

» - q: riparar.

» - h n: i lor legni.

» - v: Per rimpalmar i legui.

» - s t: A rimpalmar i (Antaldi: a impalmar).

» - gli altri: A rimpalmar li legni lor non sani (il Cortonese e la Jesina: li lor legni).

10 - meno a e n r t v gli altri: ponno e in (le quattro primitive edizioni: ponno in).

11 - i (errato): e chi 'l rintoppi.

» - tutti: ristoppa.

(\*) La voce terzanà del Lambertino è quasi simile all'arabica Dar Zanah, casa d'industria o d'arte, a cui senza tante considerazioni il Sicca di Padova sostitui Arsenale. Di vero anche Guinigi ha arsenà come alcuni Codici nostri, e arzanà che gli si assomiglia. Arzanà hanno l' Edizione di Mantova e il Codice Filippino e l'Anonimo di Fanfani, per tacer di quella di De Romanis, Burgofranco, e Zatta; Arzenà diede il Rovillio; Arzenal ha il Santa Croce corretto o guastato; Arsenà l'edizione della Minerva. Il Witte stette come spesso, coll'edizione Mantovana, e io con lui; che pur conobbi il meglio! (V. la nota, anche per altro, a pag. 355 del 1.º Vol. dell' edizione bolognese del Dante col Lana). - La voce del Lambertino è l'accettabile a parer mio, ed è anche nel Buti magliabechiano. Il Codice cartaceo piccolo parmigiano avea scritto nella sana per malinteso del copista che forse si riservava di empir poi il vuoto fra le due voci. Fu empiuto di fatto ma da altri con un dar, e si mutò il sana in sena, e quindi si ebbe nella darsena che è ben altro che l'arsenale, quantunque ciò dicano i Genovesi.

lecosti aquel chepiu uiaggi fece Chiribatte da proda e chi dapoppa altri fa remi altri uolge sarte chi tarzeruolo e ortimon rintoppa Tal no pfuoco ma pdiuina arte bollia lagiuso una pegola spessa che uischiaua la ripa dogni parte Io uedia lei ma no uedia ī essa

15

V. 12 - a: vingio (anche il Gaetani e il Cortonese).

» - n: fecie.

» - tutti: coste.

13 - a: proda chi.

14 - a: volgi (per lo scambio dell' e coll' i; altra mano tramutò in volgan).

» - e: remi altri involge.

» - n: volgie.

» - tv: Altri fan remi e altri volgon (così il Buti edito). (\*)

15 - a: terzerolli e artimon.

» - b: terzerolo ed artimon.
 » - e: terzarol ed artimon.

» - i: terzeruoli ed il timon.

» - n: terceruolo e artimon.

» - r: terzaruolo ed artimon.

» - gli altri: terzeruolo ed artimon.

17 - m: laggiù (anche il Cataniese).

18 - a e i r: che 'nviscava la ripa.

» - h n: Che 'nvischiava.

» - n: rippa.

» - l: ch' envisca la.

» - gli altri: che inviscava la ripa da.

19 - a b: Io vedea lei.

» - b; ma non vedeva.

» - gli altri: I vedea lei ma non vedea.

<sup>(\*)</sup> Il Codice Triulziano gia Bossi spogliato dal Mussi ha: Altri fa volger remi ed altri sarte. Ma le sarte si volgono, i remi no.

mal che lebolle chel bollor leuaua e gonfiar tucta e riseder sopressa Mentrio lagiu fisamte miraua loduca mio dicendo guarda guarda me trasse ase delloco ouio staua Allor miuolsi come luomcui tarda diueder quel cheli guien fugire

25

20

- V. 20 b d m s: Mai che (anche le quattro edizioni primitive).
  - » q: Mai che le boglie.
  - » v: E 'n quelle bolle (come il Buti magliabechiano).
  - » gli altri: Ma' che (a: mache). (E così il Buti edito; col Commento: cioè non vedea altro che le bolle).
  - 21 v: gonfiar e riseder tutta.
    - » tutti: compressa. (\*)
  - 22 a: fissa mente n: fissamente (e fissamente han le edizioni antiche di Mantova e di Jesi).
    - » s: la giu (il Cataniese: Mentre lagiù).
    - » tutti: laggiu.
  - 23 n: diciendo.
  - 24 b: del loco dov' io stava a: de lucho.
    - » n: de loco.
    - » tutti: Mi.
  - 25 b c f: Io mi rivolsi come l'om (lom) cui tarda (anche i Codici del Valori e le edizioni primitive di Foligno, Jesi e Napoli leggono come b c f e come il Cataniese che per altro ha l'un).
    - » h (errato): come baŏ (siccome questo Codice spesso va di conserva col palermitano quella strana voce dev' essere stata huŏ: huom).
    - » n: come hom.
      » r: Allor mi trassi.
    - » s t: volse (Buti edito: volsi).
  - 26 meno n tutti: che gli.
- (\*) Il Triulziano già Bossi spogliato dal Mussi ha soppressa come il Lambertino. Il Buti edito, e il magliabechiano: Gonfiar tutta e riseder compressa; l'Antaldi ha rifender.

e cui paura subita ilgagliarda

Che p ueder no indugial partire
e uidi dietro anoi undiauol nero
correndo su p un scoglio uenire

Ai quanto egliera nelo aspecto fero
e quanto emi parea nellacto acerbo
colali apté e sopra ipie leggiero

Lomero suo chera aguto e supbo
carcaua un peccator co ambo lache
e quei tenea depie ghermito ilnerbo

V. 27 - tutti: sgagliarda.

29 - a: drieto.

» - n: diavolo.

30 - tutti: per lo.

31 - a: Ay.

» - meno g gli altri: Ahi.

» - n: li era.

» - a b h q s t v: nell' aspetto fero.

» - gli altri: nell' aspetto fiero.

32 - q: quando.

» - n: ncierbo.

33 - a n m s: Coll' ali.

» - a b g: sovra piè (forse sovr' a' pie. E quale questi tre hanno le quattro antiche edizioni, il Filippino e l'Aldina).

» - c: sovr' a' piè.

» - d e f l m r t v: sovra i pie.

» - h i n: sopra 'l piè (sopralpic). (Cost divido per l'aggiunta dell'articolo; e cost hanno il Cortonese e il Cataniese).

» - q: sovra el piè.

» - meno e l gli altri: con l'ale (cost il Buti edito, la Jesina, le edizioni di Burgofranco, Rovillio e Sessa. Il Cortonese ha: con l'ali tese).

34 - n: umero.

» - a e f g q r s t ve acuto (a: soperbo).

36 - h n: E que' (anche il Cortonese).

» - q: Et ei (cost l'Aldina, la Crusca, il Comino, e il Codice Vaticano). Del nostro ponte disse o malebrache eccho un deglianziani di sca zita mectetel socto chio torno p anche A quella terra che ne ben fornita

40

V. 36 - b c: di piè (b: ghermiti).

» - e: tenia.

» - o: di pei (Vedi al verso 15 del Canto XIV).

 $\Rightarrow$  - 0: di pei ( i  $\Rightarrow$  - i f: co' piè.

» - e l: gremito (come il Vaticano e l'edizione De Romanis). (\*)

37 - a: Dal nostro ponte disse male.

» - gli altri: Del nostro (anche Buti edito).

38 - a: Echo uno degli ancian de santa cita.

» - h: Eccum un degli ancian di santa cita.

» - h q : cita. (\*\*)

39 - a: che torno.

» - c d o p: Ch' i' torno.

40 - b: ch' i' ho (ch i o) ben fornita.

» - d: ch' i ho (ch io) ben fornita (così il Cassinese). (\*\*\*)

(\*) Il resto dei Codici cammina colla scelta dei quattro Fiorentini, che è la lezione E quei del Lambertino. Il Torricelli giudicolla non buona; e pur dovea sapere che Quei e Quei sono abbreviature di Quegli, per Colui. Il ghermiti del Landiano quantunque non affatto errore non sembra lezione proprie; il Lana spiegando il passo vuole ghermito. V. il Dante col Lana, edizione bolognese, Vol. 1.º pag. 356.

(\*\*) Questi cita valgono zita come portan gli altri Codici tutti. La differenza è cagionata dalla dimenticanza dell'amanuense di fornir di coda il c come l'ha fornito chi scrisse il Codice i o dell'Archiginnasio

bologuese: cita.

(\*\*\*) La lezione del Landiano manca ai rilievi del sig. Cappelli. Il Buti legge come gli altri tutti e il Lambertino; ma il Landiano ha un compagno nel Codice che servi all' edizione di Mantova primitiva e per di più la Chiosa lanea che dunque avea a fare con altro Codice di tal lezione: « io sono per addurtene assai di tal vizio ch' ho ben fornita quella » terra di tal condizione ». Quindi essendo facilissimo cambiare un mo (n' to) in ne (n' è) è fondatissima l' opinione del Witte che rende nel verso: ch' i' n' ho ben, e del Sicca e dei venti Codici visti a Parigi dallo Zani Ferranti i quali danno che n' ho ben. Quantunque il Foscolo avvertisse nel ch' io n' ho (che anche prese) « parer che senza dell' arroganza » e della giola maligna de' diavoli » non è ancor tutto il parer meglio della lezione con ciò sia che, sebbene la clissi del personale io non seemi

ognuom ue barattier fuor che bonturo del no pli danari uisi fa ita Lagiu ilbucto e plo scoglio duro se uolse e mai no fo mastino sciolto co tanta frecta aseguitar lo furo Quel satuffo e torno su coluolto ma idemoni che delpote auean copchio gridar q noa luogo ilsanto uolto Qui si nuota altramte che nel fchio

45

```
V. 42 - a d i: danar.
```

punto al significato, pur la sua presenza suona più alto all'orecchio che compiacenza arrogante e giola maligna di avere, ma anzi le stesse passioni e col di più il vanto di aver seminato colà, e mantenuta, l'abbondanza di que' tristi.

(\*) Come il Lambertino legge l'edizione di Mantova primitiva, i molti Codici veduti dal Valori e dal Rossi.

<sup>» -</sup> q: la dinari.

<sup>» -</sup> n: dinari.

<sup>» -</sup> qli altri: per li denar.

<sup>44 -</sup> h n: isciolto.

<sup>» -</sup> tutti: si volse.

<sup>46 -</sup> c g l: El s' attuffo (così anche le edizioni di Napoli, Foligno e Jesi).

<sup>» -</sup> meno a d e n r gli altri: Quei. (\*)

<sup>» -</sup> a b c d f l m o p t: convolto (a: con volto).

<sup>47 -</sup> q i: Ma i dimon.

<sup>» -</sup> qli altri: Ma i demon.

<sup>» -</sup> a: avien.

<sup>&</sup>gt; -b c d: aven coverchio.

<sup>» -</sup> n: avia (forse auiă, ma perduto il segno di abbreviatura).

<sup>48 -</sup> a: luocho  $\rightarrow n$ : loco.

<sup>49 -</sup> n: nota.

<sup>» -</sup> e: nuota (abbreviato nota).

<sup>» -</sup> r s t v: altramente.

<sup>» -</sup> gli altri: altrimenti.

po setu no uuoi denostri graffi non far soura lapegola souchio Poi ladentar co piu di cento raffi disser couto puien che tu balli siche sepuoi nascosannte achaffi No altranti icuoci ailor uassalli fano atuffare imezzo lacaldaia

55

50

V. 50 - n: voi.

» - b h q: di nostri.

» - a e s : raffi.

51 - a g n q: sopra.

-abcefghilnqr: soperchio.

52 - a: mille graffi (rilevato da leggerissimo segno d' impressione).

» - e s: graffi. (\*)

53 - a: convine (ma è alterato da altra mano).

» - b: coven (forse couen, perduta l'abbreviatura).

» - c f: che tu qui balli (così le edizioni prime di Foligno e Napoli).

» - q: che qui tu balli.

» - meno e r gli altri: che qui balli.

54 - a: se poi nascosa mente. (\*\*)

» - n: se poi.

55 - b: chuoci.
 - c·d: cuoci (così il Filippino e le prime edizioni di Foliquo, Jesi e Napoli).

» - e r s v: altramente.

» - meno t gli altri: altrimenti.

56 - n: atuffar.

» - meno a gli altri: attuffare.

(\*) Anche il Witte vide mille ma con raff; sarebbe a desiderarsi avesse detto in qual Codice, chè se fosse antico sarebbe il cento da crearsi non originario, ma corretto dal Poeta per amor della posa della voce.

(\*\*) Questo Codice porta achasse come il Lambertino. Con un solo c

stanno le quattro primitive edizioni del poema.

V. 57 - a: per non galli.

» - b: calli.

» - tutti: uncin.

58 - a: se paia.

59 - a n: tu ci sie.

» - d: tu ci sia (così Santa Croce, Berlinese e Gaetani).

» - gli altri: tu ci sii.

» - a q: t'aguata (e così poi: fata, barata).

» - n: t'aguata.

» - e r: t' aguatta.

» - h: traguatta.

» - i: t'aqueta.

60 - a b t: ch' alcuno.

» - a (errato): sermo (fmo).

» - v: scoglio (scollio).

61 - a: che me (scambio solito dell' i coll' e).

> -l m q s v: che a me.

62 - meno a 1 m n gli altri: ch' io ho. (\*)

63 - a h i: Ch' altra volta.

» - e f g l m n q r: Perchè altra volta.

» - s t v: Ed altra volta. (\*\*)

65 - a: E com' e' (Et chome).

» - meno b n gli altri: E come 'l.

(\*) È inutile avvertire essere il chio dei Codici che leggono come il Lambertino il ch' i' o (ch' io ho) degli altri.

(\*\*) Come il Lambertino leggono il Buti magliabechiano, il Guinigi, sette Codici parigini veduti dallo Zani Ferranti e il Filippino.

mistier lifu dauer secura fronte
Cŏ quel furore e cŏ quella tĕpesta
cheschono icani indosso alpouerello
che disubito chiede oue saresta
Usciron quei disocto alpŏticello
e uolser ptra lui tucti ironcigli
mu ei grido neun diuoi sia fello
Innanzi che luncino uostro mepigli
traggasi auate alcun diuoi chemoda
e poi da runcigliarmi secŏsigli

70

75

V. 66 - meno a n gli altri: sicura.

» - tutti: Mestier.

67 - a: timore e con quella timpesta.

» - meno n tutti: furor.

68 - a (errato): Chesuom.

» - meno g tutti: addosso. (\*)

70 - s: Usciro.

» - a: que' di sotto.

» - t: quei di sotto 'l.

» - h: a ponticello.

» - n: ponticiello.

» - meno a b i gli altri: il ponticello.

71 - c d h l n: E porser (anche il Cassinese e le edizioni antiche di Foligno, Jesi e Napoli. Il Cortonese: E porson).

» - a: roncigli (e poi: pigli, consigli).

72 - b d n: Ma el gridò.

» - a: Ma gridò nessun di voi sia (scia).

73 - a h: Inanci.

» - a: gli oncin vostro mi.

» - qli altri: l' uncin vostro mi.

74 - l: avanti un.

» - meno a gli altri: l' un. 75 - c: d'aruncigliarmi.

» - f h: da roncigliarmi.

<sup>(\*)</sup> Oltre il g leggono come il Lambertino il Filippino, e le antiche edizioni di Foligno e Napoli.

Tucti gridaron uada malacoda pche un se mosse e glialtri stecter fermi e učne a lui dicedo cheliapproda

V: 75 - de: d'arroncigliarmi (darroncigliarmi). (E cost il Buti edito).

» - l: d'arruncigliarmi (darruncigliarmi). (Il Cataniese: da runcigliarmi).

» - b n: di runcigliarmi.

» - g i q r s t v: di roncigliarmi. (\*)

-g i q r s t v : di ro-tutti: si consigli.

76 - a: mala coda (choda).

» - b d o p q: gridavan (come il Cassinese, il Vaticano, l'Aldina, e i quattro Fiorentini). (\*\*)

77 - a q: Perch' un.

» - a: un si mo (simo) e gli altri stetton. (\*\*\*)

» - i: Ed ei si mosse.

» - lutti: si mosse.

78 - i: t'approda (come il Cortonese).

» - n: Ch' ei li approda.

» - b c d e f g h l m r: che gli approda.

» - v: lo approda.

» - q: chi gli approda. (\*\*\*\*)
» - n: diciendo.

(\*) Il Landiano fu da mano postuma ridotto a: d aruncigliarmi come ha il Triulziano XI. In sostanza la lezione diversa consiste tutta nel di o nel da, perche il verbo primitivo è roncigliare o runcigliare secondo che i usi runciglio o ronciglio, e quell' arroncigliare, aruncigliare, aruncigliare è errore di ortografia dello staccar l'a dal d, e raddoppiar la liquida r unendola alla vocale. Di roncigliarmi ha eziandio il Cassinese; alcuni Codici veduti dalla Crusca portano: a roncigliarmi che non mi par proprio; ben mi pare propriissimo l'E poi del roncigliarmi offerto dal Cortonese.

(\*\*) La lezione del Lamlertino è anche delle antiche edizioni di Jesi e Mantova, del Codice Filippino, il Poggiali, il Roscoe e il Bartoliniano; indi le moderne edizioni del De Romanis, del Fulgoni e della Minerva. Gridarcno ha il Lana, e da ragione di quella voce così che non s' ingannò il Foscolo accettandola dalla Nidobeatina. V. il mio Dante col Lana, edizione di Bologna Vol. 1.º pag. 359.

(\*\*\*) Mano diversa sopra il simo scrisse sse per compiere il si mosse.
(\*\*\*\*) Molto discordi sono le lezioni di questo verso pel doppio senso
che può avere sia nel che gli approda o chi gli approda o nel ti approda.

Credi tu malacoda q uedermi
esser uenuto dissel mio maestro
securo gia datucti uostri schermi
Sanza uoler dinino e facto <sup>1</sup> destro
lasciami andar che nelciel e uoluto
chio mostri altrui questo camin siluestro

80

1) Eravi facto; ora si vede fa to e quasi sparito il c.

```
V. 79 - a: mala coda (choda).
```

80 - meno a b c d n o p gli altri: disse 'l.

81 - 1 m n: sicuro.

» - t: già di.

82 - n: Sancia.

- d : o fato.

» - meno d n tutti: e fato (a: effato). (\*)

83 - a: Lasciam' andar (forse: Lasciami).

» - b f h l r s t: Lasciane andar (come i Codici Poggiali e Filippino e le quattro più antiche edizioni del Poema con quella del De Romanis).

» - c e m : Lascian andar (e così il Cassinese).

» - n: Lasciame andar (come Lasciami).

» - q: Lassane andar.

84 -  $q_{\nu}^{\prime}$ : a lui questo.

Abbiamo chi t'approda nella edizione della Minerva ma l'i di chi può imaginarsi e; abbiamo che egli approda ed è nell'edizione del Rovillio, e nelle primitive quattro edizioni; che ti approda nel Codice di Santa Croce sui margini. Foscolo la disse oscurissima: O il diavolo dice fra sè: Che giova a costui qui venire, e che a parlare a me? O il diavolo intende dire: Che vuoi, che ti vale? Ma se diezea, andando, a Virgilio, non era che in questo ultimo significato. Adunque bisognerebbe staccarsi dalla Crusea. Il Lana lascia il corso imperfetto col questi (Malacoda) si trasse intanazi onde parrebbe che bene stesse il gli approda. Io non mi arrogo sentenziar di giudice, ma quel che presi una volta (che gli approda) non mi pare di dovere smettere. Il Bartoliniano ha che t' approda, ma il Vivini poco sicuro di quella lezione argiunse: ma può stare anche gli.

(\*) Quell' n ha facto come il Cassinese. Fatto ha la edizione antichissima di Mantova e l'altra di Jesi: fatto questo la Fulginate e la Napoletana; ma in somma sono errori di chi prese fatto per fato. L'Antaldi reca o atto destr», ma accrescendo le difficoltà. Alor li fu lorgoglio si chaduto
che si lascio cader luncino apiedi
e disse aglialtri omai no sia feruto
Elduca mio ame otu chesiedi
tra li schegion delpote quatto quatto
securamte anoi omai tu riedi

90

Perchio me mossi e allui uĕni racto e i diauoli sefecer tucti auanti si chio temecti chei tenes patto

V. 85 - n: li fu.

86 - h i q: cadere (il Cortonese: cader).

» - s: Che si lasciò l' uncin cader ai piedi.

» - meno d m s tutti gli altri: cascar (come Buti edito).

» - meno a n gli altri: ai piedi.

87 - g: ormai. 88 - b c d e f g h i l m o p q r: E il.

89 - a n; li.

» - a (errato): schiegioni de ponte quanto quato.

90 - a: secura mente.

» - a b c d l m n: a me tu riedi (così il Codice Filippino e le quattro prime edizioni del Poema).

» - t: à me omai tu riedi (così il Codice Gaetani).

» - gli altri: a me ti riedi.

91 - r: Però mi mossi.

» - tutti: mi mossi (Antaldi: mi volsi).

92 - a: E diavol (dyavol).

» - n: E diavoli si fecier.

» - tutti: si fecer. (°)

93 - a: ch' elli (cheli) tenesser.

» - b c d: ch' ei tenesser.

» - f g: ch' elli (chelli) tenesser.

» - n: che i' (chei) temetti non tenesser.

» - q v: che non tenesser patto.

<sup>(\*)</sup> Il Cortonere ha: Et i dimon si fecer tutti avanti; e i Dimon reca eziandio l'antica edizione mantovana. L'una e l'altro concordano colla chiosa del Lana.

E cosi uidio gia temer li fanti chusciuan pactegiati di Caprona vegendosi trai nemici cotanti

95

Iomacostai cotucta la psona lungolmio duca e no torceua gli occhi dala sembiaza lor chera no buona

E chinaua liraffi a noi euuoi chel tocchi diceua lun co laltro insul groppone e rispodean si fa chelli acciocchi 100

1) Ora è quasi (come tolto) scomparso il primo i d'acciocchi.

V. 93 - s: ched ei tenesser.

» - gli altri: non tenesser. (\*)

94 - a c q h i l: Così vid' io (anche il Cortonese).

95 - a t: uscivan - a: patigiati - n: pategiati.

» - n s: usciron (anche il Cortonese).

» - v: uscitten.

96 - meno g h i n gli altri: veggendosi.

» - tutti: tra. (Il Santa Croce come il Lambertino).

98 - n: torciendo.

99 - n: sembianza sua ch' era non bona.

100 - c: E' chinavan.

» - h n s v: li graffi (anche il Cassinese).

» - d h n: e vuo'.

» - a d e: che 'l.

-b c f l m r : ch' i 'l.

» - qli altri: gli raffi.

» - meno d h n tutti: vuoi.

» - q h i o p q s t v: ch' io 'l tocchi.

101 - a b: Dicea l' un.

» - n: Diceva l' un coll' altro.

» - q: Diceva uno all' altro (il Codice Poggiali: l' uno all').

102 - c d l: rispondien.

» - a: fa si che gli l'accocchi (cheqlila chochi).

(\*) Come il Lambertino così hanno i Codici di Santa Croce corretto di seconda mano, il Berlinese, e il Fillippino. La Nidobeatina: temei che non; l'Angelico: temetti che rompesser patto. Il Witte ci dà pel Vaticano lo stesso che il Lambertino, ma il Foscolo lesse altro.

Ma quel dimonio che tenea fmone col duca mio seuolse tucto presto edisse posa posa scarmiglione Poi disse anoi piu oltre andar p\u00e4sto scoglio n\u00f3sipotra pero che giace tucto spezzato alfondo larco \u00fasto Et se landar piu oltre andar u\u00ea piace

105

V. 102 - b: che 'l gli accocchi.

» - n: che gliel' accocchi (chegli ela cocchi).

» - s: che li l'accocchi.

» - t: che liele.

» - v: che liel'.

103 - a: domonio.

» - meno n tutti: demonio.

» - e: tenia.

- v : tenne.

104 - tutti: si volse.

105 - n: possa possa iscarmiglione.

106 - a: Po disse a noi (annoi).

» - c: a me.

107 - b q h i n: Iscoglio.

 $\rightarrow$  a b c d g h i l m n p q t: non si puo' (a: poi). (\*)

108 - tutti: l' arco sesto.

109 - b: avante.

» - n: andar.... piacie.

» - s: avanti ancor.

» - meno c d gli altri: andare avanti pur vi piace. (\*\*)

(\*) Anche la chiosa del Lana ha non si può, e come il Landiano leggono il Cortonese, il Filippino, il Cataniese, il Laurenziano XL,7, le quattro primitive edizioni, la Vindelina, l'Antaldi, l'Aldina, la Crusca, e i quattro Fiorentini, ma è da far attenzione che egli ha iscoglio, non scoglio: quinci non tutti i Codici che portano il può sono in regola se non leggono trisillabo scoglio che non mi par giusto.

.(\*\*) Hanno il più oltre anche il Cortonese e l'Anonimo dato dal Fanani; ma il testo non e errato come nel Lambertino. Tuttavia questo sonar tre volte oltre in corso di sette versi parmi che debba avere consi-

gliato Dante a sostituir quivi l' avanti.

andateuene sup questa grotta
presso e unaltro scoglio che uia face
Ier piu oltre cinq ore che qsta octa
mille dosgiento co sesantasei
ani copie cheq lauia fo rocta
Io mando uso la diquesti mei
ariguardar salcun sene sciorina
gite coloro cheno sarano rei

110

115

V. 110 - a: grota (e così poi: ota, rota).

111 - a: presso a.

- n : facie.

» · - n: cinque ore.

113 - b: Mille ducento uno consessantasei.

» - d: Mille dugento un con sessantasei.

» - h n: Mille dugento un cum sessantasei.

» - r: Mille dugento un con sessantasei. (\*)

114 - meno a b c n tutti: compier. (\*\*)

115 - c d: I' mando.

» - n: mei.

116 - h n: schiorina.

» - i q: saorina (sciorina, preso ci per a).

117 - a n: seranno.

» - b c: ch' ei.

» - tutti: con lor.

(\*) Nelle schede del Cappelli il Landiano ha uno e col segno che alcuna mano posteriore ebbe a che fare coll'uno. Pallastrelli e Fioruzzi avvertirono che sopra l'e sta scritto con. Certo con ha eziandio il Codice Triulziano del 1337; ma e leggesi nel parmigiano del 1373. Se non fosse stato uno nel Landiano, che era in esso luogo? Parmi fossevi un, e fu racconcio. Il Lana nella stampa e ne' Codici veduti da me ha l'uno. V. il ragionamento nella Chiosa a pag. 361 del Vol. 1.º del Dante col Lana edizione bolognese; e V. quello del Pallastrelli a pag. 57 dell'opuscolo: Il Codice Landiano della Divina Commedia, 1865.

(\*\*) Come il Lambertino leggono compie (per compiè) retto dal ieri, che fu l'ultimo di chi pose il compimento all'ultimo degli anni, anche le quattro primitive edizioni, il Codice 1028 della Riccardiana, il Cortonese, il Filippino e quello d'Antaldi.

Traite auante Alchino e Calcabrina comīcio egli adire etu Cagnazzo

e barbariccia guidi ladecina

120

Libicocco uegnoltre e Draghīgnazzo ciriatto sănuto e Graffiacane

e Farfarello e rubicăte pazzo

V. 118 - a b d i p q: Tra' ti (Trati; anche Buti edito).

» - c f: Traiti (così le antiche edizioni di Foligno, Jesi e Napoli).

» - e h l m n r s t v: Tratti (anche l'Antaldi).

» - g: Traggasi (come il Cassinese).

- a f: alchino.

» - s: Alechino.
 » - a: e calcabrina (echalcha brina).

119 - a: elli.

» - h: cagnaccio (e cost le altre due rime in accio).

» - n: canaccio.

120 - a: E barba riccia guidi la dicina.

» - n: guide.

121 - l: vegna oltra.

» - s v: vegn' oltra.

» - meno a n gli altri: vegna oltre.

» - a: drighignazzo.

» - l: dragrinazzo.

» - n: dragghighiaccio.

122 - a h n q: Ciriato sannuto.

- f: Ciriatto e Sannuto. (\*)
 123 - a: Et farfa rello.

» - d: E farferello (come l' Anonimo del Fanfani ne' richiami).

» - h q: il paccio.

» - n: paccio.

<sup>(\*)</sup> L'errore di questo e visibile in qualche altro Codice è tutto di amanuense che letto la decina, e contando senza il guidatore trovava solo nove.

Cercate intorno leboglientipane costor siensalui infino alaltro scheggio che tucto intero ua soura le tane
Oime maestro che e ql chio ueggio dissio desanza scorta andiaci soli setu sai ire chio pme non la chieggio
Setu se si accorto come soli

130

125

```
V. 124 - t: Cercate intorno.
```

- » b: bollienti.
- » m: alle boglienti (come Buti edito).
- » n: le bogliente.
- p q: bolenti. (\*)
- t v : infin.
- n: fino.
- » s: fin.
- » q (errato): seggio.
- » meno a gli altri: insino.
- 126 m q: intorno va.
- » e f: sovra.
- $127 a \ q$ : Oyme.
- » gli altri: O me (così la Jesina, il Filippino e il Cortonese).
- » e: que è quello.
- » a: ch' i' vegio (chinegio).
- 128 b s t v: Deh sanza scorta diss' io.
- » n: Dix' io .... sanza.
- -abenstv: andianci.
- » r: andian si.
- 129 a: sa ire va ch' i' (chi) per me no' la (nola) chegio.
  - » n: ire.... no' la (nola).
- » gli altri: sa' ir ch' io per me non la cheggio.
- 130 n: sei si.
  - » a n: acorto n: soli.
  - » v: se' accorto sì.
- » qli altri: suoli.
- (\*) Il Codice Landiano è stato da posterior mano ritocco; ma al verso 141 del Canto successivo è sano, e v' ha bollienti.

no uedi tu chei digrīgnan lidenti e co leciglia ne minaccian doli Ed elli a me no uoio che tu pauti lasciali degrignar pure a lor seno chei fano cio pli lessi dolenti

135

V. 131 - a: ch' e' (che).

» - a t: digrignano i denti (anche Antaldi e il Cortonese).

132 - h n: mi - n: minacciam.

» - a: minazan.

133 - a: vo cha tu.

» - n: vuo.

134 - a: pur al lor (allor: se non è un semplice raddoppiamento di consonante liquida).

» - b n s t v: pur a lor.

» - tutti: digrignar.

135 - q h n q s t v: lesi.

» - e: lezzi. (\*)

(\*) Molta disputazione si è instituita su questa voce da che il Lombardi ripudiò lessi che illustri Codici hanno. Il Montani era del parere del Lombardi, e il Becchi gli fu contrario per la sola domanda: se si sapeva in che senso il lessi fosse tenuto ai tempi di Dante? Il Landiano e il Triulziano XI e quello del 1337 con molt'altri hanno lessi, e così il Laurenziano XL,7; ma la celebrata edizione antica di Mantova, la Vindelina pel Lana antichissimo, e la Nidobeatina che la seguì, quella di Filippo Veneto del 1478, quella del Figino 1491, la Minerva, e quella del De Romanis, i Commenti del Buti, dell'Imolese, del Vellutello, e i Codici nostri, il Marciano LXV (per tacere del LIV che fu guasto), il Filippino, il Cavriani, il Cassinese, e dei nominati dal Becchi: Tempiano, Magliabechiano, due Pucciani, Riccardiano 1026 hanno lesi. Il Bianchi Segretario della Crusca ammoni: « se si accettasse nel Canto XII senza difficoltà » Ove i bolliti facean alte strida sarebbe una svenevole delicatezza torcere il muso » qui alla medesima imagine dei lessi ». Quanto al muso potrebb'essere che di parte sua non avesse a torcersi; ma a me, e ad altri che non han muso, fosse ragionevole non gradire questo lessi perchè bolliti. Quel tormento non ammolliva la natura dei dannati, ne li dava ne lessi, ne arrosti, ne in altro modo cotti, ma li dava luridi, e se ne vedra nel successivo Canto quando Graffiacan avrà ad uno arroncigliato le impegolate chiome. Il Foscolo credette che le lettere m ed s di rado si raddoppiassero ne' manoscritti quindi per lui lessi non era il lesi di lettera doppiata ma voce propria e naturale. Prima di tutto non è in alcuni Codici tanto rado: poi può esser provenuto in primissimo tempo che uno scrivesse sotto

Per largine sinistro uolta dieno ma prima auea ciascun laligua strecta coi denti uerso lor duca per ceno Et elgli auea del cul facta trombetta

V. 136 - a i m: sinistra (anche il Cortonese). (\*)

- h n q : denno.

137 - a: ciaschuno.

» - i: Ed egli avea ciascun.

» - n: ciascum.

138 - e: verso 'l lor.

» - i: verso 'l duca mio per.

» - n: cienno.

-q: verso lo.

» - meno b tutti: co denti.

139 - a b d: elli - qli altri: egli.

» - a: avien (la Jesina: avean).

» - t: di cul.

» - meno e m gli altri tutti: fatto.

dettatura di un toscano, e scrivesse di udita, lessi e fosse stato lesi. Piuttosto concederci al Foscolo che non fosse necessaria quella voce. Di certo es si dolgono son lesi. Ora ceco nel Codice Ambrosiano 198 lezzi che valendo luridi, sporchi, viene a dar segno del disprezzo o dell'abominio, o della nausa che que' dannati così come sono puniti provocano dagli astanti. Ma se lezzi no vale, io lessi non accetto. Dissi che il Buti ha nel Commento lesi, ed è tale « lesi dolenti, offesi dolorosi appenati » ma soggiunge: « o vuogli lessi cotti et afflitti». Il Buti di Napoli rende appenati al lesi. Il Witte, senza dir donde, avviso un fessi. Questa voce (che può per mala scrittura dell' le esser generato da lessi) è nel Marciano LII; e il lassi oltre che nel Bartoliniano sta nel Marciano XXX, nel Codice Claricini e nel Catanicas.

(\*) È da notar l'argine usato femminile che manca ai vocabolarii.

~ee@@'()) 350~.

# CANTO VENTIDUESIMO

Io uidi gia caualier muouer căpo e cominciar stormo e far lor mostra e taluolta partir ploro scăpo Corritori uidi pla terra uostra o aretini e uidi gir gualdane

5

- V. 1 a f: cavaler.
  - » a q: mover (il Cataniese: cavalier mover gia).
  - 2 a b c: E cominciar.
  - » − b: istormo (come il Bartoliniano, ma lo scritto è ritocco).
  - » q: Cominciar.
  - » t: Cominciar lo stormo e far la (anche Antaldi).
  - 3 a: partire per lor.
  - » h n: iscampo.
  - » i: dipartir. (')
  - 4 a: Corritor ..... nostra (anche il Cataniese).
  - » b n: Corritor (cost la primitiva edizione di Mantova e la Crusca, e i Codici Gaetani, Berlinese e Cassinese).
  - » q: Coritor (choritor).
  - » gli altri: Corridor.

  - 5 a: oi arratini
    » a: arettini.
- (\*) Il Codice membranaceo (segnato h) dell' Archiginnasio a questo punto manca, e il mancamento dura per ventidue terzine.

fedir torneamti e correr giostra Quando co trobe equado co capane co tamburi eco ceni dicastella e co cose nostrali e con istrane Ne gia co si diuersa cianamella

10

```
V. 6 - a b i n o p q: Ferir.

» - a i q: torniamenti. (*)

9 - n: cum cosse.

» - q: cose nostrane.

» - t v: cose nostrane.

» - a: et con strane.

» - e: e con estrane.

10 - a: co si (cho si).

» - b: cosi. (*)

» - m: diverse.

» - a n t v: cenamella (anche il Buti magliabechiano).

» - e s: cialamella.

» - q!i altri: cennamella (anche il Buti edito). (***)
```

(\*) Oltre gli altri nostri Codici Ieggono come il Lambertino le quattro primitive edizioni, e i Codici Filippino e Berlinese.

(\*\*) Il Lambertino aveva con sì. Spari, o fu fatto sparire l'n, e rimase come si vede. E come si vede ha riscoutro nel Frammentario bolognese. Nel Landiano le vocali sono unite, ma credo che non sia per così,
sibbene per con si perduto il segno d'abbreviatura — così —.

(\*\*\*) Anche questa parola ha avuto l'onore di combattimenti. Il Lana usando un solo n s'accorda coi più; l'avere semplice o doppia questa consonante non è che diversità di pronunzia; non è mutata la voce. Il cialamella è anche nel Codice Florio, e lo Zani Ferranti avvisa che l'ha letta nel Guinigi e in un Codice parigino, traduzione pretta da chalemellas della Cronica manoscritta di Bertrando du Guesclin. V'è poi canamella si nel Bartoliniano e si nella seconda delle stampe Rovilliane, che s'intende d'uno strumento da flato a canna calamus, per quel che ne avverti dietro il Redi l'editore del Bartoliniano stesso. Il Giannini registrò che in Sicilia chiamasi ciaramedda la cornamusa. Ma se il Lana è tanto antico quanto è, non si può dubitare che il cennamella sia stato lo scritto dal Poeta, o cenamella. Il ceramella del Cortonese può esser venuto da uno n mal formato nella seconda asta.

kaualier uidi muouer nepedoni ne naue asegno di mare o di stella Noi andauam coli . x . demoni ai fiera compagnia manela chiesa coi santi e intauerna coi ghiottoni Pure ala pegola era lamia intesa per ueder delabolgia ogni etegno e dela gente chentro uera incesa Come i dalfini quado fano segno

15

V. 11 - e: vid' io.

» - meno a b c d gli altri: mover.

» - n: ni pedoni.

12 - i: navi.

» - tutti: di terra o. (\*)

13 - a: con li diece (anche il Codice Filippino e le antiche edizioni di Foligno e Napoli).

» - b: colle diece.

» - n: Andavan cum li diece.

» - a b c d n o p: dimoni.

14 - b: Ah fiera.

» - e: ha (malamente per Ah).

» - qli altri: Ahi.

15 - a: Con santi e in taverna (emtauerna) co ghotoni.

» - d: Coi Santi.

- n : e in.

» - b: coi ghiottoni.

16 - n s t v: Pur.

18 - n: giente..... n' era.

19 - b f g m q: Come dalfini. (Cost le antiche edizioni di Mantova e Jesi, e le successive di Rovillio e Burgofranco, e i Codici Santa Croce, Vaticano, Berlinese e Filippino).

» - d n: Come i dalfini.

<sup>(\*)</sup> Chi voglia un'autorità antica per sostenere il mare del Lambertino l'abbia nel Lana alla chiosa pel verso 10. (Vol. 1.º del Dante col Lana, edizione bolognese, pag. 365).

#### INFERNO - CANTO XXII.

| ai marinar co larco dela schiena   | 20 |
|------------------------------------|----|
| che sargomtin dicampar lorlegno    |    |
| Talor cosi adalleggiar lapena      |    |
| mostraua alcun depeccatori ildosso |    |
| e nascondena îmen cheno balena     |    |
| Et come alorlo delacqua dun fosso  | 25 |
| stano iranocchi pur colmuso foori  |    |
| siche celano ipiedi elaltro grosso |    |
| Sistauan dogui parte ipeccatori    |    |
| ma come sapressaua barbariccia     |    |
| cosi siritraean socto ibollori     | 30 |
|                                    |    |

V. 20 - a m: A marinar con l' arco.

» - f: Ai marinar coll' arco.

» - n: A marinai coll' arco.

» - v: Ai marinai con l' arco.

21 - b n: Che s' argomenti (forse manca il segno d' abbreviatura sull' i).

22 - a: allegar (perduto l'i).

» - e: allenar.

» - n: alegiar.

» - t: Così talor per.

23 - a: alcuno.

- n : di.

24 - a: nascondea in meno.

» - e: Et ascondeva.

25 - n: di l'acqua.

26 - cghlmoprst: Stan li ranocchi (cost il Vaticano).

» - v: col muso di fuori.

27 - n: cielano.

» - d n: l'altro dosso.

28 - a: stava (manca l'abbreviatura sul secondo a).

29 - a: barba riccia.

30 - a: Tutti si ritraien (così anche l'Antaldi).

» - c: sotto bollori (anche il Cataniese e le edizioni antiche di Foligno e Napoli).

» - i: si tiravan.

Io uidi ed anco ilcor menaccapriccia uno aspectar così comegli incotra cuna rana rimane elaltra spiccia Et graffiacane chegliera piu dicotra li arrunciglio lenpegolate chiome

35

- V. 31 b c d e g o p q r: ed anche.
  - -a: chuor.
  - t v : quor.
  - = q i n q r : cuor.
  - » a i: mi s'accapriccia (così le edizioni dello Zatta della Minerva e del Fulgoni).
  - » e s: mi raccapriccia (anche il Gaetani e l'edizione De Romanis, l'Antaldi e il Buti edito).
  - » f: men raccapriccia.
  - » m: mi n'accapriccia.
  - » q: me ricapriccia. (\*)
  - 33 d n: un aspettar.
  - » a n: com' ell' incontra (chome lincontra).
  - » l: spettar. (\*\*)
  - » a l m n: e altra. (\*\*\*)
  - 34 a: Graffia cane che gli era più di contra (così il Cassinese).
    - » l: più incontra.
    - » t: che gli era più rincontra (anche il Cortonese). (\*\*\*)
  - 35 a: li arroncigliò (arronciglò) le 'mpegolate chome.
    - » e: l' aruncigliò.
    - » gli altri: arroncigliò le impegolate.
    - g : le pegolate.

(\*) All'edizione bolognese del *Dante col Lana* Vol. 1.º pag. 366 distesi la ragione, per cui tenni fermo alla lezione, che oggi ci reca il Lambertino, ed hanno il Laurenziano XL.7, il Riccardiano 1005, il Parmigiano del 1373, il Cavriani, il Cortonese, l'Aldina, la Vindelina e il Cassinese.

(\*\*) La Jesina: Come gli incontra che può essere Com' egli, ecc.
(\*\*\*) Questo e altra meglio accorda col ch'una, perchè mancando
l'articolo rimane indeterminata la quantità; se no, bisognerebbe ritenere
una proprio per tale. La Civillà Cattolica fa grazia al Witte di ed altra
non ostante che i quattro fiorentini dicesser diverso.

(\*\*\*\*) Leggono come il Lambertino le edizioni antiche di Foligno,

Jesi e Napoli.

e trasselsu chemi parue una lontra
Io sapia gia ditucti quati ilnome
si li notai quado furono electi
e poi chesichiamaro attesi come
O Rubicante fa che ul i mecti
li onghioni adosso siche tu lo scoi
gridauan tucti insieme i maladecti
Et io maestro mio fa setu puoi
che tu sappi chie losciagurato
venuto aman degli ausari suoi

40

45

V. 37 - b. l' sapei già.

» - c d o p; I' sapea.

» - n: sappea.

» - i: di tutti il nome.

» - gli altri: Io sapea già di tutti.

Lo Duca mio lisaccosto allato

38 - a: Io gli notai.... elleti.

» - n: Si gli notai.

» - d: quando fuoro eletti.

» - e: fuorono.

40 - a: O Rubicante (orrubichante) fa che tu gli meti.

» - s t v: gli metti.

41 - a: gli unchioni adosso (unchionia dosso) si che tu lo schuoi.

» - i: l' unghione (il Berlinese, il Gaetani: l' unghion).

» - qli altri: unghioni.

» - q: scoi (schoi).

» - meno e gli altri: scuoi.

42 - a l n: maladetti (a: maladiti).

43 - a: si tu poi (n: poi).

44 - b: Che tu sappie.

» - m: lo sciorinato.

45 - a: Venuto a mane di gli avversati suoi (il copista avea scritto suoni, ma cancellò la n).

» - n: aversi soi.

46 - e: se l'accostò.

» - tutti gli altri: gli s' accostò.

domandollo onde fosse e quei respose io fui del regno dinauarra nato Mia madre a fuo dun signor mipose che mauei generato dun rubaldo distrugitor dise e disue cose Poi fui famiglia delbuon Re tebaldo

50

V. 46 - l: da lato.

- q : a lato.

47 - i: onde e fosse e quei.

» - l: ed ei.

» - m: onde e fosse e que'.

» - c d: ed ei (cost anche le antiche edizioni di Jesi, Foligno e Napoli e il Codice Gaetani).

» - c d n: rispuose.

» - tutti: rispose.

» - t: domandol dond' ei fusse: quei rispose. (Il Cortonese: dimandol chi e' fosse ed ei rispose).

49 - a b c d o p: I' fui (anche la Crusca e 'l Riccardiano 1028).

» - l m n: puose.

50 - a: m' avie.

» - t: chè (che) m' avean generato.

» - tutti: m' avea generato d' un ribaldo. (\*)

51 - a: suo cose.

52 - i n q t: Poi fu' (fu). (Così il Codice Cavriani, il Di Bagno e 'l Riccardiano 1028).

» - a q r t v: famiglio.

» - e: famelio.

» - g (errato): ma meglio.

» - i: famigliar.

» - a q: Tibaldo. (\*\*)

(\*) Di un sospetto venutomi pel significato della voce ribaldo e in senso anzi onesto, fuor ch'avesse distrutto il proprio, ho fatto discorso a pag. 367 del primo Volume del Dante col Lana, edizione bolognese, dove ho scritto il vocabolo colla lettera maiuscola, com'è nel Codice Cassinese. Senza quello che ivi ho detto mi pare che la madre del dannato non avrebbe potuto facilmente collocare il figlio dove allora il colloca.

(\*\*) Nel Dante col Lana, edizione bolognese, Vol. 1.º pag. 368 esposi le ragioni da doversi, contra il Witte, scrivere famiglia. Ma ivi citai Codici che

55

quiui me misi a far baracteria di che io rendo ragione in qsto caldo Et ciriacto acui dibocca uscia dogni pte una sana come aporco life sentir come luna sdrucia Tra male branche era uenuto ilsorco

V. 53 - i: Ivi.

» - s: mi mise.

» - tutti: mi misi.

» - a: barattaria.

54 - a b c d n: di ch'io rendo.

» - e s t v: di che rendo (anche il Codice Gaetani).

55 - a: Cirriato.

» - q: Ciriacho da cui bocca.

» - e: ed a cui da bocca.

56 - i: come porco. 57 - meno a n qli altri: Gli fe sentir.

» - a b n: sdruscia (n: sdrusia. Hanno sdruscia l'edizione antica di Mantora e quella di Poligno, il Codice Filippino e il Vaticano).

» - q: foruscia.

58 - lutti: Tra male gatte (e così ebbe la Vindelina nel testo e nel commento). (\*)

meglio esaminati devono abbandonare anch' essi il Witte. Sostengono dei citati finora il famiglio l'edizione antica Mantovana, e la moderna della Minerva, la Nidobeatina, una quindicina di testi veduti dalla Crusca, il Filippino, il Riccardiano 1028, il Roscoe, i quali pure devono essere stati conosciuti dal Becchi e dai compagni, a cui non valsero a far accettare quella voce. Essi coll'Aldina, e colla Crusca accettarono famiglia che è nel Dante Antinori, nel testo della Vindelina, nel Vaticano, nel Cassinese, nel Laurenziano XL,7 e nelle sue chiosc, nel Landiano, nei Triulziani sinora citati, e nei segnati f l m s. La Civiltà Cattolica non da il passaporto a famiglia non trovandone esempi che nel secolo XVI instituiti, ella dice sia un errore di Codici danteschi. Per me credo che in vece l'errore sia famiglio qual correzione di chi pensò che l'altra voce non fosse la vera. E così deve essere correzione arbitraria il famigliar del Codice piccolo dell'Archiginnasio bolognese. Il Foscolo non errò giudicando che avendo il Pocta detto che la madre del dannato l' avea posto a servo individualmente, qui assesta al collettivo facendolo parte della famiglia.

(\*) La lezione del Lambertini è anche del Cassinese, dell'Aldina, del margine di Santa Croce, dei Codici Vaticano, Berlinese e Gaetani, del ma barbariccia il chiuse cole braccia e disse state la mentrio lonforco Et al maestro mio uolse la faccia dimanda ancor dissei sepiu desii saper dalui prima caltri ildisfaccia

Lo duca dunqua ordi degli altri rii

60

V. 59 - a: barba ricia.

» - d e: tra le braccia.

- f: il mise colle.

60 - d: e state là.

» - e: Dicendo: State là.

» - qli altri: State in là (a: illa). (\*)

= a n : lo 'n forco.

61 - a: E al maestro volse.

» - n: E il mio maestro a me volse.

62 - a q: Dimanda li disse (a: dimanda lidisse; q: dimanda lidisse).

» - b e i: domanda.

» - b: ancor i disse (fors' era: ei disse, o fors' anche: e' disse).

» - meno s gli altri: disse ancor. (\*\*)

63 - a: imprima.

» - d: Saper di lui.

64 - a: Lo duca or dunque.

» - a n: di' digli altri.

» - q: Lo duca allor or di'.

» - t: Lo duca or dunque di'.

» - meno s v gli altri: dunque.

Cortonese, del Triulziano spogliato dal Mussi e dell'edizione De Romanis. Può essere che siano del Poeta le stesse due voci: gatte, e branche, e questa sia stata la posteriore anche per accostare l'allegoria al caso positivo.

(\*) Si l'un modo e si l'altro: State là, e State in là sono vivissimi in Italia: il primo per indicare che si stia fermo nel luogo lontano in cui si è; l'ultimo che si stia discosto. Qui parmi valga questo significato, onde avere spazio all'opera.

(\*\*) Come il Lambertino legge il Triulziano già Bossi spogliato dal Mussi. conosci tu alcun che sia latino socto lapece e quelli io mipartii
Poco e daun chefo dila uicino
cosi fossio ancor colui coperto
chio no temaria unghia ne uncino
E libicocco troppo auea soferto
disse e presegli ilbraccio col rociglio
siche stracciando ne porto unlacerto

Draghignazzo anco liuolse dar di piglio

70

65

V. 65 - n: algun.

66 - b (errato): sotto la pace - n: pacie.

» - meno n gli altri tutti: E quegli. 67 - a: d'un.

» - n: Poche e da un.

-q: da un fu.

» - tutti: che fu.

68 - b c e o p: coverto.

69 - b c d h o p: Ch' i'.

» - a: temere' (temerei) unchia.

» - e: temeria.

» - gli altri: temerei.

70 - a: lubicoco (lubichocho).

» - a: aven.

» - q: avean sofferto.

71 - a (errato): preseglil braccio coll' (co l') uncino.

» - b: con ronciglio (curuncillio).

» - q: in braccio col ronciglio.

72 - m: tirando. (\*)

» - i: nel portò (l'Antaldi: ne portò lacerto).

73 - a q: anch' egli (ancheli) volle.

» - b t: anco i volle.

» - c: anch' elli (anchelli) volle.

<sup>(\*)</sup> Ecco una nuova ambizione dei Monaci di Montecassino del tirando, come lezione unica. Su questa non unicità e sulla miglior lezione di stracciando vedansi le ragioni nel 3.º Vol. del Dante col Lana, edizione bolognese, pag. 555-6. Oltre al Parmigiano m, anche il Cataniese porta tirando.

giu ale găbe onde ildecurio loro siuolse ītorno ītorno cŏ mal piglio Quandelli unpoco rappaciati foro colui cancor miraua sua ferita

75

- V. 73 e: anche i volle (come il Berlinese e il Buti edito).
  - » q: ancor li volle.
  - » i p: anche lui volle.
  - » l o r: anche volle (e così il Cassinese).
  - » m: si volle.
  - » n: anco li vol.
  - = q : ancor li volse.
  - » s: anch' egli (ancheli) vuol.
  - » qli altri: anch' ei volle.
  - 74 a b c e i l m n r s t v: Giuso alle (come hanno le quattro antiche edizioni, quella del Sessa, e del Fulgoni e della Minerva, dei Codici Roscoe, Bartoliniano, e il Cassinese).
    - » qli altri: Giù dalle. (\*)
  - 75 a: si volse intorno con mal.
    - » b: co mal (forse co).
  - » e: col mal.
  - 76 a: E quando un poco ripiatati.
    - » b: rappacciati.
  - » h n: E quando un pocho.
  - b e : fuoro.
  - 77 tutti: a lui che ancor.

(\*) Non intendo come il Foscolo biasimasse la dizione Giuso alle gambe mentre dicesi più comodamente prendere, o dar di piglio a, che dar di piglio da; e il giuso non indica se non il luogo della presura, che fu al basso delle gambe. E anzi s'io prendo da un luogo, o un punto, si vorrà sapere fino a qual altro. Credo che il Lambertino legga meglio, e nell'ortografia del Triulziano XI è suo compagno. Quella divisione a le, invece dell'unione alle, per me ha un proprio espressivo di indicazione locale per se stessa, per via dell'a; il le poi indica la specialità o particolarità, o il punto determinato della località medesima. Noto però che il Codice Landiano ha propriamente a le benché il Cappelli leggesse al le; e quindi s'accorderebbe col Codice Triulziano XI, e che in questo i diciotto di Parigi allegati dallo Zani Ferranti, nè i diciannove del Valori e del Rossi, ora, mancando la ragione critica, non mi disturbano.

dimădolduca mio sanza dimoro
Chi fo eolui dacui mala partita
di che facesti puenire a proda
ed ei rispose fu frate Gomita
Quel di gallura uasel dogni froda
chebbe inimici disuo dono îmano
e fe lor si che ciascun sene loda
Denar setolse e lasciolli dipiano

85

80

Denar setoise e lasciolli dipiano sicome dice e neglialtri ofici anche baractier nŏfu picciol ma sourano Usa cŏ esso dŏno michele zanche

V. 78 - a: Comando 'l (comandol) sanza.

» - gli altri: senza.

79 - tutti: fu.

81 - b: rispuose (Antaldi: egli rispose).

» - i: Et elli.

» - a: Ed e' (e) rispose fu frate ghumita.

» - e l: e' fu (efu).

82 - l: vagiel. (La Crusca non incontrò che un sol Codice col vagel; eccone dunque un altro: ma è idiotismo).

84 - a: E fe' (effe).

» - a b c d h m n q t: si lor (cost le quattro antiche edizioni, il Filippino, e la stampa del De Romanis).

85 - b d i: danar (anche Buti edito).

» - tutti: si.

86 - a: si come dice.

» - d: siccome (siccome) dice.

» - q: si come e ne (ene) i altri.

» - t: come si dice.

» - gli altri: sì come ei dice.

87 - a: picolo.

» - meno a tutti: fu non.

88 - a: dono (forse era dono).

» - b: dompno (dompnno).

» - r: donpno.

» - e: don (anche il Riccardiano 1028).

» - f: dun.

di logodoro ed a dir disardigna lelingue loro no si sentono stache

90

V. 88 - i: don Michele.

» - q: dom Michele.

» - gli altri: donno Michel. (\*)

89 - a: logho d' oro (doro).

» - e: lagodoro.

» - n: logo d' oro (doro).

» - r: locho d' oro (doro).

» - t: luogo d' oria. (\*\*)

90 - meno a d tutti: lingue lor.

» - m: sentiero (sentiero).

» - n: senteno.

(\*) L' Anonimo datoci dal Fanfani cita il testo donno, ma chiosando l'epiteto di messere e di don. Così donno citano le Chiose anonime date dal Selmi, ma nel lor testo hanno poi don si pel Zanche, che pel Gomita. Dante usò in significato di Signore il donno al verso 83 di questo Canto e nel 28 del XXXIII, e donne per posseditrici al Purgatorio XIX,51. Se avesse avuto questo pensiero avrebbe anzi scritto dom come si trova nel Codice q ed è delle antiche carte sarde. Il donno è il domno da domino, (latino dominus) signore, padrone sceso dalla mala lettura dell' abbreviato domnus, e sparsosi dappertutto colle scrizioni de' notai. A pag. 370 del primo Volume del Dante col Lana, edizione bolognese, il Lana dice che la moglie del Re Enzo era donna del Giudicato di Logodoro; e questo vale Signora, Padrona, sceso certo da Domna che abbiamo nel basso latino di tutta Italia come da Poeti e Prosatori antichi e moderni Donna. Lo Zani Ferranti dice che prese da Buti: con esso lui don; il Buti edito ha con esso donno ripetendo ciò nella Chiosa dove avvisa che è uso sardo. Se era e poniam che sia uso sardo non è a negare che fosse uso d'Italia; nè venga altri a dirci che vi fu importato dagli Aragonesi perchè ai tempi di Dante quei forestieri non erano ancora in Sardegna. Così lo stesso Ferranti asserisce d'aver preso da Guinigi e dal Landino Sanche e non Zanche, credendolo dallo Spagnuolo Sanchez. L'Anonimo del Fanfani credette che quella voce fosse da un difetto corporale di chi la portava, cioè: sciancato; credo che giuocasse a indovinare, ma credo altresì che fosse provenuto da cotal caso in alcuno di sua famiglia e ne intenderanno quelli che sono dotti delle origini de' Cognomi.

(\*\*) La chiosa latina al Cassinese ha logodari; le Anonime del Selmi: logodori (per tacer di precedente legadori che fors'è errore di stampa), e logodori i Codici corrispondenti parigino e strozziano. La scrizione giusta e Logodoro, che i Sardi rendono in Logudoro. Quanto all'Oria è forse interpretazione di chi seppe il caso di Branca d'Oria. Ma Oria è paese

Oime uedete laltro che digrigna io direi anco ma temo che ello non saparecchi agrattarmi la tigna El gratia pposto uolto al farfarello che stralunaua gliocchi p ferire disse facti icosta maluasgio uccello Se uoi uolete uedere o udire ricomicio lospaurato apresso

95

V. 91 - tutti: Ome!

» - i: vedi l'altro.

92 - a: dire' (dire).

» - a b t v: io temo ch' ello (chello).

» - meno a b t v gli altri: Io direi anche ma i' temo ch' ello. (\*)

93 - b: s' apparecchie.

» - n: gratarme li (la?) tigna.

94 - meno s tutti: E il gran proposto volto a farfarello (a: affarfarello).

» - s: Il gran.

95 - a: ferrire.

» - meno a tutti: fedire. (\*\*)

96 - a b c d o p: Fatti 'n costà (l' a porta fatinchosta che può dividersi in Fatti 'n costà, e in Fatt' in costà; degli altri cinque è il Fattin che può subire le stesse divisioni).

97 - a r: o vedere o udire.

ispanico di Compostella, e non par quello del genovese; Oria è in Riviera occidentale ligure, e in quel di Como lombardo. In Ispagna era Aquæ calidæ; in Italia: alloro. L'oro in Sardegna è dalla grassezza e bontà del terreno: logu-d-oro, Oro-sei, - Nu-oro ecc. ecc.

(\*) Parvemi, e parmi ele l'anche valga a interrompere il lungo suono di tarti o. Il Cassinese, la Vindelina, la Crusca, la Cominiana e i quattro Fiorentini presero anch'essi l'anche, e fors' è correzione del poeta.

(\*\*) Nel Dante col Lana io seelsi fedire per evitare almeno uno dei tanti r del verso; non parmi d'aver male seelto se trovo tutti questi Codiei ehe me l'approvano. Altresi fedire hanno il Codice Filippino, il Cassinese e il Catanicse, le quattro primitive stampe, e quella del Sessa.

toschi o lumbardi io ui faro uenire
Ma stien lemalebranche unpoco îcesso
sichei no teman dele lor uendecte
et io segendo in questo luogo stesso
P un chio son nefaro uenir sette

100

V. 99 - a: lumbardi io ne farò.

» - m n: e lombardi io ne farò (così eziandio il Santa Croce).

» - t: e lombardi (anche Antaldi: e lombardi vi).

» - meno t gli altri: ne farò (come il Gaetani).

100 - a: sian (scian) le male branche.

» - t: stian (stean ha il Triulziano spogliato dal Mussi).

» - q: le male branche ancora in cesso.

» - meno s t v gli altri: male branche. (\*)

101 - meno c t qli altri: Si che.

» - t: Sì ch' io.

- d t : non tema. (\*\*)

 $\Rightarrow -a$ : le lor.

102 - a: Io segiendo in questo luocho.

» - i: seguendo.

» - v: sedendo.

-b e f g h i l m n q r s t v : loco.

103 - a: Per uno ch' i' (chi) sono.

» - d: Per uno (non) ch' io sono.

» - e f: Per un ch' io so. (\*\*\*)

(\*) È abbastanza bene avvisato nelle note dei quattro fiorentini capitanati dal Becchi doversi tener male branche e non malebranche, e mando a legger colà l'ottima delle ragioni, e la nota d'altri Codici che male branche hanno.

(\*\*) La Jesina, la Mantovana, il Gaetani, il Poggiali, e l'Antaldi hanno: Si ch' io non tema. Le autorità son poderose, ma non essendo presumibile che anche potendo colui far venir fuora que' dannati, sarebber venuti senza la sicurezza di non essere artigliati, sembra sicuro il si ch'ei ovvero il si ch'e', e quei Codici che hanno l'uno o l'altro col tema derivano da maggiore che avea sull'a il segno dell'abbreviatura come l'ha chiaro e netto il Frammentario bolognese.

(\*\*\*) Così anche le quattro primitive edizioni, il Codice Filippino e vitaicano; così la Cominiana che ha quello di che essi mancano: l'abbreviatura sull'o di so perchè dev' essere son. E dico abbreviatura, non quadio sufulero come nostro uso difare aloro che fori alcun simette Cagnazzo acotal mocto leuolmuso crollando il capo e disse odi malitia cheglia pensata p gittarsi giuso Ondelli chauea lacciuoli a gran douitia rispose malitioso sonio troppo

105

110

V. 103 - h: Per un ch' io son (chiuson).

» - n: Per un ch' io so (chiuso). (\*)

» - i: Per un ch' i' sono.

104 - a: stuffalerò.

» - b: Quand' io sciuffulerò.

» - v: suffolerò.

» - gli altri: Quando sufolerò.

» - h: come è.

105 - a: allora.

» - tutti gli altri: allor.

» - b: ch' alcun fuori si.

» - m: ch' alcun di fuori si.

106 - h (errato): a coi motto.

» - tutti: levò il.

107 - a: malicia (e così: divicia, tristicia).

108 - b d: ch' elli (b: che li).

» - v: ch'egli ha pensato (così il Buti edito e la Crusca). (\*\*)

109 - a: Ond' el (Ondel) ch' avea (charea) laczuoli.

» - meno a tutti: divizia.

110 - a: Rispuose malioso.

» - b: Rispuosi malizioso.

» - q: Disse malizioso.

apostrofo come tanti hanno usato mettere. — Quanto al non del Codice Triulziano del 1337 il non è per aver letto n dov'era u, e trasposto - l'n vero.

(\*) Trovato un o guasto fu preso per un u.

(\*\*) Il Lambertino in *pensata* ha non solo sostenitori ne' nostri Codic, ma anche nel Filippino, nel Cortonese, nel Cassinese e nella stampa del De Romanis. L' Antaldi ha: *trovata*.

quando peuro amiei magiur tristitia Alchin no si tene e di rintoppo agli altri disse allui se tu ticali io noti uerro rietro digualoppo Ma battero soura lapece lali lasciati ilcollo e sia laripa seudo

115

- V. 111 a i: procacio a mie' (mie) maggior.
  - -b p t: a mia.
  - » c o: Quand' io procuro a mei.
  - » d: Quand' io procuro mia.
  - » s: Quand' io procuro a miei.
  - 112 a: Alchino .... e di galopo.
  - » tutti: Alichin.
  - » h: tenne di rintoppo.
  - 114 a: drieto di galoppo (qhaloppo).
    - » c d o p: 1' non ti.
  - 116 a: Lasci 'l (lascil) colle e sia (essia).
    - » b o p r v: Lascisi il colle (così il Buti edito, il Burgofranco, il Rovillio, la Cominiana e il Cortonese).
    - » c: Lascisi il collo,
    - » d: Lascisi 'l collo e fia.
    - » e: Lascisi il collo e la ripa sia.
    - » h q: Lascisi il colo.
    - » n; Lasciasi il colo.
    - » i: Lasciasti il collo.
    - » l s: Lasciali il collo.
    - » t: Lasciaci il collo. (\*)

<sup>(\*)</sup> Questo collo è anche delle quattro primitive edizioni, del Cassinese, del Filippino, del Santa Croce originale, del Cortonese, della Nidobentina. E colo qui è lo stesso che collo, salva la pronunzia. La Crusca e i quattro fiorentini col Foscolo voglion colle per le ragioni da loro espresse, che mi pare concludano assai poco, se al Canto successivo sono poi colle e collo per la stessa cosa, Qui dicono non è colle ma roccia oltissima a sua simiglianza: là è cerchio di roccia. Il fatto è che là disse collo e dovendo replicare non disse colle che per la rima. Ciò per la volgata; quanto ai nostri Cedici vedi ai versi 43 e 53 di quel Canto. Così riesaminato il Landiano lo tolgo dalla prima nota di pag. 373 Vol. 1.º del Dante col Lana, e noto che colle è nei richiami del Lana.

aueder se tu sol piu di noi uali
O tu che leggi udirai nuouo ludo
ciascun delaltra costa gli occhi uolse
quel che prima cio fare era piu crudo
Lo nauarese ben suo tepo colse
fermo lepiante aterra e I un puto
salto e dal pposto lor si sciolse
Diche ciascun dicolpa fu copunto

120

V. 117 - a: solo.

118 - a: legie.

119 - meno m tutti: dall' altra.

» - i: dall' altra ripa.

» - q: dall' altra parte.

» - o: torse. (')

120 - a v: Quel pria cio fare.

» - c d: primo che ciò.

» - f: primo.

» - s: Quel che prima a ciò.

» - qli altri: Quel prima che a ciò. (\*\*)

121 - a: su' (su) tempo.

» - e: Il navarrese.

122 - n: et in un.

123 - e: preposto.

» - o v: si tolse (così eziandio il Cortonese).

124 - n: Di quei (aveva, pare, innanzi Di que antico per di che, aggiunse colla mente un i).

» - a: ciascuno di colpe.

(\*) Annullo come errata la seconda Nota al Dante col Lana, edi-

zione bolognese, Vol. 1.º pag. 372.

[\*\*] L'Antaldi ha (nella stampa del Giannini) a ciustare. Ben considerando quell' a ciò fare si finisce per domandare: Che bisogno è d'essere crudo per fare ciò che dicono i moderni commentatori. Certo è naturale che, ciustando, alcuno sia più crudo di altro. Direi che ciustare avesse avuto il Codice ch' era innanzi al Lana poichè questi chiosando dice: « Ciascuno de' predetti demonii travolse li occhi a guardare in altra parte, e più tosto colui che gli era più incagnito addosso per potere avere aggione di procedere in esso ». V. pag. 372 del Vol. 1.º del Dante col Lana, edizione bolognese.

ma quei piu che cagion fu del defecto po se mosse e grido tu se giunto Et poco li ualse che lali al sospetto no potero auanzar quelli ado socto 125

V. 124 - s: fu di colpa.

» - e: de colpa.

» -bchlmnoq: di colpo.

» - f: di culpo.

» - c f g h: era (anche il Cataniese e le antiche edizioni di Napoli, Jesi e Mantova). (\*)

125 - a: quel (anche Antaldi).

» - b: che più (anche il Cortonese).

» - f: che cagion del.

126 - g t: mosse e disse.

» - tutti: si mosse.

127 - a: E poco.... a sospetto.

» - b: Ma poco i. (Il Vaticano e il Berlinese: E poco i).

» - d f g: Ma poco li (cost le quattro antiche edizioni, e il Filippino).

» - r: El poco valse.

» - s t: E poco valse.

» - c e g h i l m n o p q v: Ma poco valse (anche il Cassinese, l'Aldina, la Crusca, la Cominiana).

» - h: ali che al.

» -q: ali a lo.

- c d g h i o p q: ale.

128 - a: avanzare.

» - i: ch' elli (chelli) andò.

. (\*) Come il Lambertino leggono anche d g i p t v, il Butl edito, il Bartoliniano, quindici Codici parigini visti dallo Zani Ferranti, e alterettanti della Crusca, il Guinigi, il Filippino, l'antica edizione Mantovana, ma colpa non accettarono nè l'Aldina, nè la Crusca, nè i quattro florentini, e presero di colpo tenuto anche dal Santa Croce, dalla Vindelina e dal Vaticano. Gli amici del colpa spiegano: Furono compunti dell'essersi distratti, colpa per la quale colui fuggl; ma è molto più naturale il subilo, immantinente, all'istante del salto di colui. Non sarebbe stato impossibile che un primitivo Codice avesse tenuto culpo come il porta l'Ambrosiano 47, e che per quell'u si fosse stimato sbaglio l'a, e mutato in a, copiato poi dai tanti codici figli, nipoti e pronipoti.

e quei drizzo uolando suso il pecto No altramti lanitra dibocto quadolfalcon sapressa giu satuffa ed ei ritorna su crucciato e rocto Irato e Calcabrina della buffa volando dietro litene inuaghito che quei campasse pauer lazuffa E come ilbaractier fo disparito

135

130

cosi uolse gliartigli alsuo ppagno

V. 128 - q: avanzar che l' andò.

» - meno c gli altri: quegli. (\*)

129 - a: quel (come la Jesina).

-q: in suso.

130 - tutti: altrimenti.

» - h: anetra.

» - e: del botto.

131 - s t v: s' appressa ella s' attuffa.

132 - a: Ed e' (ede).

» - e: E quei.

133 - a: chalcha brina.

» - tutti: Irato calcabrina.

134 - a: drieto li tene (forse: tene).

» - qli altri: gli.

135 - a: cuffa (ma forse era un c colla coda per z).

» - r: ciuffa.

136 - a b c d e f g h l m n o p q r: E com 'l (comel).

» - tutti: fu.

- b: dispartito (concorda coi Codici Bartoliniano, Cataniese, Vaticano, Berlinese, Gaetani, e coll' edizione De Romanis).

137 - a: gli artiglie.

(\*) Tanto nel Codice i, quanto nel Codice q, abbiamo a notare il contrario dell' occorso più volte que per che. Il chelli che può tradursi in ch' egli secondo l'antico suono dei due l'uniti, e come ha il Cortonese può qui stare per quelli che è anche del Lambertino e del Triulziano XI; il che l poi vale quel. Non sarà oziosa quest' avvertenza per chi studia sui Codici.

e fu cõlui soural fosso ghiermito

Malaltro fu bene sparuier grifagno
adartigliar benlui e amendue
cadder nel mezzo delbogliëte stagno
Lo caldo schermitor subito fue

140

 Mancava la seguente terzina e fu aggiunta dalla stessa mano in minor carattere nel margine interno con più nero inchiostro.

V. 138 - a: E fue colui.

» - de h l o q: E fu con lui.

» - c f g i p r s t v: E fu colui (ma e g r: collui, che può valere tanto con lui quanto colui). (\*)

» - a g h i o q: sopra 'l (sopral).

> -v : fosson.

» - e r: gremito (come il Vaticano e l'edizione De Romanis).

» - tutti gli altri: ghermito. (\*\*)

139 - a: bene isparvier.

» - b: ben sparvier.

» - h n q: ben sparavier.

» - t: ben ben sparvier.

140 - a: amindue.

» - e f g l n r: ambedue.

» - q: ambodue.

s t v: ambidue.
141 - a: cader.... del bugliente.

-iq: in mezzo.

» - b: bolliente.

» - s t'v: bollente (il Cassinese: bolente).

142 - a: ischermitore.

» - e r: schermidor.

» - h: scermitor.
» - q: scremitor.

(\*) A pag. 373 del Vol. 1.\* del Dante col Lana, edizione bolognese, ho dato la ragione per cui anzi che fu debba essere su.

(\*\*) Veramente la voce dovrebbe essere sghermito. Il Lana ha gremidore (gremitore) e gremito. ma po de leuarsi era niente si auiano inuischate lali sue Barbariccia cogli altri suoi dolete quattro ne fe uolar dalaltra costa co tuttiiraffi e assai prestamente Di qua di la disceso ala posta porser liuncini uso limpaniati

145

- V. 142 tutti gli altri: sghermidor (e così le edizioni di Burgofranco e Rovillio). (\*)
  - 143 tutti: di.
    - » h: levarse.
  - » b d: era neente (tal legge la edizione di Jesi e il Codice Filippino).
  - 144 a b: avieno inviscate (anche il Cassinese).
  - » c d f i l m n o p s t: aveano inviscate.
  - » e r: aveano invischiate.
  - » h q: aveano inveschiate (così la chiosa lanea).
  - » v: avean vascate. (\*\*)
  - > -cfhlmnopqrstv: ale.
  - 145 a: Barba riccia co' suoi tristo e dolente (il Cortonese: Cogli altri assai dolente).
  - 146 a: voltare.
    - h : de l' altra.
  - 147 a: tutt' i (tuti) raffi ch' assai (chassai).
    - » e h : graffi.
  - 149 a: Porser gli uncin' in vers' ingl' impanati (glucini uersiglim panati).
    - » q: impannati.
    - » h: oncini in verso l'impanati (impanati hanno le antiche edizioni di Foligno e Napoli, e il Codice Filippino).

<sup>(\*)</sup> Leggono come il Lambertino le quattro primitive edizioni, il Vicinano, il Gaetani, il Filippino. Ma è da vedere il Buti e il Monti per esser sicuro che sphermitore e schermidore è la vera voce.

<sup>(\*\*)</sup> Hanno aviano i Codici veduti dal Valori.

## INFERNO - CANTO XXII.

391

cheran gia cotti dentro dala crosta Et noi lasciamo lor così ipacciati 150

V. 150 - e: n' eran cotti dentro (così il De Romanis).

» - f h: costa (cost le quattro antiche edizioni, il Codice Filippino, l'Antaldi, e il Santa Croce in margine).

- 151 - tutti: lasciammo. (\*)

(\*) Il Cortonese ha qui: lasciammo lor così imbrattati; ma tutti hano impacciati, compresa la chiosa lanea che dice: in colale impaccio si lasciarono.



# CANTO VENTITREESIMO

Taciti soli sanza compagnia nandauam lun dinanzi e laltro dopo come frati minor uano per uia Volto era insu lafauola disopo

- V. 1 c e f g h l m n q r: soli e (e Buti edito).
  - » a c e f q i l m n o p q r s t v; senza (e Buti edito).
  - 2 a b d e n r: N' andavan (a: nadaua).
  - » m: Ci andavan.
  - » o p: Andavam (come il Bartoliniano). (\*)
  - 3 c l m n: Come i frati (così il Vaticano e il Buti edito e l'edizione della Minerva).
  - » l: minor che van per via.
  - 4 d h q: Volt' era su.
  - » c: era sun, (Vedi Canti XIV,111; XVII,9-80; XIX,40),
  - » a: fabula d'esopo (fabula desopo: le lettere corsive son d'altra mano).
  - s t v : Esopo.

(\*) Leggono come il Lambertino il Codice Filippino (n' andavamo), forse il Cortonese (n' andava) se mai perduto abbia il segno di abbreviazione sull'ultima a quale porta la Cominina, certo le edizioni di Rovillio, Burgofranco e altre. I Codici che mostrano andavan per me non mutano la vera di andavam essendo infinite le trasmutazioni degli m finali in n, e non solo nelle finali ma anche in mezzo alle parole, e così i segni di abbreviazione dell' m come quelli dell' n. Vedi al verso 79 canto XVIII le lezioni de' Codici b c d h s t v, e il discorso che precede nelle LXXV copie dedicate al Re d'Italia.

| INFERNO - CANTO XXIII.                | 393 |
|---------------------------------------|-----|
| lomio pensier pla presente rissa      | 5   |
| done parlo dela rana e deltopo        |     |
| Che piu nose pareggia mo e issa       |     |
| chelun colaltro fa seben sacoppia     |     |
| prīcipio e fine cõ la mente fissa     |     |
| Et come lun pensier delaltro schoppia | 10  |
| cosi nacq3 diquello unaltro poi       |     |
| che laprima paura mife doppia         |     |
| Io pensana cosi questi pnoi           |     |
| sono scherniti e codano e cobeffa     |     |
| sifacta chassai credo chalor noi      | 15  |
| Se lira souralmal noler sagueffa      |     |

### V. 5 - g: Il mio.

- » v: en la presente
- 6 a q: Dove '1 (douel).
- » b c d f g i h m n o p r s v: Dov'ei (douei).
- 7 a: non si parigia mo con issa (ma il con è rifatto da altri. Il Cortonese: mo ad issa).
- » tutti: non si.
- 8 a: con l'altro. (Il Cataniese: che l'uno e l'altro).
- » m: si ben (anche la Jesina).
- 9 a: colla (cola).
- 10 i (errato): dell' un pensier.
- 12 l: mi radoppia.
- 13 meno b tutti: I' pensava.
  - » n: questa.
- 14 g: Sono scherniti con. (\*)
- 15 s: buffa (e cos): aguffa, acciuffa).
- » meno h tutti: che lor.
- 16 f g h i: sopra 'l mal.
- » − q: sovra il mal.
- » b f l m: fa gueffa (cost le quattro antiche edizioni primitive, la Crusca e il Cataniese). (\*\*)
- (\*) Dopo questo verso il Frammentario bolognese ne perde di fila sessantotto.
- (\*\*) Credo che qui lo f fosse uno s lungo, e quindi abbiasi avuto da tutti quello che il Lambertino e gli altri.

ei ce uerrano dietro piu crudeli chelcane a quella lievre chelli aceffa Gia misentia tucti aricciar li peli delapaura e staua indietro inteto quandio dissi maestro seno celi Te e me tostamente io o pauento

20

V. 17 - tutti: ne verranno.

18 - meno b d n gli altri: Che cane. (\*)

» - g: lievra (anche il Buti magliabechiano e il Lana commento).

- h q : levre,

» - l: levera ch' acceffa.

» - s t v: lepre (come l'Antaldi).

-b c e f g h i m n o p q r s t v: ch' egli.

19 - c f i r s t v: tutto.

20 - e: dietro attento. (\*\*)

» - l: indrieto.

» - p s t v: dietro (come l'edizione di Jesi, e il Codice di Berlino. Il Cortonese: dietro stava).

21 - c: Quand' i' dissi (come la Crusca).

» - d s v: Quando dissi.

» - ef g h i l m n q r: Quando io.

= p : se tu ti celi.

22 - b c d e f g h i m n o p q r s v: io pavento. (\*\*\*)

(\*) Come il Lambertino leggono le quattro edizioni primitive, quella del De Romanis, il Codice Filippino, il Cassinese, il Cortonese.

(\*\*) L'Antaldi reca: Dalla paura e stava indietro attento, e così il Buti edito che ha della. Il Bartoliniano e Guinigi additato dallo Zani Ferranti han dalla. Certamente come causa producente la paura vorrebbe dalla. E così l'intento vorrebbe qualche cosa a cui la mente mirasse, mentre l'attento era un riguardarsi in genere da cosa qualunque potesse avvenire.

(\*\*\*) Già il Foscolo dimostrò che questa dev'essere la voce vera. Se si cammini per autorità si hanno di giunta le quattro primitive edizioni, quella della Minerva e del Fulgoni, il Cassinese, la Nidobeatina, il Buti magliabechiano, il Bargigi, il Berlinese, il Gaetani, il Poggiali, il Bartoliniano, il Filippino e (tacendo i sei Pucciani, i cinque Riccardiani e i due Patavini esaminati dal Becchi) cotal io presi. Il Buti edito coi nostri t t serba io pavento come porta il Lambertino. Fors' è stato errore in dividere, come fa la Crusca, i' ho, da i' o già io.

9

di malebrache noli auian gia dietro io limagino siche gia lisento Et quei se fussi dipiobato uetro limagine difuor tua no trarrei piu tosto a me che qla detro petro Pur mo uenero ituoi pensier tramiei

25

V. 23 - v: De Malebranche. (V. al Canto XXII,100).

» - e: noi l' avem.

» - i: noi li avian.

» - gli altri: noi gli avem.

24 - c d: I' l' imagino sì che già gli.

» - e f g h i l m n q r: Io gl' imagino si che già gli.

25 - c d i o p: s' io fossi.

- e: Ed ei se fussi. - f l m r: se fossi.

v - y q. s 1 (st) 10

> -h n: se fosse. > -s: s' io fusse.

» - meno h tutti: di piombato. (\*)

27 - b g: impietro.

28 - b c d e f g l m o p s: venieno (Antaldi: Pur or venieno).

-h i n q r t: veniano.

(\*) Hanno piombato anche le quattro primitive edizioni e il Cassinese, il Codice Riccardiano 1005, il Laurenziano XL,7, le Chiose Anonime date dal Selmi, il Codice di Santa Croce, il Bartoliniano, il Roscoe, il Buti edito e il Bargigi e i diciannove parigini visti dallo Zani Ferranti; ed è voce vera. Voce non vera è impiombato sebbene l'abbia l'Antaldi. Universalmente, e più propriamente impiombato vale fermare, assicurare con piombo. L'unico esempio del Vocabolario è su questo di Dante preso già dalla Crusca e ripreso dalla Cominiana; ma, come si vede, disdetto da tanti Codicì e tutti insigni. Piombare esprime l'idea dell'impiombare, ma anche questo coprire una superficie di foglia di piombo. Nel Convito Dante gia scrisse: Nel vetro piombato la imagine appare. Il Lana poi ha anch' egli piombato vetro colla chiosa o spiegazione speciale e propria che si può leggere a pag. 378 del 1.º Vol. del mio Dante col Lana, edizione bolognese. Il Witte ritenne l'impiombato! La lezione del Lambertino e del membranaceo dell' Archiginnasio non è difettiva che del segno d'abbreviazione.

cosimele acto e cosimile faccia siche dintrambi unsolo esiglio fei Seglie chesi ladestra costa giaccia chenoi possiam nelaltra bolgiascedere noi fugirem limaginata chaccia Gia no copiea dital esiglio rendere

V. 28 - v: venneno. (\*)

» − g: tra mei.

» - v: i tuo' pensier tra mei.

29 - tutti: Con simile atto.

30 - c e f n q r s t v: Si che d'entrambi.

» - d: Si che intrambi.

» - g h: di trambi (certo: dîtrambi - d' intrambi. I Codici Santa Croce in margine e Gaetani: d' intrambo).

» - i: di trambidui.

31 - f: cosi la.

» - e: coscia. \*

34 - h n: compiea.

 $- e \ q : compi. (**)$ 

(\*) Direi che quest' ultima voce era nel Codice da cui fu tratto il Lambertino, e che malestante fu scritta peggio e senza il tratto d'abbreviazione. A me par che fosse: — veñeno —.

(\*\*) Leggono come il Lambertino tutti gli altri Codici, il Buti edito, il Cavriani, il Di Bagno, il Laurenziano XL,7, il Parmigiano del 1373, e le antiche stampe di Mantova, Napoli e Foligno, il Cassinese, il Filippino, il Bartoliniano, il Roscoe. Forse il compi risponde al compio della Crusca, dello Zatta, della Cominiana e del De Romanis. Il Foscolo credette compiea unico; qui l'abbiamo in Codici due discesi forse con quello di Mazzini da unico. Con ogni presumibilità è anche la voce vera, perduta l'a dopo compie, o mutata (piuttosto) l'a in e se diceva compia, e a me parrebbe questa presunzione più probabilmente retta da che anche l'o potrebb' essere stato un a. Il testo delle chiose del Lana conduce appunto a questo. V. a pag. 378 del Vol. 1.º del Dante col Lana, edizione bolognese. Vero è che il già non compie equivale a: non ebbe prima compito, ma non è men vero che compia o compiea lascia vedere in esecuzione l'atto, ed essere interrotto; ciò ch' è assai più bello ed efficace. Il mio Cadmita da Fano vuole compiè per uniformità di cadenza! quasi che l'uniformità della cadenza dei tre sdruccioli sparisca in compio della Crusca e de' quattro fiorentini o compia possibile fognata, come si vede, l'ultima vocale, onde ritenuta esuberante dagli amanuensi dell' Ambrosiano e di quello chioliuidi uenir colali tese 35
no molto lungi puolerne predere
Loduca mio disubito miprese
come lamadre chal romore e desta
e uede presso a se le fiame accese
Che prende ilfiglio e fuge e no sarresta
auendo piu dilui che di se cura
tanto chesola una camiscia uesta
Et giu dalcollo delaripa dura

V. 35 - meno b n gli altri: Ch' io gli.

- » h: Ch' io lo.
- » b: co l' ali.
- » n: coll' ali.
- » i: ale (come il Lana).
- 36 q: volermi. (\*)
- 38 b: c' a romore.
  - » c d g h q: ch' a romore (così il Vaticano e le edizioni di Foligno, Mantova e Napoli antiche, e quella del Fulgoni e di Minerca.
  - » s t: che al romore.
  - » v: dal rumor s' addesta (ma non è nel Commento. Il Buti edito: « si desta, cioè svegliata » - c soggiunge -« potrebbe dife lo testo: è desta cioè svegliata »).
- 39 q: presso si (se; pel solito scambio delle lettere e ed i).
- 40 t: e non si resta.
- 42 b c d c f g h i l n q r s t v: solo.
- » c d e f h i l n q r t v: camicia. (\*\*)
- 43 t: del collo.
  - » q i v: dal colle (q: così avea, ma da altri corretto: collo).

dell' Archiginnasio fu ommessa affatto. Da altri, molto tempo innanzi a me fu avvertito che la pronunzia di cinque secoli fa dev'essersi di molto mutata.

(\*) Il Sicca ci regala offendere in vece di prendere ch' è in tutti i nostri Codici e nel Buti edito. Il Lana conserva quel ch' è di tutti: « quelli » demoni veniano dietro volando con l'ale tese per volerli prendere ».

(\*\*) Hanno camiscia le edizioni di Mantova, Foligno e Napoli, e il Codice Filippino.

supin se diede ala pendente roccia che lun delati alaltra bolgia tura No corse mai sitosto acqua pdoccia auolger ruota dimulin tiragno quandella piu uso lepale aproccia Comel maestro mio pquel uiuagno portandomesene souralsuo pecto come suo figlio nocome copagno A pena fuor lipie suoi giuti allecto

45

50

V. 43 - q: colo (collo?). (\*)

44 - tutti: si diede. (\*\*)

46 - s v. mai si tosta aqua.

» - t: mai cosi aqua.

47 - e h m q: rota.

» - tutti: terragno.

48 - tutti: Come il.

50 - q h i: sopra 'l.

51 - meno i m n s v gli altri: figlio e non. (\*\*\*)

52 - b d g o s t v: furo i piè (anche Antaldi).

» - c l p: fuoro i piè.

» - e: fuor li suoi piei.

» – f: furo i piedi suoi al letto.

» - h: furo i pei.... a letto.

= i: fur i piè.

» − m: fuoro i suoi piè.

- n : fur li pie.

(\*) Tutti gli altri leggono dal collo come il Lambertino, e così il Vaticano, il Berlinese, il Gaetani, il Cortonese, l'Aldina, la Crusca, la Cominiana, l'edizione dei quattro Fiorentini, quella del Segretario della Crusca, il Cassinese, la Vindelina, il Laurenziano XL,7. — Il Witte stette a colle. — V. Canto XXIII,116.

(\*\*) Il Triulziano già Bossi spogliato dal Mussi ha repente bellissima voce pel ripido tale che in un brevissimo tempo sdrucciolando Virgilio scese supino. La vide il Witte, ma non disse dove; se detto l'avesse saprenmo se in questo Codice o in un altro, e così se sia unica, o di più.

(\*\*\*) Le quattro edizioni antiche, e la moderna del De Romanis col Colle Filippino, e il Cassinese recano quel che il Lambertino. Coll'altra lezione concordano l'Aldina, la Crusca, i quattro florentini.

55

del fondo giu chei furono sul colle souresso noi mano liera sospecto Che lalta puedenza che lor uolle prepor <sup>1</sup> ministri dela fossa quta poter partirsi indi a tucti tolle Lagiu trouamo una gete dipinta che giua intorno assai colenti passi

1) Par che dicesse: poner; ma è corretto con più netto inchiostro.

V. 52 - q: furon i piei.

» - r: furn' i pie' suoi.

 $53 - b \ c \ d \ g \ l$ : in sul colle. (\*)

» - e: fuorono sul.

» - g: ch' e' furono.

» - s t v: giunsero sul. (")

54 - r: sopresso.

» - t: Per prender noi ma non v'era. (\*\*\*)

55 - q: providenze.

56 - v. poner (anche Antaldi e Santa Croce).

» - meno s t v gli altri: Porre.

» - g: mistieri de la fossa. (\*\*\*\*)

57 - d h n: Poder d'indi partirse (d: partirsi).

» - s v: Poter di partirsi indi (così il Codice di Cagliari.

Uno di Parigi visto dallo Zani Ferranti: Potere indi
partire. Dieci Codici di Crusca: Potere indi partirsi).

» - t. Poder di partirse indi.

» - gli altri: Poder di partirs' indi.

(\*) La lezione dell' Antaldi e che furon in, e concorda col Vaticano, e 25 Codici veduti a Parigi dallo Zani Ferranti.

(\*\*) Questa lezione non mi par giusta dopo il giunti del verso precedente. Mi par solenne errore il Del collo giu portato come lezione unica dal Codice Cassinese. Giunser in sul fu dell'Aldina e della Crusca; giunser sul, dei quattro florentini. Le quattro edizioni antiche rendono quello che il Lambertino, e il Laurenziano XL.7.

(\*\*\*) Questa variante, non veduta dal Witte, starebbe benè nel Codice

se nel 36.º verso e successivi non fosse due volte questo verbo.

(\*\*\*\*) Il Cassinese qui ha bolgia. Vedi il mio rigetto a pag. 556 del 3.º Vol. del mio Dante col Lana; ma non posso tacere che bolgia ha nella sua chiosa il Lana. V. il Vol. 1.º pag. 379, edizione bolognese.

piăgădo e nelsebiante stăca e uîta Egli auean cappe co cappucci bassi dinăzi agliocchi facti dela taglia che cologni pli monaci fassi Di fuor dorate sono chelli abbaglia

```
V. 60 - t: e nei sembianti.
```

61 - g: capuzi.

» - t: Elli avien.

62 - b c d h l m n q s t v: fatte. (\*)

63 - b c: Che 'n Cologni.

» - d h: Che 'n Colongni (h: Cholongni).

» - e f g i l n q r: Che in Cologna (q: Cholongna).

» - q: Che in Colognia.

» - m: Che in Cligni (incligni).

» - s t: Che per li monaci in Cologna fassi (così la Crusca, il Vaticano, il Gaetani).

» - v: Che per li monaci in Colonia fassi. (\*\*)

64 - g h q r: dorati.

» - s t v: dorate son sì che li. (\*\*\*)

(\*) Hanno fatti il Buti edito, il Cataniese, e il Riccardiano 1005; ma ripeto qui ciò che ho detto altrove che il successivo dorate mi costringe a dir fatte e non fatti, quantunque dalla chiosa del Lana fosse per parere il contrario. V. il 1.º Vol. del Dante col Lana, edizione bologuese, pag, 380. Questo pel primo paragrafo di essa chiosa; ma nel terzo più disteso si esprime in modo chiaro e netto che la taglia si riferisce alle cappe. V. ivi pag. 881.

(\*\*) Non è ancor risoluta la questione se debbasi ritenere Cologna o Clugni. Lo Zani Ferranti getta la sua spada sulla bilancia col dire assolutamente che la riforma fu a Clugni; ma è egli sicuro che a Cologna non ne sia stata? Il Baudrand dice percelebris la badia cluniacense, e quindi io devo ritenere che era tanto più agevole nominar essa che altra meno nota. Si, la Congregazione di Clugni cra celebratissima e per le sue colonie e per le sue ricchezze, ma altre cran ricchissime, e nominate. Oltre a ciò, di quanti vecchi commenti abbiamo, tutti accennano a Cologna o Colognia, o Colonia di Lamagna. Come mai nessuno dovea sapere della celebratissima Clugni? Io nel Dante col Lana Vol. 1.º pag. 380 dissi le ragioni per le quali, indipendentemente da questa, accettai Cologna e non Clugni; ora più ampiamente tratto la materia nel Discorso alli esemplari LXXV dedicati al Re d'Italia.

(\*\*\*) Il dorati va pei capucci, ma chi pon mente al seguito del discorso vede che l'adiettivo deve esser dorate e concordare con cappe.
E l'avvertenza valza anche pei seguenti due versi.

ma dentro tucte piobo e graui tanto che federico lemectea dipaglia 65

O in eterno fatigoso manto noi celuolgemo ancor pureama maca coloro isieme atenti altristo pianto

70

Ma plo peso quella gente stanca veniensipiano chenoi eraua nuoui dicopagnia adogni muouer dacha

P chio alduca mio fa chetu truoni alcun calfacto il nome si conosca

V. 65 - g h n s: tutto (così anche il Codice Riccardiano 1028.
Il Gaetani ha: tutto è piombo).

- q : tutti.

» - t: dentro son di piombo.

» - b v: dentro piombo tutte. (Così il Codice Cortonese e l'edizione antica mantocana. Il Cappelli nel Landiano legge tutta; Pallastrelli e Fioruzzi tutte; tal mantengo dopo una revisione. Tutto a cappe tiene l'Anonimo dato dal Fanfani).

66 - b c d e f h i l m n q r: Federigo.

- h n : la - q : li.

67 - tutti: faticoso.

68 - meno t tutti: Noi ci.

» - t: Ci volgemmo pur ivi a.

» - e: a la man.

69 - e f: Con lor.

» - meno s tutti: intenti.

71 - t: Venian si pian (anche il margine del Santa Croce, e il Triulziano spogliato dal Mussi).

» - n: Venian sì piano.

» - i: Venia sì piano.

» - gli altri: Venia si pian. (\*)

73 - e q: trovi.

74 - b: che 'l fatto o il nome si (anche Buti edito).

» - c f g h i l m n o p q r s: ch' al fatto, o al nome si (anche Antaldi).

(\*) L'Antaldi e l'Anonimo datoci dal Fanfani leggono venien.

e gliocchi si andădo intorno muoni Et un chentese laparola tosca di retro anoi grido tenete ipiedi voi che correte si plaura fosca Forse chaurai dame tu quelche chiedi onde ilduca seuolse e disse aspecta E poi secodolsuo passo procedi Ristecti e nidi due mostrar gra frecta

75

80

V. 74 - d: che 'l fatto o 'l nome sen.

» - t: ch' al fatto 'l nome si.

» - v: che 'l fatto e 'l nome si. (\*)

76 - e: E l' un.

77 - i f: dietro.

» - c e: dirietro.

» - s t v: Fermate i piedi.

78 - e: su per.

» - i: aere (Antaldi e Buti magliabechiano: aire).

» - q: corriti si per l'aiere.

79 - h q: Forsi.

» - meno d tutti: quel che tu chiedi. .

80 - tutti: si volse.

81 - h n: Poi secondo - n: lo suo (Antaldi, Santa Croce, il Cortonese e la Jesina: secondo suo).

82 - a b il s t v: due.

» - q: dui.

(\*) Oltre l'Ambrosiano 198 leggono, come il Lambertino, il Codice Vaticano, e le edizioni d'Aldo, Burgofranco, Rovillio e Sessa. L'Imolese ha: che al nome e al fatto; il Cortonese: ch' al nome e al fatto; il Buti magliabechiano e il Codice Gaetani: ch' al fatto al nome. Lo Zani Ferranti opinò che fosse questa lezione (del Lambertino) assai giusta trovata anche in un Codice parigino, parendogli essere poco il conoscere colui di che già il nòme si conosca. A me non pare che lo Zani abbia inteso il senso della lezione a lui non gradita. Dante ebbe già a scoprir cui vedeva quantunque il nome non dicesse, quindi qui vuol conoscere o per nome o per gesta (chè dalle gesta indovinerà il nome) alcuno. Parmi giusta quella: ch' al fatto o al nome si conosca.

dellanimo coluiso desser meco
ma tardauagli ilcarco e lauia strecta

Quando four giunti assa colocchio bieco
mi remiraro sanza far parola
poi se uolser inse e dicean seco

Costui par uiuo alacto dela gola
e sei son morti pqual priuilegio
vano scopti dela graue stola

90

V. 83 - s: dall' animo col.

» - t: coll' animo nel.

» - v: In nell' atto del.

84 - a: tardavagli el carco.

» - meno c d gli altri: tardavali.

85 - meno a e gli altri: fur.

» - a: coll' occbio (colocchio).

86 - v: rimirayan.

87 - a: si volsero in se e dicien.

» - e: si volser insieme (altrettale ha il Codice Angelico, e l'edizione De Romanis e tre parigini veduti dal Ferranti).

» - s t v: si volsero insieme e disser (e così altro parigino veduto dal Ferranti).

» - qli altri: si volsero.

88 - d f l n v: Questi par (la Jesina: Questi par vivi).

» - c: Questo par. (tale hanno anche il Cataniese e le antiche edizioni di Foligno e Napoli). (\*)

» - a: a l' atto (alato).

89 - a b c d g o p: E s' e' (E se - a: esse). (Cotale hanno le quattro antiche edizioni, e i Codici Filippino, Berlinese, e Santa Croce).

» - q: e s' egli (segli) è morto.

90 - c e g n o p s t v: scoverti.

» - q: va scoperto.

» - s: greve.

<sup>(\*)</sup> Il Landiano avea costui; mano postuma mutollo in questi. Il Lana riferisce nella chiosa il verso tal quale è nel Lambertino.

Poi disserme oi tosco calcollegio delli ypocriti tristi se uenuto di chi tuse no cianere a dispregio Et io alloro io foi nato e cresciuto soural belfiume darno alagra uilla e son col corpo chio sempre auuto Ma uoi chi sete acui tato distilla quantio ueggio dolor giu ple guace

95

- V. 91 q s t: Poi dissermi (così l' Antaldi, e le edizioni di Fulgoni e della Minerea).
  - » q: Poi disser a me.
  - » v: Poi disse a me (Fors' era disse; come il Buti di Napoli legge l' edito).
  - = abcdlmnopstv: 0 tosco.
  - 92 a: de li meno a tutti: deglipocriti.
  - » tutti: ipocriti.
  - 93 a b c d g n s: Di chi tu se' non avere in dispregio (a: no, e forse no; g: haver).
    - » v: Dir chi tu se' (così anche il Buti edito).
    - t: Di chi tu se' non l' avere. (\*)
  - 94 a: Et io a lui (allui) e' fu (effu).
  - » b q: Et io allora io fui.
  - » q: Ed io a lui io fui.
    » qli altri: Ed io a loro io fui.
  - 95 g: Sopra 'l gran fiume.
  - 97 a: sicti (solito scambio dell' e coll' i).
  - 98 a i q: su per le.
  - » g: guanze (e cost: stanze, bilanze).
- (\*) Le quattro edizioni antiche, il Santa Croce, il Vaticano, il Filipino, il Roscoo leggono come il Lambertino; ma il Foscolo ed altri interpretano il Di per imperativo del dire; per questo si ha la riconciatura dallo Zani Ferranti trovata in ventidue parigini, e nel Codice di Brusselles com'è nel Vaticano: Di' chi lu sei, non n'avere in dispregio. Questo non n'avere è una mala divisione del nonnacere: quei due n sono (come l'alloro del verso prossimo del Lambertino) una caricatura della pronunzia e null'altro. Il Di dev' essere stato Di ommesso il segno sopra l'i per la mancanza dell'r.

e che pena e inuoi chesi sfanilla Et lun rispose ame lecappe rance son dipionbo sigrosse che lipesi fan così cigolar lelor bilance

100

fan cosi cigolar lelor bilance Frati godenti fumo e bolognesi io catalano e questi lodoringo nomati e datua terra îsieme presi

105

Come suolest totto uno ho soligho per pfuar sua pace e fomo tali cancor sipare intorno dalgardigo Io comiciai frati iuostri mali

V. 99 - a: favilla.

100 - a b: rispuose.

» - t: Ed un (anche le edizioni di Burgofranco, De Romanis e altre).

» - s: Ahimè.

» - v: 0 me.

101 - s: grasso (cost anche il Santa Croce e la Jesina. Il Cortonese: gravi).

102 - a: li lor.

» - f (errato): gocciolar.

103 - a b g: godenti (b veramente codenti. L'Anonimo dato dal Fanfani ha godenti nel richiamo e gaudenti nella chiosa).

104 - f q l v: e costui. (\*)

» - meno o tutti: Loderingo.

105 - r (errato): Monaci e da.

106 - h (errato): tosto.

108 - i q: par dintorno.

109 - b: o frate (scambio dell' i coll' e).

» - gli altri: O frati.

<sup>(\*)</sup> Portan questi due altri Codici napoletani veduti dal Torricelli i molti dal Valori, le quattro edizioni primitive, il Cassinese, il Lana, il Riccardiano 1028. Il Cortonese ha questo, e il Lorini gia avverti che spesso ha questo e quello per questi e quegli. Esso Codice e l'edizione antica di Mantova hanno il Lodoringo del Lambertino, come l'Ambrosiano 198.

| ma piu no dissi che locchio micorse | 110 |
|-------------------------------------|-----|
| un crucifixo interra co tre pali    |     |
| Quando me uide tucto sidistorse     |     |
| soffiado nela barba co sospiri      |     |
| elfrate catalan cha cio sacorse     |     |
| Me disse quel pficto che tu miri    | 115 |
| consiglio ifarisei che conuenia     |     |
| porre uno huom plo pplo ai martiri  |     |
| Atrauersato e nudo nella uia        |     |
|                                     |     |

- V. 110 a: disse (scambio dell' i coll' e).
  - » meno d s v tutti: all' occhio.
  - » v: alli occhi m'occorse (e cost anche nel commento). (\*)
  - 111 s: a un crucifisso.
  - » meno a l m gli altri: crocifisso.
  - 112 meno q tutti: mi.
  - 113 a h : con.
    - q : coi.
  - 114 s: Il frate.
  - » meno a t v gli altri: E il frate.
  - » a r: Catelan.
  - » h q: Catelano.
  - » i: Catalano.
  - 115 tutti: Mi.
  - 117 tutti: un uom.
  - 118 b c f h l n o p q r: Attraversato e nudo è nella via. (E così le quattro edizioni antiche, il Filippino, il Cassinese e la stampa De Romanis).
    - » a d g i s v: Attraversato è nudo nella. (Cotal leggono il Buti edito, il Cataniese, il Cortonese, il Bartoliniano, l'Angelico, il Guinigi, quel di Brusselles e ventitre parigini veduti dallo Zani Ferranti).
    - » m t: Attraversato nudo è nella (così l'Antaldi).
    - » e: Attraversato giace nella via.

<sup>(\*)</sup> Portano all' occhio le quattro primitive edizioni, il Cassinese, il Filippino, il Laurenziano XL,7 e i Lanei. Il Buti edito e la Cominiana, l'Addina, la Crusca, la compagnia del Becchi hanno agli occhi; il Berlinese: a li occhi.

120

qualunqa passa comel pesa pria Et a tal modo ilsocero sistenta inquesta fossa e glialtri dal pcilio che fo pli giudei mala sementa Allor uidio marauigliar Virgilio sopra colui chera disteso incroce tanto uilme nelo eterno exilio Poscia dirizzo alfrate cotal uoce

125

## V. 119 - a q: vedi è mestier.

- » meno a g tutti : mestier.
- » f l m o p r s t v: tu vedi ed è mestier ch' e' senta.
  (Così anche il Buti edito. Il Bartoliniano e l'Angelico hanno e di per ed e, scorretta è l' ortografia, e anche nel solito vizio dello scambio dell' i coll' e. Il Codice di Brusselles ha: vedi è mestier che senta; forse ch' e').
- » c: vedi è mestier ch' e' senta (le quattro primitive edizioni hanno: vedi è mestier ch' el senta).
- 120 a b c d e f g i o p t v: com' e' (come) pesa pria. (E così le quattro più antiche edizioni e il Filippino. Così anche i Codici veduti dal Valori).
- 121 i: In tal.
- c d i l m n o p s t v : suocero.
- 122 a: da concilio.
  - » d e f i l m q r s t v: del concilio. (Così la Vindelina, la Nidobeatina, quindici Codici della Crusca).
- 123 tutti: fu.
  - » a (errato): semenza.
  - » g: somenta.
- 124 a: Vergilio.
- 125 a f: Sovra.
- 126 a: nello eterno.
- 127 t: Poi (cost il Gaetani; i Codici Cataniese e Cortonese hanno: Po' come il Riccardiano 1028).
  - » a: Driciò.
  - » gli altri: drizzò (come il Cassinese, il Cortonese).
  - » v: ai frati (come Buti edito).

no ui dispiaccia se nolete dirci sa la man destra giace alcuna foce Onde amendoi noi possiamo uscirci 130 sanza costringer degliangeli neri che uegnian desto fondo adipartirci Rispose dungs piu che tu no speri sappressa unsasso che dala gra cerchia simoue e narca tucti inalloni feri

135

V. 128 - s: se voi lece.

» - ali altri: se vi leci.

130 - a b d: Onde noi ambendue.

- s v: Onde noi ambidui.

- q: Onde noi ambedui.

- h i m: Onde noi amendue. (Il Buti edito: Onde noi amendu').

- q: Onde noi possiamo ambedui.

» - t: Onde amendue noi.

- qli altri: Onde noi ambedue.

131 - meno h tutti: senza.

- h : sanza 'l.

132 - q: mondo.

133 - a b : Rispuose.

» - h: donqua.

» - v: eredi. (V. il rerso 135).

» - q: Rispose adunque allora più non speri.

134 - l: passo.

= i: della = m: de la.

135 - i: e passa tutti.

» - v: fedi. (\*)

(\*) Potrebbero passar per buoni e credi e fedi se avessero un' onesta corrispondenza di rima nel verso 131, perchè i vallon possono anche essere latinamente fedi. Come mai queste due voci si trovano in questo Codice? Che siano state in origine sotto la penna del poeta, eliminate poi nell'assestar le sue rime? In tal caso dovrebbersi trovare anche in altri Codici discesi da un antichissimo e meno perfetto. Altri che può cercar più ch' io nol possa vedrà quel che sia vero.

Saluo chaquesto e rocto e nol copchia montar potrete su pla ruina che giace incosta e nelfodo copchia Loduca stette unpoco atesta china poi disse mal contana labisogna Colui che ipeccator diqua uncina

140

- V. 136 a b c g i l m o s: che questo (così anche il Cassinese, la Vindelina, il Riccardiano 1005, il Vaticano, il Gaetani, il Buti edito, l'Aldina, la Crusca, la Cominiana, il Roscoe e il Cortonese che ha: Fuor che questo).
  - » -dhn: che 'n (chen) questo.
  - $\Rightarrow -e f p r t r$ : che a questo. (\*)
  - » f: coverchia.
  - 137 t v: potete (così anche l'Antaldi).
  - 139 a: istette.
  - 140 a: Po' disse.
  - 141 l m r t: di là (così la Crusca, la Cominiana, l'Aldina, Burgofranco, Rovillio, ecc.) (\*\*)

(\*) Il Godice di Santa Croce è alterato: i quattro fiorentini capitanati dal Becchi tennero che abbia ch' a questo, il Witte: che questo. La stessa lezione il Witte attribuisce ai quattro fiorentini, ma essi hanno ch' a questo, e dieder ragione della scelta citando quel Santa Croce, il Tempiano, due Pucciani, il Bartoliniano, un Patavino, quello di Bouturlin, un manoscritto B C della Libreria Corsini, e l'avverenza che gia al verso fece il Monti. A me pare che quell' n dei tre Codici nostri possa essere stato un abbaglio dei copisti per a; e altresi quell' e di tutti gli altri per mala intelligenza e quindi sconcio volontario di alcuni copisti, tradotto poi macchinalmente ne' Codici successivi. Il Dionisi propose e il Lombardi accettò ch' a questo seguito poi dal Foscolo, dalla Minerva, dal Bianchi, dal Witte. L'Antaldi incontratosi nell' n volle aggiungervi l' i e scrisse che in questo.

(\*\*) Oltre agli altri Codici nostri leggono come il Lambertino anche il Roscoe e l'Angelico, le quattro edizioni primitive, il Filippino, il Cortonese, il Santa Croce, il Cassinese, il Berlinese, il Gactani. Il Santa Croce ha poi vicina in margine, e vicina (proprio col v) tiene il Cataniese. L'Imolese col di qua spiega l'opera di Malacoda, ch'era certo ancora dalla parte in che erano Virgilio e Dante. Molti Codici poi del Valori e de'compagni hanno pur essi di qua; ma sembra più vero il di là accennando l'oltre, addietro dalla sesta bolgia ov'erano, perchè l'uncinar

faceasi nella quinta.

Elfrate io udi gia dire abolognia deldiauol uisi assai traquali udi chelli ebusgiardo e patre dimezognia A presso ilduca agran passo sengi

A presso ilduca agran passo sengi turbato unpoco dira nelsembiate ondio daglincarcati mi parti Dietro ale poste delle care piante

V. 142 - a: E'l (El).

» - t: io udi dir gia.

» - f g r: dire Bologna (anche il Vaticano).

143 - i: De' diavoli.

» - c d e f g h i l m o q r: tra i quali.

» - a (errato): vidi (uidi).

144 - a: Ch' ell' è (chelle).

» - b c l: ch' ello è.

» - q: ch' el è bosadro (che l e boxadro).

» - gli altri: bugiardo.

-b c : patre.

145 - tutti: passi.

» - i (errato): seguii.

» - q (errato): senti.

147 - a: da l'incarcati mi partiti (Antaldi: incappati).

 $\sim -i$ : partii.

» - l: mi diparti. (Cost le antiche edizioni di Foligno, Jesi e Napoli).

148 - a: dricto (dricto?). (\*)

(\*) Qui tre Codici di Crusca e che si reputano fiorentini hanno peste. Già il Foscolo avverti ch'era licenza di amanuensi che non avevan poste nel loro dialetto. Il Barlow reca assai Codici col posta e non trascura la spiegazione dell'una voce e dell'altra attenendosi ai Vocabolarii. Ma i Vocabolarii fan posta lo stesso che pesta, e non fan vero. Posta è il punto dove ponesi o cade il piede; pesta è il vestigio, l'orma lasciata dal piede. In un Codice di Padova sono altri versi dopo parti, ma già sono stati riprovati e respinti dal Foscolo, e ben a ragione.

-66(6.(Q)222

145

## CANTO VENTIQUATTRESIMO

In quella parte del giovinetto ano chelsol icrini sotto laquario tepra e gia lenocti amezzo di senuanno Quando labrina insu laterra assepra limagine disua sorella bianca ma poco dura ala sua pena tepra

5

- V. 1 a: giovanett' anno (giovanetano).
  - » d h: giovanetto anno (come il Cataniese, il Filippino, e l'antica edizione di Mantova).
  - » q: giovenetto.
  - » q: gioveneto.
  - 2 a: i crini.
  - » gli altri: Che il sole i crin.
  - » i: templa.
  - 3 g h q: le notte (come la Jesina e il Riccardiano 1028).
  - » meno e gli altri: al mezzodì.
  - 4 e: exempra (come il Santa Croce).
  - » i: assempla.
  - » q: sembra.
  - 5 h: L' imagini.
  - 6 meno d i gli altri: alla sua penna tempra (e tale hanno il Cassinese e il Buti edito).
  - » d: la sua penna tempra.
  - » i: e la sua penna. (')
- (\*) L'en di penna del Codice a, è un racconcio. Altri Codici han: e la sua pena, alla sua pena; ma per me son voci a cui è perduto, o non

Louillanello a cui laroba manca sileua e guarda e uede lacăpagna biăchegiar tucta ondei sibatte lanca Ritorna incasa equa ela silagna comel taupin cheno sa chessi faccia poi riede e la speranza ringauagna

10

V. 7 - g: Il villanello.

9 - d: ond' e' (onde) si batte.

10 - e: El torna.

» - q: a casa (e per cattiva correzione bagna). (\*)

11 - meno s t v tutti: Come il tapin.

» - v: Come tapin (così anche il Magliabechiano e il Cassinese). (\*\*)

12 - g: riedi (solito scambio dell' i coll' e; l'Antaldi ha ride per la perdita del primo e).

» - m: la speranza il (così il Berlinese e il Gaetani).

» - a b e r: rincavagna (così l' Imolese). (\*\*\*)

fu messo, il segno di abbreviatura onde valgan penna. Lo Zani Ferranti vorrebbe: e la sua pena tempra come il Landino di cui reca la chiosa dello struggersi delle brine; pena, il freddo. In questo concorderebbe col-l'Anonimo dato dal Fanfani che dice: « La tempera della penna della » brina dura poco però ch' è di sottilissima materia ». Altri vorrebbe intendere pennalo per rispondere al sottil velo della brina. Il Ferrucci Bibliotecario della Laurenziana opinerebbe per piena. Io lascio la cosa com'è; intanto sto col Lambertino. Per altro non posso non spargere che il Sicca adottò di un Codice: Alla sua prima tempra.

(\*) Leggono come il Lambertino le quattro edizioni dantesche, il Cassinese, il Filippino, il Bartoliniano, il Roscoe ed è, a parer mio, più vera lezione con ciò sia che il villanello è uscito di casa, ma è rimasto vicino ad essa. Io l'avea già scelta pel mio Dante col Lana, e confermata per l'edizione bolognese, non ostante le autorità dell'Aldina, della Crusca, della Cominiana, dei quattro Fiorentini, del Foscolo. Anche l'Imolese ha in casa come i nostri Codici.

(\*\*) Gli altri due Codici napoletani e il Gaetani portano la voce del Lambertino. Certo questo au si leggeva o, e ne abbiamo esempi altrove. Al canto XXX,91 il Frammentario bolognese ha propriamente topini per

tapini; se ne vedra a suo posto.

(\*\*\*) Lo Zani Ferranti dal Guinigi e da un Codice di Brusselles, ci dà ricaragna, di che penso perdita dell'abbreviazione. Il Codice modanese di Benvenuto da Inola ha reincaragna. Di queste voci rincaragna e ringaragna non è stata fatta distinzione sufficiente, e bisogna chiarirne.

Veggendo il mondo auer cangiata faccia inpoca dora e prendre suo uincastro efuor lepecorelle a pascier chaccia Cosi mifece sbigottir lomastro quando liuidi si turbar lafronte

15

V. 13 - e i: cambiata.

14 - b d e f h i n o p q s t v: in poco. (\*)

 $\rightarrow a : vergastro.$ 

15 - h: pascier.

16 - q: Così me.

» - a: isbigotir.

» - h: maestro. (\*\*)

17 - a: quand' io li.

» - e f g l m r s t v: quand' io gli.

» - h n: quando lo. (Il Cataniese: quand' io lo).

» - meno i q gli altri: quand' i' gli (l' Antaldi: quando gli come ha il Gaetani).

L'Anonimo dato dal Fanfani dice: GAVAGNE sono certi cestoni che fanno i villani sì che ringavagnare non vuol dir altro che incestare, cioè insaccare speranza, aver maggiore speranza che prima. Il suo Editore ha nel proprio vocabolario Cavagno, cesta, paniere; e di vero questo corre anche in Lombardia, e ne son di due sorte: uno col manico ad arco, l'altro senza manico, amendue fatti di vimini, ma non molto larghi nè profondi. Ma CAVAGNA non è paniere. Nella Economia rurale della Provincia di Pisa descritta dall' egregio Deputato Giuseppe Toscanelli, tavola terza, numero 67 è disegnata la Cavagna romagnola dell' Imolese, e lombarda; a pagine 33 del testo lin. 27 v'è nominato canestro; e s' usa per portare in campo il grano da seminare. In Lombardia è un poco più spanta, e meno profonda. Quivi il canestro è la cosa stessa del cesto col manico, ma ha coperchio; e la cavagna ha manico, e serve ad accogliere l' uve vendemmiate per portarsi al pigiatojo, e altri frutti. Gavagna non è, pure, di nessuno; quindi rincavagna sarebbe il vocabolo vero, e da cavagna, non da gavanus, latino barbaro donde gavigna, tonsille. - Il Sicca ha voluto mutare in riguadagna; tal voce è nel Commento Buti magliabechiano così: « o ringavagna conforta, o riquadagna ripiglia »: ma nel Buti edito è ringavagna, e per nulla il riguadagna, quantunque anche l'abbia il Landino V. la prefazione ai LXXV esemplari dedicati al Re d'Italia.

(\*) Leggono come il Lambertino oltre i sei nostri anche il Buti edito, le antiche edizioni di Jesi, Napoli e Foligno, il Santa Croce di seconda mano e il Berlinese.

(\*\*) Vedi Dante col Lana, edizione bologuese, Vol. 1.º pag. 393, e poi il Buti!!

e cosi tosto almal giunse lopiastro.
Che come noi uenimo alguasto pote
loduca ame se uolse coquel piglio
dolce chio uidi in prima apie delmote
Lebraccia apse dopo alcun osiglio
electo seco riguardando prima
ben laruina ediedemi di piglio
Et come quei chadopa e extima

20

25

V. 18 - a: Così tosto.... l' impiastro.

» - b: l' empiastro.

» - g: gionse l'empiastro.

» - h: giunse impiastro. (\*)

20 - e t: Lo duca mio. (Il Buti come il Lambertino).

» - meno e tutti: si volse.

21 - a: che vidi prima al pie.

» - b: io vidi prima.

» - c g h: io 'l vidi prima.

» - d: i' vidi prima.

» - m: ch' i' l vidi prima.

» - n: Dolcie ch' io 'l vidi prima.

- q s v : al al pie.

22 - i: apersi. 24 - a: ruina diedimi.

» - g: ruina e diedime.

» - h: ruina e diedemi.

25 - a d e: E come quei ch' adopera ed estima. (Cost anche le quattro primitive edizioni, la Nidobeatina, il Poggiali, il Filippino).

» - g: quel.

» - h: Come è ch' adopra.

» - m: adopra.

» - n: aopera.

» - gli altri: adopera e istima.

<sup>(\*)</sup> Se l'abbreviatura del Lambertino non è per m, gli altri scrivon lo 'mpiastro.

30

che sepre par chenanzi se proueggia cosi lenando me su nerla cima Dun troncone auisaua laltra schieggia dicendo soura quella poi tagrappa ma tenta pria se tal cheti reggia No era uia dauestito dicappa che noi apena eilieue eiosospinto

potauam su mõtar dichiappa ĩchiappa

V. 26 - a: che nancie.

» - tutti: si provveggia.

27 - a e n: su per la (anche altri Codici del Valori).

» - m: inver la.

28 - a: D' un ronchione avisan un' altra scheggia (era: avisai).

» - s: d' un roncone avisava un' altra (così la Jesina).

» - t: d' un ronchione avisava un' altra scheggia.

» - v: d' un ronchion advisava un' altra scheggia. (\*)

29 - a: sovra

» - c: Dicendo poi sopra quell' altra t' aggrappa.

» - f: sovra quello poi.

30 - a: s' è tal che la te. (Antaldi: s' ella è tal che ti).

» - qli altri: s'è tal ch'ella ti. (\*\*)

32 - i: non è appena.

» - a (errato): ca lieve e io.

- b : ci leve.

» - tutti: ed io.

33 - meno g l m tutti: Potevam.

» - q: chapa in chapa. (\*\*\*)

(\*) Questo roncone mi è strano, come tronchione. I quattro fiorentini notarono che il Bartoliniano, il Magliabechiano, il Riccardiano 1028 e il decimo Pucciano avevano rocchione, e il Sicca lo prese da rocchi (dice Foscolo) usato dal Poeta. Tuttavia ronchione dev'essere la voce vera, venendo poi ronchioso al verso 62 che Foscolo e Sicca fecer rocchioso.

(\*\*) Come il Lambertino leggono il Cortonese e il Berlinese. (\*\*\*) Nel Bartoliniano è di clapa in clapa, e il Viviani la vuole scusare col clap roccia o luogo roccioso. Si cita il ciappa lombardo che è nel Marciano XXXII, ma ciappa è una scheggia piatta tolta da roccia lamellare.

| E se no fosse che daquel precito     |    |
|--------------------------------------|----|
| piu che dalaltro era lacosta corta   | 35 |
| nodilui ma io sarei ben uinto        |    |
| Ma pehe malebolge inner laporta -    |    |
| delbassissimo pozzo tucta pende      |    |
| losito di ciascuno nalle porta       |    |
| Che luna costa surge e laltra scede  | 40 |
| noi pur uenimmo alfine īsulapūta     |    |
| onde lultima pietra si scoscende     |    |
| Lalena mera delpolmon si munta       |    |
| quandio fui su chio no poteapiuoltre |    |
| anzi massisi nela prima giunta       | 45 |
|                                      |    |

V. 34 - i o v: procinto (anche Buti edito, come già l'ebbe la Crusca ). (')

36 - tutti: Non so.

37 - a: male bolgie.

» - e: malebolgie ver.

39 - e: valle a corta.

» - gli altri: ciascuna valle porta.

40 - a (erroneo): pende.

41 - b: infin.

» - d: infine (come il Vaticano).

» - e: alfin sun la. ( V. Canto XIV,111 ).

 $\Rightarrow -q$ : in su una.

42 - h: scosciende,

» - q: sconscende.

» - t: discoscende.

44 - a h i q: fu' su (così il Santa Croce, l'edizione di Mantova e quella di Jesi).

» - a: porie.

» - e s v: potei (creduto eccellente dal Torricelli).

- q : poteo.

45 - h: asciesi.

(\*) Anche la Chiosa dell'Anonimo dato dal Fanfani ha per sé, e per richiamo dal Poeta ciò che serba il Lambertino, e l'ha il Vaticano, e l'ebbero l'Aldina, la Crusca, i quattro fiorentini, la Cominiana e altri e altri giustissimamente. Il Witte prese procinto.

Omai puien chetu cosi te spoltre
dissel maestro che segendo īpiuma
infama nosiuien ne socto coltre

Sanza laqual chi sua uita psuma
cotal uestigio interra dise lascia 50
qual fumo in aere eïacqua laschiuma

E po leua su uīci lambascia
conlanimo che uince ogni battaglia
se colsuo graue corpo no sa chascia

Piu lunga scala puien che si saglia 55

V. 46 - a: così ispoltre.

» - meno b gli altri: così ti spoltre.

47 - meno a gli altri: Disse il.

» - r t: giacendo (cost l'Antaldi e la stampa De Romanis col Sicca).

» - e: sedendo (tal prese il Witte ed ha il Cartonese). (\*)

50 - b: vistigio.

51 - meno c t gli altri: fumo.

» - a c h n: aria.

» - h: sciuma - s v: stiuma.

» - e g r: ed in acqua.

» - meno a b m gli altri: od in acqua (come l' edizione de' Romanis). (\*\*)

53 - a h i: Coll' animo.

54 - b: Se col suo corpo grave.

bo - q (errato): sala. (\*\*\*)

(\*) Questo verso parrebbe dire che nè seggendo in piuma, nè stando sotto coltre, ossia a poltroneggiarsi a letto, non si ha la via di guadagnar fama, e a tale chiosò il Lana (Vedi la mia edizione bolognese del Dante col Lana, Vol. 1.\* pag. 394); ma altri, e fra essi lo Zani Ferranti, che sostiene il giacendo, segue lo Strocchi pigliando coltre per baldacchino del letto de Signori, vorrebbero fare accettare la spiegazione: Se poltrite non sarete nè famosi nè ricchi; il che gradisca chi ne sa più di me. Il Buti edito ha sedendo nel prologo al Commento, nel Commento poi seggendo come nel testo di Dante.

(\*\*) Vedi la mia Nota al testo del Poeta v. 46 e seg., nel Dante col Lana, edizione bolognese, Vol. 1.º pag. 394.

(\*\*\*) Il Frammentario, qui alterato da altra mano lascia la lezione incerta.

non basta dacostor esser partito setu mintendi orfa cheti uaglia <sup>1</sup> Leuami allora mostrandomi fornito meglio dilena chio nomi sentia e dissi ua chio son forte e ardito Su plo scoglio prendemo la uia chera ronc'iioso stretto e malagevole e erto piu assai chequel dipria

e erto piu assai chequel dipria Parlando andaua pnoparer fieuole onde una noce uscio dalaltro fosso

onde una uoce uscio dalaltro fos

65

60

1) Il si che manca è dalla penna del chiosatore.

```
V. 57 - e: intendi fa.
```

» - meno e s v tutti: or fa si che (e così ha il Buti edito).

59 - meno b tutti: ch' i' non.

60 - a: ch' i' son.

» - h n: E dissi or va.

62 - i: ronchiosa stretta (come l'Antaldi e la Jesina).

63 - q: E certo.

» - i: Ed erta.

» - qli altri: Ed erto. -

65 - v: Et una. (\*)

» - s v: uscia.

» - c f g h n t: uscì (come il Cassinese, il Vaticano, il Gaetani e le quattro primitive edizioni).

» - a e m: de l'altro (come Antaldi. L'a: dellaltro).

= n : d' un altro.

- c f l: de l'alto. (\*\*)

» - i: del fosso (manca altro o alto).

(\*) Il Witte segul la lezione Ed una che è anche nel Vaticano e nel Gaetani, com' è nel Buti edito, e nel napolitano, e gliene approvò la Civillà Cattolica. A me non par giusto, essendo qui voce occasionale: la voce usci perchè Dante passava. L'onde adunque è assai più retto, e il tennero la Crusca, l'Aldina, i quattro fiorentini ed è nell' Imolese Il Cortonese: Quando una voce usci.

(\*\*) Lo Zani Ferranti avverti che alto per profondo tengono col Guinigi, quattro Codici parigini. Si può aggiungere che tale hauno il Buti magliabechiano, e il Buti edito, il Codice Filippino e le primitive edizioni di Foligno, Jesi e Napoli. I due versi successivi al 66 sosterrebbero l'alto,

ma non col Cortonese per ciò che ha nel verso 68.

aparole formar discoueneuole

Non so che disse ancor chesoural dosso
fossi delarco gia che uarca qui
ma chi parlaua aira parea mosso
lo era uolto ingiu magliocchi uiui
no poteano ire alfondo ploscuro
pchio maestro fa che tu arriui

Dalaltro cinghio e dismotia lomuro
che come io odo quei e no intedo
cosi giu ueggio e niete affiguro

70

75

V. 67 - e: so que (ad h manca: so).

<sup>» -</sup> h: sopra il dosso.

<sup>» -</sup> i: sovra 'l dosso.

<sup>68 -</sup> a t: Foss' io.

<sup>» -</sup> h i n: Fosse (scambio solito dell' i coll' e).

<sup>» -</sup> t: arco che varcava quivi. (Il Cortonese: che già varcai quivi).

<sup>» -</sup> e s: varcava.

<sup>69 -</sup> d: parlava d' ira (anche Antaldi).

<sup>» -</sup> meno a s t v tutti: ad ira.

<sup>&</sup>gt; - s t v : a ire. (°)

<sup>71 -</sup> a: potien.

 <sup>=</sup> a s t v: lo scuro. (\*\*)

<sup>72 -</sup> d: Perch' i (Antaldi: ond' io).

<sup>» -</sup> n: fa che arrivi.

<sup>74 -</sup> tutti: com' io.

<sup>75 -</sup> a d: e neente.

<sup>(\*)</sup> Il Cassinese porta ad ire, e sopra nell'interlineo: id est iter; e lo Zani Ferranti lo accetta senza tener conto di quell'altro ire che subito ricorre dopo un solo verso. V. a pag. 556 del mio Dante col Lana, vol. 3.°, edizione bolognese, dov'è mostrato che l'ire non è a indicar viaggio, andare, ma collere. Il Foscolo considerato quel che Dante vide, giunto al fondo: genti correan nude e spaventate, approvò la chiosa del Cassinese che non è già come i suoi monaci vantarono lezione unica, se l'hanno anche i tre napolitani.

<sup>(\*\*)</sup> Potrebb' essere questo il risultato di arbitraria divisione di amanuensi avendosi da altri Codici: loscuro.

Altra risposta dissi noti rendo seno lo far che la dimanda honesta se dia seguir colopa tacendo Noi discendemo alpote dela testa doue sagiungne coloctaua ripa

epoí mi fo labolgia manofesta E uidiui entro terribile stipa

difpenti e disi diuersa mena che lamemoria ilsangue ancor mistipa 80

```
V. 76 - tutti: disse.
  77 - a: fare con la.
    » - n: ch' a la (chala).
   » - e: domanda.
  78 - tutti: si dee seguir.
   » - f g h i l m n q r: coll' opera.
  79 - meno a n tutti: dalla.
   » - n: della.
   » - v: giuso.
   » - h: cresta (per mala correzione postuma a testa).
  80 - f h i l m n o p s t v: Ove.
   » - d: donde. (°)
  81 - a : E po' (eppo).
  82 - h: E vidi un.
    = q t: dentro.
  83 - e. D'aspri serpenti e sì.
   » - f: E di serpenti sì.
   » - s t v: serpenti di sì (anche Santa Croce, Berlinese c
        Gaetani).
   » - a: e di sì fatta (fata).
  84 - b: me (ma qui il Landiano è stato alterato).
   » - c: ne.
   » - q: sangue ne.
```

(\*) Come il Lambertino leggono le quattro edizioni antiche, il Filippino, il Cassinese, il Santa Croce, il Berlinese, il Gaetani.

(\*\*) Lo sting del Lambertino de fillo dell'amparigne putto cortogra-

» - tutti: scipa. (\*\*)

(\*\*) Lo stipa del Lambertino è fallo dell'amanuense tutto ortografico, spessissimo è in esso occorrente e in altri Codici per lo scambio col c.

Piu no si uanti libia cosua rena che secche lidri jacoli e pharee pduce e centri con amphysibena Netante pistolenze ne si ree mostro giamai la etiopia ' necocio che disoprailmar rosso ee Traquesta cruda e tristissima copia

90

1) Così proprio.

V. 85 - a: suo rena,

» - b: vante (solito scambio dell' i coll' e).

86 - a: iaioli e parce (corso un c non curvo, e fatto i in iacoli, e perduto l' h dopo il p onde dir pharee alla latina).

» - f: giaculi.

» - l: chelidre (scambio dell' i coll' e).

» - m: colidri.

» - r: celidri.

» - qli altri: Che se chelidri, iaculi e faree. (\*)

87 - a: anfisibena.

» - s t v: anfesibena.

» - qli altri: amfisibena.

88 - s: Non tante (anche il Cataniese e l'edizione De Romanis).

» - a: pistilenze.

» - tutti: pestilenze.

90 - b g i l m q: sopra al.

(\*) Del Chersi e delle altre voci diverse in alcuni Codici non è a tener conto. V. nel Vol. 1.° del Dante col Lana, edizione bolognese, pag. 396, sì per questo che pel verso successivo, il Commento. L'idri che v'è si corregge col testo della Farsaglia di Lucano IX,714. Noto se non per curiosità che questo verso, in principio, dovette essere altro; perche il testo sceso nell' Aquila volante porta: Che se scitale dispase faree Produce e cenchris con amfisibena. Anche i Codici a c f g h i l m o p q r s han centri, ma pel t è da far la stessa osservazione che fu fatta allo stipa per scipa, verso 83.

correuan genti nude e spauetate sanza spar ptusgio e elitropia Conserpi leman dietro anea legate quelle ficcauan ple reni la coda elcapo e eran dinazi agroppate Et ecco aduno chera danostra pda sauento un spente cheltrafisse ladouel collo ale spalle sanoda Ne. O. sitosto maine. I. siscrisse

95

100

V. 92 - a g h q: gente (solito scambio dell' i coll' e).

» - d: Correan.

93 - a: pertuso (anche il Bartoliniano).

» - qli altri: pertugio.

» - q (errato): che l' intropia. (\*)

94 - a: drieto avien.

» - h: li man (scambio dell' e coll' i).

95 - s: Che li ficcavan. (Così il Codice Rossoe, e tre parigini veduti dal Ferranti).

» - e: per li ren. (Cost la Nidobeatina, il Fulgoni e la Minerva).

» - gli altri: per le ren.

97 - t: Ed a un ch' era dalla.

» - gli altri: Ed ecco ad un.

» - g m q: di nostra (la Jesina: de).

» - gli altri: dalla nostra. 98 - meno a i tutti: che il.

99 - efghilmnqrstv: dove il.

100 - h n: Nè si tosto (manca l'O).

» - i: mai nè a.

<sup>(\*)</sup> Questa lezione del q scende, pare, da fonte da cui scese quella del palermitano n, che è — oue ti troppia — le lettere ou possono ben essere mutate in ch. Dubiterei che la fonte avesse on ctitropia e che si fosse scambiata via via passando per varie terre, perchè sin qui non mi è occorsa simil sillaba. Per altro nella Lombardia Cispadana è alcuno luogo dove i volgari scriveano on per o, e ne espongo nella Prefazione al LXXV esemplari di quest' opera dedicati al Re d'Italia.

comel saccese e arse e cener tucto couene che cascando diuenisse E poi che fo aterra si distrutto la poluar siraccolse epse stessa inquel medesimo ritorno dibucto

105

V. 101 - meno a b g tutti: Com' ei.

» - v: e' n (en) cener.

102 - d: devenisse.

103 - q: chi fu (scambio solito dell' e coll' i).

» - h n: chel fu.

» - tutti: fu.

104 - b c f g i l r: cener.

» - e: polve.

» - gli altri: polver. (\*)

» - meno s t v tutti: raccolse per se. (\*\*)

105 - s: E 'n quel.

» - t v: E quel. (Il Guinigi così, e un parigino veduto dal Ferranti).

(\*) La Vindelina testo, e commento, il Riccardiano 1005 nel Commento, venticinque Codici parigini veduti dallo Zani Ferranti, nove dal Valori, l'edizione del Fulgoni, e quella della Minerva, e il Foscolo col Sicca portarono cener, non ostante il polver di Codici altri, non pochi e illustri. Così fece la Crusca, e così il Comiho, così i quattro florentini. L'Anonimo datoci dal Fanfani porta chiaramente per testo del Poeta e due volte per propria chiosa cener, molto più vero vocabolo per quello che resta dopo l'arsione, come lo stesso Dante disse al verso 101. Le Chiose anonime date dal Selmi dopo aver scritto « la Fenice arde e torna » in polvere, e poi questa polvere si raccoglie per se stessa e fassi da capo » fenice » che è la storia del chiosatore, continua esprimendo ciò che dal testo avea innanzi: « dà esempio che questo trafitto arse, e la cenere si » raccolse, e tornò quello medesimo quasi stordito ». Il cener essendo più logico, l'adottai per lezione sostituita a polver dal Poeta istesso nel mio Dante col Lana. V. quest' opera, edizione di Bologna, Vol. 1.º p. 397, in cui l'insistenza del Lana pel cener è marcatissima.

(\*\*) Come il Lambertino legge anche il Triulziano già Bossi, spogliato dal Mussi, ma non le quattro edizioni primitive, nè il Filippino, nè il Cortonese che leggon come gli altri nostri, e leggon bene se si conservi la congiuntiva con cui incomincia il verso successivo. Il Lambertino sopprimendola è in perfetta regola, come v' è la Crusca e il Vaticano e

vi sono la Cominiana e i quattro fiorentini.

Cosi pli gran saui siconfessa che lofenicie more e poi rinascie quando il cinquecentesimo ano apressa Erba ne biado insua uita no pascie ma sol dinceso lacrime e damomo

110

V. 105 - a b e f g h i l m q r: E in quel medesmo.

» - n: E in quel medesimo.

107 - a: La finice.

- » b c d g h l n s v: Lo Fenice. (Tale è altrest in parecchi de' Codici della Crusca, nel Roscoe, nel Filippino, nelle Chiose date dal Selmi, nelle edizioni antiche di Jest e di Mantova).
- » q (errato): Che l'om felice more.
- » gli altri: La fenice (il Codice m sopra l' a di la porta un piccolo o).
- 108 tutti: Quando al (il Cortonese: Quan' al).
- » a b: cinquecentesmo (anche il Cortonese).
- » a d: s' appressa (anche il Cortonese).
- » i: si appressa.
- » q: anno passa.
- 109 d f i o p r s t v: biada (come la Minerva, la Cominiana, la Crusca, i quattro fiorentini).
  - » e: biade (anche la Crusca).
- 110 a: ma solo incenso lagreme e d'amomo.
- » r: ma sol d'incenso laudamo et d'amomo.
- » t: ma d'incenso di cardamo e d'amomo.
- » e f: e amomo.
- » qli altri: lagrime e d' amomo. (\*)
- (\*) Il Cortonese porta: solo incenso lagrime e d'amomo; la Crusca, l'Aldina, i quattro florentini, la Cominiana, il Vaticano, le quattro primitive edizioni e il Filippino: col d'incenso lagrime e d'amomo; soltanto gli ambrosiani 198 e 47 hanno e amomo e questo dev'essere il vero, e se è, il verso dovrà leggersi come nell'edizione del Sessa ed amomo. Diffatti distendendo la costruzione gramaticale in piano si ha: non pasce erba nè biada, ma lagrime d'incenso, e amomo; non lagrime d'amomo come dice il Lana perchè l'amomo non lagrima come l'incenso, più tosto porta frutto sugoso ed aromatico. E Vedi Ovidio Metan. XV dove troverai che Dante non fece che tradurre il nec fruge nec herbis Sed thuris lachrymis et succo

e nardo e mirra son lultime fascie
Et quale quei che cade e no sa como
pforza didimon cha terra iltira
odaltra opilation che lega lomo
Quando seleua chentorno se mira
tucto smarrito dela grande angoscia
cheglia soferta e guardando sospira
Talera ilpeccator leuato poscia
opotentia dedio quato seuera

115

- V. 112 a b d: è quel (anche l'edizione antica di Mantova, la Nidobeatina, e il Roscoe).
  - » h: ee quel. (\*)
  - 113 a; di domon.
  - » meno b g n r gli altri: di demon (Antaldi: del demon che ha).
  - 114 m: altro.
  - » b (errato): oppolazion.
  - » r: legga.
  - 115 tutti: si .... si.
    - » meno c d o p gli altri: si leva.
  - » a: che 'ntorno (chentorno).
  - 116 meno a b d s t v gli altri: dalla n: de la (come il Cataniese). (\*\*)
  - 117 a: sofferto g: sufferto (il Bartoliniano: sofferto).
  - 119 c e f o p r: giustizia (anche il Cortonese e le edizioni di Burgofranco e di Rovillio).
    - » meno b gli altri: potenza (anche Buti edito).
    - » e f s t v: quant' è (quante) severa.
    - » h n o: quant' ee severa.

vivit amomi. Hec ubi quinque suæ complevit secula vitæ, Illicis in ramis tremuleque cacumine palmæ Unquibus et puro nidum sibi construit ore. Quo simul ac casías et nardi leuis aristas, Quassaque cum fulva substravit cynnama myrrha.

(\*) Questo ee indicando il verbo serve di norma alla dovuta divisione di quale di molti Codici in qual è.

(\*\*) Portano della come il Lambertino anche l'edizione antica di Mantova, quella di De Romanis, il Filippino, il Roscoe, l'Angelico. V'è ellissi di: per cagione; e molto bene.

## checotai colpi puendecta croscia Loduca ildimando poi chiegli era pchei rispose io piouui ditoscana

V. 119 - q: quant' ee se vera (severa?).

- » c g i l m p r: quanto se vera b: bera (se vera anche le antiche edizioni di Mantova e di Jesi).
- » d: quanto è severa (anche Buti edito, la Crusca, l'Aldina, il Vaticano, la Cominiana, i quattro fiorentini). (\*)
- 120 a: cotal colpi.
  - » b (errato): groscia.
  - » g: scroscia (così il Roscoe).
- 121 b c: ch' ello (chello) era.
- » i: chi lo era (forse chelo dallo scambio mutuo d' i ed e: quindi: che lo, ch' ello).
- q: ch' ello (cost le quattro primitive edizioni, il Cataniese e il Filippino).
- » t: Virgilio il domandò.
- » v: duca dimandò.
- 122 a h v: Perch' e' (perche) rispuose i' piovi. (Le quattro antiche edizioni, il Burgofranco e il Codice Filippino col Buti edito: io piovi; il Sessa e lo Zatta, colla Crusca e la Cominiana: io piovvi).
  - » b: rispuose io piovei.
  - » qli altri: i' piovvi.

(\*) Hanno poteizia come il Lambertino il Landiano, le quattro edizioni antiche, il Filippino, il Cassinese, l'Angelico, il Roscoe, il Bartoliniano, il Guinigi, venti Codici veduti dal Viviani, e, con tutt' i nostri, nel verso successivo portan rendetta. Cotal si sforza a tenere il Buti che dice questa severità è giustizia pura senza misericordia; e il Buti magliabechiano meno bene, ma non diverso: giusta severità è giusta pura. Per me, se non ha misericordia deve aver giustizia, non castigar per potenza; questo crosciar colpi in vendetta sol per potenza può esser degno d'uo mini ma non di Dio; ben mi pare che la vendetta possa esser giusta. Anzi rammento che al Canto IX,90 chi martellava i dannati era appunto la giustizia. Quindi credo che sia dritto l' O giustizia, ma tanto più torto quell' O vendetta ch' è nel Vaticano e nella edizione del De Romanis, che poi per vendetta croscia! Non m'andrebbe tanto a male vendetta al verso 119 colla giustizia al 120 come taluni Codici hanno, ma non altrimenti da questi due modi, e quindi neppur qui posso accordarmi col Witte.

poco tepoe inquesta gola fera Vita bestial mi piacos e no umana sicome amul chio fui son uani fucci bestia e pistoja mi fudegna tana

125

Etio alduca dilli che non mucci e domandal qual colpa quagiulpīse

V. 122 - i: Ed è rispose.

» - q: Ed ei rispose.

» - t: Ond' ei.

123 - a b e f r: fiera.

124 - e: piacque (piaque) non.

125 - c g: Si come mul (cost le primitive edizioni di Foligno. Jesi e Napoli).

» - a: ch' i fui.

» - h: ch' io fu'.

» - a: Fuzi. (\*)

126 - v: bestia pistoia.

» - e: pistoria (error di penna anche al verso 143, perchè al Canto XXV ha pistoia; il q ha pistoria al verso stesso 143).

127 - s t v: digli.

» - q: che 'l non.

» - a: muci (e cost: cruci).

128 - a: domanda qual.

» - b: domanda che (come le quattro edizioni primitive il Roscoe, e il Filippino).

» - c e f q h i l m o p q r v: dimanda qual.

» - n: dimanda qua. » - s: dimandal che.

- t: dimanda che.

<sup>(\*)</sup> Il Witte annunziò un Van di Fucci; cotal modo è nel Codice di Roscoe, e si accorda benissimo col Commento del Lana dove dice uno Vanni di misser Fuccio de' Lazzari bastardo (pag. 398 Vol. 1.º del Dante col Lana, edizione bolognese).

chioluidi huom disangue e di corucci
El peccator chentese nosinfise
ma dirizzo uerso me lanimo eluolto
e di trista ugognia se dipinse
Piu disse miduole che tu mai colto
nela mifia doue tu me uedi
che quando fui delaltra uita tolto
Io no posso negar quelche tu chiedi

135

130

V. 129 - a: Ch' il yidi uomo di sangue e di cruci.

in giu fui messo tanto pchio fui

» - b: Ch' io 'l vidi uomo (huomo) di sangue e di crucci.

» - d: Ch' io 'l vidi uom di sangue e di crucci.

» - c f g h i l n o p q: Ch' io il vidi uomo di sangue e di crucci. (Così il Guinigi, diciassette parigini visti dallo Zani Ferranti, il Cassinese, la Vindelina, le quattro edizioni primitive e il Filippino). (\*)

130 - h n: Il peccator.

» - meno a tutti: che intese.

131' - tutti: drizzò.

132 - tutti: si dipinse.

133 - a: Poi mi disse più mi duol che tu m' ha' (ma) colto.

» - gli altri: Poi disse più mi duol che tu m' hai colto.

134 - h: dove mi (manca il tu).

» - tutti: dove tu mi (la Jesina ha: me).

135 - a i: Quando fu' (fu).

» - e f g n r s t v: Quando io fui. (Cost l' Aldina, la Crusca, i quattro fiorentini). (\*\*)

136 - c d: I' non.

» - h: chel che.

» - q: quel che chiedi.

137 - b: so' messo (somesso).

» - qli altri: son messo.

(\*) Il Buti edito va col Lambertino; ma anche Benvenuto da Imola porta crucci e chiosa ipse fuit vir sanguinum et cruciatuum qui.... cruciabat; e il Guinigi: pronto a dar cruciati agli altri. Dunque: crucci e non corucci.

(\*\*) Leggono come il Lambertino le quattro antiche edizioni e la De Romanis, e il Codice Vaticano, il Filippino, il Roscoe e l'Angelico.

ladro ala sacrestia di belli arredi Et falsamte fu apposto altrui ma pche dital nista tu no godi semai sarai difuor dailuoghi bui Apri li orecchi almio anuzio eodi pistoia inprima dineri se dimagra

- V. 138 a b c: sacristia.
  - » b c d q h n q: di belli (anche il Bartoliniano).
  - » − b: arriedi.
  - » m (errato): arri.
  - 139 a b c e f o p r s t v : già fu. (Così Buti edito, il Burgofranco, il Rovillio).
  - » d q h i l m q: fu gia (anche l'Anonimo del Fanfani, il Santa Croce, il Gaetani).
  - n (errato); gia fui.
  - a: imposto.
  - » g: aposta (Cassinese fu gia posto, forse giaposto). » - q: oposto. (\*)
  - 141 a d n: sarai di là da luoghi.
    - » b: di fuor da.
    - » s t v: sarai fuor da.
  - » gli altri: sarai di fuor de'.
  - 142 a: gli orichi al mio annuncio e odi. » - e: l' orecchie.

    - » a s: le orecchie.
    - » gli altri: gli orecchi.
    - » q: núncio.
  - 143 e q: Pistoria (come e al verso 126).
  - » a: impria. » - meno h i n q r gli altri: in pria.
  - a q r: di negri (e così il Riccardiano 1028, il Bartoliniano e la Crusca).
  - e: dei neri.
  - i s t v: de' neri (anche il Buti Magliabechiano).
- (\*) La Jesina legge come il Lambertino.

poi fiorenza riñuoua gete e modi Tragge marte uapor diualdimagra che ditorbidi nuuoli inuoluto e co tepesta impetuosa e agra Soura capo picceno fia phattuto ondei repente spessera lanebbia

```
V. 143 - m: de' negri. (*)
    » - tutti: si dimagra.
   144 - a: Firencia.
    » - h i n o p q r t: Firenze.
    » - c: rinnuova.
      - d: nuove.
      - e: Fiorenza poi rinova.
    » - gli altri: rinnova.
    » - b d f g h i l m n o p q r s t v: genti.
   146 - a: nuovoli 'nvoluto (nuovolinvoluto).
    » - b s t: di turbidi - v: da torbidi.
    » - meno b tutti: Che è.
    » - s t: è involuto (anche la Jesina).
   147 - meno a s t v tutti: ed agra.
   148 - c q h i l m n o p q r: sopra.
    » - e: Epicen (Antaldi: e Picen).
     - n: piceno.
    » - q: abbattuto.
   149 - a t v: Ond' e' (onde) repente.
     - i (errato): Ond' e' (onde) rotente.
     - b: spezzarà.
      - i: speciarà.
       - q: spazzerà.
       - gli altri: spezzerà.
```

<sup>(\*)</sup> Il Gaetani ha Neri, e così la Vindelina, la Nidobeatina, il Poggiali, l'Anonimo del Fanfani, così gli storici tutti (e più Gio. Villani VIII,44) e così il Lambertino col resto de' nostri Codici. Il Buti edito ha de' Negri nel testo, poi nella chiosa: e si partiranno li Neri. Il Witte si prese il Negri!

## sicogne bianco ne sara feruto E decto lo pehe doler te debbia

150

V. 150 - tutti: ogni Bianco.

- » e: siria.
- » a 1: serà.
- 151 a: dolor.
  - » n: l' ho 'nperchè (lonperche).
  - » tutti: l' ho perchè. (\*)
- » b d g h i l m n s t v: doler ti (anche il Buti edito, il Còdice di Brusselles, il Guinigi, 24 parigini visti dal Ferranti, il Cassinese).
- » e q: doler te.
- » gli altri: doler ten debbia.

(\*) Il Guinigi e il Buti magliabechiano portano dicolo; è mala lettura del t preso per c: dev' essere ditolo per dito l' ho come nel Frammentario bolognese che ha dite per dito. Al Lambertino manca adunque sul te l'abbreviatura dell'a.



## CANTO VENTICINQUESIMO

Al fine dele sue parole illadro lemani alzo co amendue lefiche gridando tolle idio chate lesquadro Daindi inqua mi fuor leserpi amiche percuna li sauolse allora alcollo

```
V. 1 - a: suoe.
```

 <sup>=</sup> q : el ladro.

<sup>2 -</sup> e o t: Alzo le mani.

<sup>» -</sup> a b c e f g i l m q s t v: ambedue.

<sup>» -</sup> o p r: ambeduo (come la Crusca e i quattro fiorentini).

<sup>3 -</sup> a b c g l m: togli idio (così l'antica edizione di Jesi).

<sup>» -</sup> d e f h i n o p q r: togli dio (come il Vaticano, l'Aldina, la Crusca, i quattro fiorentini).

<sup>» -</sup> t: tolli dio.

<sup>» -</sup> s: tolle dio. (\*)

<sup>4 -</sup> tutti: fur.

<sup>» -</sup> a g: le serpe (anche la edizione Jesina).

<sup>5 -</sup> a g: s' avolse intorno al (anche il Cortonese).

<sup>» -</sup> n: alotta.

<sup>(\*)</sup> Io penso che il tulli sia qual togli, ricordandoci del valore antico due i per gi; e con'era usato ed abusato l' i per e, come l'e per i, il tolle sia quale il tolli, e quindi togli. Il Sicca accettò l' interpretazione di to' le ( prendile, le fiche). Ha tolle anche il Triulziano giù Bossi spogliato dal Mussi. Togli Iddio veramente hanno il Landiano e il Triulziano 47 come le antiche edizioni di Foligno, Mantova e Napoli.

come dicesse inõuoglio chepiudiche
Et unaltra alle braccia e rilegollo
ribaidendo se stessa si dinanzi
che no potea conesse dare uncrollo
Aipistoia pistoia che no stanzi
dincenerati i siche piu no duri

10

- 1) Manca all' a il segno dell' abbreviatura (a).
  - V. 6 a d: dicesse non vuo' (Antaldi e il Bartoliniano: non vo').
    - » b: dicesse non vuo che tu diche (altra mano corresse i' non).
      - » v: dicesse non vo che tu diche.
      - » q: dicesse i' non vo più che diche.
    - » s: dicesse non voi.
    - » gli altri: dicesse i' non vo'.
    - 7 a b c o p: E un' altra.
    - 8 a g h i n s t v: Ribattendo (come hanno l'Aldina, il Florio, il Bartoliniano, il Roscoe, il Filippino, il Buti magliabechiano, il Triulziano spogliato dal Mussi, la Jesina, il Burgofranco, il Rovillio, il Sessa. Rebattendo ha il Cortonese l.
    - » q: Ribattendo se stessa dinanzi. (Il Cataniese: Rebadendo se medesima dinanzi).
    - » a: dinanci (e così: stanci avanci).
    - » gli altri: Ribadendo (come la Minerva e il Fulgoni). (\*)
    - 9 a : essa.
    - 10 meno a tutti: Ah Pystoia. (L'Antaldi: Pistoia Pistoia perche).
    - » f g r: stanzi.
    - » q: instanzi.
    - 11 q (errato): di generarti.
      - » h: dicenerarti (manca al di il segno del mancante n).
- (\*) La voce del Lambertino è, pare, la più antica, la qual perduto l' i di bai rimase qual l'hanno il Landiano, gli ambrosiani, i parmigiani, i Triulziani, ecc. ed è anche la sola vera per quello che esprime. L'errore dev'esser derivato dall'aver traveduto ribactendo in ribadendo.

poi chen malfare il seme tuo auazi
Per tucti icerchi delnferno scuri
no uidi spirto indio tanto supbo
no quel che cadde a tebe giu da muri
El senfuggi cheno parlo piu uerbo

15

V. 12 - a: si avanci (ma il si è d'altra mano e nell'interlineo).

» - b c d o p s t v: in mal fare il seme tuo.

» - g l: lo tuo seme (così il Riccardiano 1028).

» - h: al seme.

» - n: mal fare il sieme.

» - qli altri: che in mal far lo ( Crusca: lo tuo mal seme). (\*)

13 - a: de lo inferno.

= b : dello 'nferno.= c : de lo 'nferno.

» - c: de lo memo
» - d: dell' onferno.

» - e f g h i l m n q r: dello inferno (anche Buti edito).

- e f g h i l m n q- s l v : dell' inferno.

» - meno a d s t v tutti: Oscuri. (\*\*)

14 - a l: spirito.

» - f h n: vid' io spirto (così anche la Jesina).

» - f: spirto tanto en dio superbo.

» - s t v: Spirto non vidi in dio. (\*\*\*)

15 - a: di muri (anche l'edizione antica di Jesi).

» - t: dai muri.

» - e f l m n q r: de' muri.

16 - b c d i n o p s t v : E. (Il Cataniese: El fuggì; il Cortonese: El si partì).

» - tutti: si.

(\*) Leggono come il Lambertino le quattro antiche edizioni, il Codice Gaetani, il Santa Croce, il Filippino, il Cortonese. Il Cataniese: Poiche mal far; dovea essere: Poiche.

(\*\*) Come il Lambertino hanno scuri anche le quattro antiche edizioni, il Filippino, il Cassinese, il Buti edito, il Vaticano, il Roscoe. Il Filippino poi col Gaetani, il Berlinese e le antiche edizioni di Foligno,

Mantova e Napoli porta tutti cerchi. Ciò vale: tutt' i cerchi.

(\*\*\*) Stanno col Lambertino anche il Codice Filippino, il Cortonese, il Bartoliniano, le edizioni antiche di Mantova, Napoli e Foligno, il Cassinese, quella del Sessa, il Laurenziano XL,7, e la Vindelina, tutti i quali fuggono il dindi (vidi in dio) molto molesto della Crusca, dell'Aldina, del Vaticano, del Berlinese, e dei quattro fiorentini.

e io uidi un centauro piendirabbia venir chiamado oue oue lacerbo
Marema no credo che tante nabbia quante biscelli auea supla groppa infine oue comicia nostra labbia
Soura lespalle dietrodala coppa co lali apte ligiacea un draco e quello affuoca qualunga sintoppa
Lomio maestro disse questi e Caco che soctol sasso dimote auentino disangue fece spesse uolte laco

20

25

- V. 18 b l m o p: gridando (come il Gaetani e il Berlinese, la Crusca e i quattro fiorentini). (\*)
  - 19 a l m: credo che (come il Cassinese).
  - 20 a: elli (Antaldi: bisce quante egli).
  - » i: in sulla groppa.
  - 21 a b d o p: Infino ove.
    - c e f g h i l m n q r: Infin ove.
    - » s t v: infin dove.
  - 22 e f g h i n o p q r: Sopra.
  - » a: drieto.
  - 23 h n: ali aperti.
  - -g l m n : gli.
  - > -b d e f r s t v: ale aperte.
  - » meno g tutti: gli giacea.
  - 24 e g: qualunche.
  - » r: qualunqua.
  - 25 m: Lo buon maestro.
  - » f i m: quegli (come Burgofranco, Rovillio e la Crusca.

    Il Codice Cortonese: quello è).
  - 27 e: molte volte.

<sup>(\*)</sup> Le quattro edizioni più antiche, e quella del De Romanis, il Filippino, il Cassinese, il Vaticano, il Roscoe, quindici de' Codici del Valori e l'Angelico stanno col Lambertino; ma con quel domandar non si chiama, ben se si alza la voce per farsi udir da lontani, o da chi e in fragore, è degno il gridare, se mai il chiamare non si abbia per clamare che pur vale gridare.

Non ua co suoi fratei pun camino plo furto che fradolente fece del grande arméto chegliebbe auicino Onde cessar le sue ope biece socto lamazza dercule che forse linedie cento e nosenti lediece Mentre chesi parlaua edel trascorse e tre spiriti uener socto noi dequali neio ne ilduca mio sacorse

30

35

V. 28 - i m: suo' (suo).

-g: per il.

- 29 a g h q t v: fraudolente fece (ma l' u di questo Codice a è quasi nell' interlineo sopra un vuoto tra fra e dolente).
  - » b c d e f q i r s: che frodolente fece.
- » e: ch' el.
- » g: ch' i (chi).
- » h: ch' ei (l'edizione dello Zatta, e il Codice Vaticano).
- » celm nop: che frodolente ei fece (come Antaldi). (\*)
- 30 b: vecino (scambio dell' i coll' e).
- 31 g: cessar le sue opre.
  - » l: cessano le suoi.
- » s: parole biece.
  33 meno a g tutti: gliene diè.
- » b: li diece.
- 34 a: parlava el.
- 34 a: parlava el.  $\Rightarrow -l$ : e el.
- » meno g gli altri: ed ei (Antaldi: ed oltra corse).
- 36 meno b d tutti: De' quai.
  - » s: De' quai nè il Duca mio ne io m' accorse. (Così anche il Santa Croce originale).

(\*) Tutti portano furlo col Lambertino e s'accordano colle antiche edizioni di Mantova. Foligno, Napoli e della Minerva, col Filippino, col Cassinese, col Guinigi, col Cortonese e col Roscoe; ma è chi sostiene la volgare: per lo furar. Il fece di vero sta meglio con furto che con furare. Anche il Lana nel Commento ha furto. V. pag. 403, Vol. 1.º del Dante col Lana, edizione di Bologna. Assai Codici poi veduti dal Valorie da suoi compagni portano furo.

Senon quando gridar chisete uoi
pche nostra fauella siristette
e intendemo pur aessi poi
lo nogli conoscea ma ei seguette 40
come suol seguitar palcuncaso
che luno nomar unaltro puenette
Dicendo cianfa douefia rimaso
pchio acciochelduea stesse intento
mi posiildito su dalmeto alnaso 45
Setuse or lector a credar lento

V. 37 - a: chi seti.

» - s: quando ei gridar.

38 - b c d g l m n o p t v: novella. (\*).

39 - f g h n t. Attendemmo (come i Codici veduti dalla compagnia Valori, il Cortonese e il Cataniese).

40 - meno a b s t v gli altri: Io non gli.

42 - a: che l' un nomar un l'altro.

» - b c d g h i l m n q t: l' un nomar un altro (così le quattro primitive edizioni del poema, quelle della Minerva e del De Romanis, quasi tutti i Codici parigini veduti dal Ferranti, il Cassinese, il Filippino, il Cortonese).

» - s: un altro che l' un nomare.

» - v: che l' un nominar l'altre (tale ha l'edizione del Sessa altrest: e il Guinigi: nominar un altro).

» - gli altri: l' un nomare all'altro (come la Crusca, l'Aldina, la Cominiana, i quattro Fiorentini, il Burgofranco, il Rovillio, il Fulgoni).

43 - b: Ciaffa:

» - l: romaso.

44 - tutti: attento.

46 - tutti: sei or lettore a creder.

(\*) Han novella anche il Codice Gaetani, il Cassinese e l' Imolese; la tennero il Foscolo e il Witte. Io non l'accettai e serbai favella come più naturale e più vera: avvegnachè se è vero che la storia di Caco si arrestò fu perche Virgilio ristette dal parlare, quindi ristette la favella. Il Torricelli postillò il suo estratto dal Frammentario napoletano coll'avviso di variante notevole il favella.

cio chio diro no sara marauiglia che io cheluidi apena ilmicosento Comio tenea leuate inlor leciglia e unspente con sei pie se lancia dinanzi aluno e tucto alui sapiglia Coi pie dinanzi li auinse lapăcia e coli anterior lebraccia prese poi li adento e luna e laltra guacia Lideretani ale coscie distese

50

e miseli lacoda tramendue

55

V. 47 – a : serà.

- » b: meraviglia (accettato dal Foscolo per evitare le molte a).
- 48 meno a tutti: Ch io che il vidi.

» - t v: mel.

49 - meno a b tutti: Com' i' (l'edizione De Romanis: com'ei).

50 - a: con sè piè.

- » meno a tutti: si lancia (l' Antaldi si slancia come il Bartoliniano 1.
- 51 a: s' attiglia (satiglia).

52 - tutti: Coi pie' di mezzo.

53 - n: E con le (cole; scambiato l' i coll' e).

» - i: apprese.

54 - a c q s: addentò l' una (cost anche le antiche edizioni di Napoli e Foligno, e il Codice Filippino).

» - tutti: gli addentò.

- 55 b. c d e f h i l m n o p q r: Gli diretani.
  - » meno a m tutti: cosce.

» - m: coste.

- c p : discese. (\*)

56 - a: tramindue (che fors' era quel del Lambertino preso per i, senza punto, un cattivo e).

» - b d e f p: trambedue - r: tranbedue.

(\*) Hanno d retani come il Lambertino anche le quattro primitive edizioni, e il Codice Filippino. Recano discese le edizioni di Foligno e Napoli, e sta nei margini del Santa Croce, ma in molti Codici, e spesso, è la presa di c per t.

e dietro ple reni su laritese Ellera barbacata mai nonfue adalbero come lorribil fera co laltrui menbra auiticchio lesue

60

- V. 56 c l: intrambedue (come le antiche edizioni di Foligno, Jesi e Napoli, il Codice Gaetani, e la Vindelina come intr' ambedue).
  - » q: entrambedue (scambio dell' i coll' e).
  - » h n: tra amendue.
  - » q t v: tra ambedue (cost le edizioni di Burgofranco e Rovillio, e i Codici Bartoliniano e Roscoe). (1)
  - 57 a: per le rine.
    - » 0: drieto.
  - » e q: per li reni (come la Jesina).
  - q o : su la tese.
  - > -b c f h i l m p r s t v : per le ren su. (\*\*)
  - 58 a g h v: abarbacata (così hanno i Codici della Crusca, il Bartoliniano, il Filippino, il Roscoe e le edizioni antiche di Foligno e Napoli).
    - » f (errato): abarcata.
  - » meno t gli altri: abbarbicata. (\*\*\*)
  - 59 a q: ad albore.
    - » e: ad arbor (cost il Cassinese e la Jesina).
    - > -h n: all' albor.
    - » r: ad albor (come il Cassinese).
    - » gli altri: ad alber (e così l'Aldina, i quattro fiorentini, le stampe di Rovillio e Burgofranco, e i Codici Vaticano, e Cortonese, e alcuni della Crusca).
    - » q: si con l' (scambio dell' m coll' n).
    - » qli altri: si come l'.
  - 60 tutti: Per l'altrui membra (a: altrue, per lo scambio solito dell'i coll'e).
- (\*) Soli tre nostri Codici leggono come il Lambertino a cui si accompagnano il Cortonese, la Nidobeatina, il Riccardiano 1005, l' Aldina e la Crusca.
- (\*\*) Qual porge il Lambertino e quale i Codici d g n, mostra il Bartoliniano che accortosi dell'abbondanza del numero sopprimette il su.
- (\*\*\*) Dà barbacata anche il Berlinese. Il Cortonese ha barbicata come la Jesina.

Poi sappiccar come dicalda cera fosso stati e mischiar lor colore ne lun ne laltro gia parea sil chera Come pecde inanzi dalo ardore plo papiro suso un color bruno che no e nero ancor elbiaco more Lialtri due riguardauano e ciascuno gridaua ome agnel come timuti

65

V. 62 - a: meschiar.

- » g (errato): inviscar (fors' era emiscar e fu mutato nell' in l' m, e l' e in i). (\*)
- 63 a: Nessun nè l'altro.
- 64 b t: nanti.
- » t: dell' ardore.
- » gli altri: dall' ardore.
- 65 b (errato): papiro suo.
- 66 a: ancora il.
  - » meno a b c d o p gli altri: e il.
  - » meno a b e d c
- » s: Che non è vivo (anche l'edizione del De Romanis e il Codice Angelico).
- 67 b s t v: Li altri d: Gl'altri il resto: Gli altri.
- » 1: du iriguardavano.
- = e f h i m q r: duo.
- » a: lo riguardavano (come Buti edito).
- » c d g m: il riguardavano. (\*\*)
- 68 a: oime s t v: ohime. (La Jesina: oime).
  - » q: oyme.
  - » a: angel (anche il Gaetani, il Berlinese, l'Angelico e l'edizione De Romanis, la Burgofranco, la Rovillio e l'Aldina).

(\*) Il Cortonese e le antiche edizioni di Foligno, Mantova e Napoli tengono fossero state.

(\*\*) Il Landiano porta anch' esso il ma da altra mano. Anche l'Antaldi tiene il, e lo tengono il Filippino, e le edizioni antiche di Foligno, Mantova e Napoli. Penso che il parmigiano segnato l provenga da Codice che avesse dui (per due pel solito scambio dell'e coll'i, e viceversa) riguardavano, e non piuttosto come reca il Cassinese du il riguardavano. Vedi v. 70: g h. vedi che gia nonse ne due ne uno Gia eran lidue capi un diuenuti quado ma paruer due figure miste inuna faccia oueran due pduti Fersi lebraccia due diquatro liste le coste cole gambe iluetre elcasso diuener mebra chenofur maiuiste

70

75

V. 68 - s: agelo (fors' era: agelo).

» - t: agnol (tale ha il Codice Poggiali).

» - f (errato): da tutti muti.

69 - r: du'.

» - n: duo.

» - q: semo (per se ne) due.

70 - a: li doi.

» - meno b g h q gli altri: duo.

» - y h : dui.

71 - a: ne parve due figuore.

» - b: m' apparve.

» - e d g h l m n o p q r t: n' apparver. (Cost il Burgofranco, il Rovillio, la Crusca, il Comino).

» - e: mi parver.

.» - i: n' apparve (fors' era: n' apparve, e ciò sia detto anche pel Cataniese e la Jesina: questa poi ha: ne).

» - r: v' apparver (fu letto u un n; era certo: n' apparver).

72 - b: ov' era -c: dov' eran.

» - c d o p: duo (cost avea anche l'a, ma si perdette l'o, e rimase du).

73 - g: Fecie.

» - c d o p: braccia duo.

» - t: braccia lor.

74 - a: cosie. (\*)

» - meno b c d o p gli altri: e il casso - a: el casso.

75 - e: Diventar.

» - a: ma' viste.

<sup>(\*)</sup> Questo amanuense lesse per : un c malscritto, come quel del Lambertino lesse per t un c unito all's; errore frequentissimo in molti Codici.

Ogni primaio aspecto iuiera casso due e nessun lymagine puersa parea e tal sengio colente passo Comel ramarro socto la gra fersa dei di caniculari cabiado siepe folgore parse lauia atrauersa Siparea uenendo uerso lepe deglialtri due un fpetello acceso liuido e nero come gran dipepe

80

```
V. 76 - s: primiero (la Jesina: primaro).
```

<sup>» -</sup> a: chasso.

<sup>77 -</sup> a: nessuno.

<sup>» -</sup> tutti: imagine.

<sup>78 -</sup> a b d e f h i o p q r s v: già (e così Burgofranco, Rovillio, la Cominiana, ecc.)

<sup>» -</sup> n: Pareva.

<sup>» -</sup> n t: gì (così anche il Cortonese).

<sup>» -</sup> tutti: lento. (\*)

<sup>79 -</sup> efqhilmnqrstv: Come il.

<sup>80 -</sup> a: Dei di - b (errato): Die di - gli altri: De' di.

<sup>» -</sup> b c e f g i l m r v : cangiando (cost colla Crusca, il Cassinese, la Cominiana, il Cortonese).

<sup>» -</sup> a b s t v: sepe (Buti edito: siepe).

<sup>81 -</sup> a n: pare.

<sup>» -</sup> e: traversa (anche il Riccardiano 1028. Il Cataniese ha: che la via).

<sup>82 -</sup> b c d: Si pareva (anche il Cortonese, il Vaticano, l'edizione De Romanis e le antiche di Foligno, Mantova e Napoli).

<sup>» -</sup> g: Sì parea.

<sup>83 -</sup> e: doi - g: dui.

<sup>» -</sup> a: acenso (ma l' n è segnato da cancellarsi).

<sup>84 -</sup> n: Lurido.

<sup>» -</sup> r: e nero come un gran (la Jesina: negro).

<sup>» -</sup> s v: e ner come granel (anche il Cortonese. Il Commento anonimo dato dal Fanfani accenna a granello).

<sup>(\*)</sup> Come legge il Lambertino leggono , oltre agli altri nostri Codici , il Filippino, il Cassinese e le edizioni di Foligno, Mantova e Napoli.

Et quella parte donde prima epreso nostro alimto alun dilor trafisse poi cadde giuso inazi alui disteso Lo traficto il miro ma nulla disse anzi coipie fermati sbadigliaua pur come sono o febre lassalisse Egli il fpente e queilui riguardaua lun pla piaga elaltro pla bocca fumanan forte elfumo siscotrana

. . .

V. 85 - e g h q: In quella.

» - r: En quella.

» - a b c d f g h i n q r: onde prima è preso. (\*)

86 - n: elimento.

» - a: trasfinse (coll' n segnato da cancellarsi).

87 - a: innanci a.

» - t: innanzi a (così il Cortonese, e le antiche edizioni di Foligno e Napoli).

» - e: nanzi lui.

88 - e: El trafitto (la Jesina: Il trafitto).

89 - a: anci.... sbatigliava (la Jesina: i piè trafitti sbadignava. Il Cortonese: fermati isbavigliava).

» - meno b tutti: co'.

» - e: piei.

90 - a.: sonno e febre. (Il Cataniese: febre o sonno).

91 - a: e quei lui guardava.

» - s t v: e quel. (11 Cortonese: e qui).

93 - i t: Fumava - q: Fummava (manca ad ambedue il segno del mancante n sull'ultima a).

(\*) Come questi nove Codici leggono anche il Filippino, e le antiche edizioni di Foligno, Mantova e Napoli. Il Cassinese mostra onde prima era, di che i Monaci fecero annunzio qual lezione unical lo credo cotal lezione una licenza del copista che si sia accorto che onde prima è preso zoppicava d' un piede, che si sana e raddrizza col donde degli altri Codici e del Santa Croce, del Berlinese, dell'Anonimo datoci dal Fanfani, e di quelli serviti alle edizioni di Burgofranco, Rovillio, ecc. Altra simil licenza il dov' è prima del Cortonese, se non è mala scrittura di (dòde prima) dond' è prima. V. poi a pag. 556 del Vol. 3.º del mio Dante col Lana, edizione bolognese, il dritto di tener per giusto e vero il donde.

Taccia lucano omai ladoue tocca del mifo sabello e di nassidio e atenda audir quel cora schocca Taccia di camo e dartusa ouidio che sello infpente e quella infonte puerte poetando io no la inuidio Che due nature mai afronte afronte no trasmuto si chamendue leforme

100

95

V. 93 - a e f l m n o p r v. s' incontrava (al Landiano è sicontrava, per manco del segno sull' i per l' n).

» - g h q: si inscontrava (sinscontrava). (\*)

94 - a: omay.

95 - a b: Nasidio.

» - b: Sabel.

96 - g: ch' or si tocca (anche il Cassinese).

» - l (errato): ch' or si scoppia.

» - meno d gli altri: ch' or si scocen. (:)

97 - a: cadmo e aretusia - g: et arethusa.

» - d (errato): camo e d'arctusa. .

» - gli altri: Cadmo e d' Aretusa.

98 - meno a tutti: se quello.

99 - q: Poetando converte.

y - 4. I octando converte

= a : non lo 'nvidio.= l m : i' nollo invidio.

» - gli altri: in non l'invidio.

100 - a: may.

». - c d: duo.

101 - d: transmutò.

» - s: trasmuton - v: trasmutor. (Credo che amendue siano trasmuton che fors' è la voce vera).

(\*) I Codici Filippino, Vaticano, Bartoliniano, Roscoe, Augelico, diciannove Parigini visti dal Ferranti con quel di Brusselles e le edizioni antiche di Foligno, Mantova e Napoli, e il Cassinese leggono come il Lambertino. Così ha il Lana per citazione in suo commento (V. il Dante col Lama, edizione bolognese, Vol. 1.º pag. 409); il Commento anonimo dato dal Fanfani dicendo si scontravano insteme lascia supporre che il testo che avea innanzi fosse si scontrava.

(\*\*) Come il Lambertino legge il Triulziano già Bossi, spogliato dal Mussi. acambiar lor materie fosser prote
Insieme sirisposer atai norme
chel fpente lacoda inforca fesse
elferuto ristrinse insieme lorme
Legambe conle coscia seco stesse
sapiccar siche inpoco lagiuntura
non facea segno alcun chesiparesse
Togliea lacoda fessa la figura
che se pdeua la elasua pelle
si facea molle e quella diladura

Io uidi intrar le braccia plascielle

105

110

V. 101 - a: ambeduo.

» - e g l q r s t v: ambedue.

102 - a s: matere fosser.

» - b: materia esser.

» - g l q t v: materia fosser (anche il Cortonese, il Roscoe, l'Antaldi, e dodici parigini veduti dallo Zani Ferranti).

» - c d h i m n: matera (lale hanno molti Codici veduti dal Valori e da suoi compagni, il Cassinese, e quello di

Brusselles esaminato dal Ferranti).

103 - a b g h: rispuosero.

104 - efghilmnqrstv: che il.

105 - d n: E 'l trafitto.

» - i: Il feruto.

» - s v: E 'l ferito.

» - gli altri: E il feruto.

106 - tutti: cosce.

108 - b: fece (corretto da altri in facea).

109 - b: toglieva.

-f: tolleva. -110 - tutti: si.

» - a c: perdea.

» - s: spandeva.

» - e: di là.

111 - a: Si facie.

112 - meno h q tutti: entrar .... ascelle.

de doi pie dela fiera cheran corti tanto alungar quato acorciana que Poscia lipie dirietro insieme atorti

115

1) L'e è ormai sparito dal Codice.

```
V. 112 - q (errato): Io vidi le braccia per lo stelo.
    » - a: stelle (preso t per c, error frequente nella congiun-
          zione coll' s).
   113 - a: E duo.
    » - b h : E i due.
    » - i: I due.
    » - s: E doi piei.
    » - t: E due.
      - v : E du'.
    » - gli altri: E i duo. (*)
   114 - b \ d \ t: accordianon. (**)
   115 - a b c d q h i l m n o p q s t v: li piè.
    » - e: li piei.... accorti (letto due tt per due ce error fre-
          quente).
    » - r: i pià. ·
     - f: il piè.
    » - b c c g h s t v: di retro.
    » - i q: dietro.
```

(\*) Quantunque dallo Zani Ferranti si lodi l'ommissione dell'articolo, affermo io che è errore perchè quivi è indicazione de'corti; per ciò
non hanno autorità i suoi sette parigini, nè il Brussellese, nè il Buti
magliabechiano e, in questo, neppure il Landino. Piuttosto si può correggere apostrofando l'e maiuscolo, il che non usavano gli amanuensi antichi. Così non è vero che il serpe avesse quattro piedi come dice il
Ferranti, ma sei come si ha dal contesto dal verso 50, al presente.

(\*\*) Con questa lezione l'allungar dovrebbesi scrivere allungâr, cioè allungarono. La Crusca ebbe scorciaran, e tal forse avea l'esemplare da cui provenne il Codice grande cartaceo dell'Archiginnasio Bolognese da noi segnato q il quale ha malamente cruciavan; la Jesina tiene acurlavan che fors' era scurtavan. Noto per altro che il Landiano è stato in questa voce ritocco, ma noto altresi che l'Anonimo datoci dal Fanfani diec: e' due piedi del serpente, ch'erano corti a fare le braccia dell'uomo, tanto allungorono quanto quelle dell'uomo accorciorono ».

diuentaro lo mébro che luom cela elmifo delsuo nauea due porti Mentre chelfumo lunoelaltro uela di color nuouo e generalpel suso pluna parte e dalaltra dipela Lun sileuo elaltra cadde giuso no torcendo po lelucerne empie

120

Lun sileuo elaltra cadde giuso no torcendo po lelucerne empie socto lequai ciascun cabia muso Quel chera diricto iltrasse uerletĕpie

```
V. 116 - i: Diventar.
```

- » q: Diventaro.
- » v: le membra.
- 117 a: n' avie duo.
- » b: duoi.
- = l r : du'.
- » d h: sorti. (\*)
- 118 b (errato): l' una.
  - = q: l' un fumo e.
- 119 b: novo.
  - » s: genera pel.
  - -efghilmnqrtv: ilpel.
- 120 d n: Da l' una parte (così l'Angelico e l'Antaldi).
- » e r s t v: da l'altra dipela (cotale hanno il Buti edito, il Guinigi e quattro parigini veduti dallo Zani Ferranti).
- » a: dall' altra 'l dipela.
- » b c d e f g h i l m n o p q: da l'altra il dipela.
- 121 tutti: e l'altro.
- 123 tutti: sembrava.
- 124 tutti: dritto,
- a b c d g h i q r s: ver le tempie.
- » t: per le.
- » v: dritto trassen.

<sup>(\*)</sup> Poichè l'Antaldino ha scorti letti per sc il p, io direi che l'error 10 partisse dall'esemplare innanzi, da cui altri dimenticasse la seconda ettera, ovvero del p dimenticasse la parte curva, e quindi ebbe sorti.

editroppa materia che lia uene uscir liurecchi dele gote sciempie Cio che no corse in dietro si ritene di quel souerchio fe naso lafaccia elelabbra ingrosso quato puene Quel che giacea il muso înazi chaccia

130

125

```
V. 125 - a f g h l m: matera.
```

- a: ch' in la (chilla).
  - q: che li.
  - t: che la (forse: chela, ossia che 'n la).
  - v: che gli.
  - » q h i n: che gli (chelli) avenne.
  - » e: che li advenne.
  - -b c d o p : che 'n la' venne.
- » meno r gli altri: che in là venne.
- 126 e r: l' orecchie.
- » h: le orecchie (come i Codici Bartoliniano, e Roscoe, e la Jesina, il Fulgoni e la Minerva).
- s: uscir orecchie. - t v: li orecchi.
- » gli altri: uscir gli orecchi.
- 127 q: forse (mala lettura del t per c; frequente vizio).
- » a: indrieto si (aveva avuto essi, cioè: e si).
- » d: ei si.
- » e: o si.
- » r: e se.
- » gli altri: e si ritenne.
- 128 ef h i m o p q r s: fe naso alla (come il Buti edito). (\*)
- 129 i: E le braccia.
- 130 meno a b c d i tutti: giaceva.
- » a: innanci (manca la coda al c per esser z).
- » e r: innanzi il muso.

<sup>(\*)</sup> Il Buti napoletano legge come il Lambertino, e nel Commento soggiunge che diventava umano. Cotal leggono il Filippino, il Roscoe, il Cassinese, le antiche edizioni di Foligno, Mantova e Napoli, e le successive di Burgofranco, Sessa, Rovillio e l' Aldina.

e li urecchi ritira pla testa come chaccia le corna lalumaccia Et lalingua che auea unita e presta prima aparlar siprende e la forcuta nelaltro sirichiude el fumo resta

135

Lanima chera fiera diuenuta sufolando si fuggio pla ualle

- V. 131 e n r: le orecchie.
  - » gli altri: gli orecchi.
  - 132 tutti: face.
  - » a: lugmagcia.
  - 133 a c: ch' avea.
  - -b d p : ch' aveva.
  - » gli altri: che aveva.
  - 134 c (errato): si fonda.
    - » l (errato): si fonde (anche il Cataniese, e le antiche edizioni di Foligno, Mantova e Napoli).
    - » qli altri: si fende.
    - » h (errato): alla forcuta,
    - » n (errato): ha la forcuta.
  - 135 g: si rinchiude (anche il Cassinese).
  - » meno a tutti: e il fumo.
  - 136 a: divinuta.
  - 137 a b c d f h n s: Suffulando si fuggì per la valle (e a questo modo leggono l'originale del Santa Croce, il Buti edito, il Cortonese, il Cassinese, il Filippino, e l'antica edizione Mantovana).
  - » i l r v: sufulando si fugge per la valle (tale hanno i Codici Bartoliniano e Roscoe, e la edizione del Sessa, l'Aldina, la Crusca, e quella del Becchi, o de' quattro fiorentini).
  - » e: Sufulando sen fugio per la valle (così tre patavini).
  - » q q: Sufilando sen fuge per la valle.
  - » m: Suffulando fuggia per la valle.
  - » t: Si fuggi sufilando per la valle. (\*)

(\*) Non sarà oziosa sovrabbondanza l'aggiungere alcune altre citazioni prima di scendere alle considerazioni. Il Cataniese e il Codice Antaldi portano: Sufulando si fuggi per quella valle; il Vaticano seguito dal e laltro dietro a lui parlando sputa Poscia li uolse lenouelle spalle e disse alaltro io uo che buoso corra

140

V. 138 - a: drieto.

» - h n: a lei (cost anche l'edizione antica della Minerva). (')

129 - h: si volse.

» - meno a h tutti: gli volse.

140 - e: io vôi (noy, voglio).

» - gli altri: I' vo'.

Foscolo: Si fugga sufulando per la valle, come hanno le stampe di Burgofranco e di Rovillio; l' Imolese: si fuggio sifilando per la valle; il Sicea poi adottò: si fuggi sibilando per la valle. Io tenni al mio Dante cel Lana quel che la Cominiana recava e il Segretario della Crusca serbò: Si fugge per conservar l'accordo contemporaneo dello sputo, ne mi pento peppur per quello che avviserò nella nota al verso successivo. E quivi penso che ben da principio siasi errato scrivendo un i in vece d' un e (come a migliaia di tali fatti accaddero, e dell' e per l' i) pel manco del punto che allora e poi altresi fu, e per una qualche stortura dell' asta della lettera, che i paleografi benissimo travedono. Quindi ove sta scritto fuggi o fuggi dev' essere stato primitivamente fugge. Nessuno legge come il Lambertino, ma gli si accostano due de' nostri Codici e l' Imolese: magrezza di numero tutta di licenza o ignoranza di amanuense come la trasposizione del sufolando, e la scrizione sua in sufilando, o sifilando, dond' altri soccorse al Sicca il sibilando. Il Lana, e quella parte dell' Ottimo, che è del Lana, tengono al Commento in questo luogo sufelano, stivelano, subelano, e basta esaminare il Codice Riccardiano 1005 rispetto al Lana, la stamua del Torri per l'Ottimo. Dal subelare al sibilare la distanza è minima: rimane a sapersi se tutti i serpenti sibilino, o se alcuno sufuli. Per quel ch' jo so nessuno sufula, e il suono che mandano tutti è della laringe soltanto non avendo i serpenti labbra da intonare o articolare suono, com' è dall' uomo. Në l' uomo sufula più s' è offeso sì alle labbra da non poterle muovere. Dante usò il sufulerò al v. 104 del XXII, ma ivi è Ciampolo, uomo sano, non serpe. Fra Giordano morto il 1311 sapeva che le serpi sibilavano, e non sufolavano; e se ne veda l' unico esempio dato dai Vocabolari che non hanno fatto, e doveano, fare distinzione fra sibilare, sufolare, fischiare. - Io penso che Dante usasse il sufolare qual vocabolo comune allora (e qua e là ancora) a molti volghi d'Italia, tanto comune che, come notai, tuttavia ne confondono i vocabolari.

(\*) Avverto qui che l'Anonimo datoci dal Fanfani ebbe cura di notare che lo spulare è atto d'uomo non di serpente, na sopra aveva detto anch' egli che l'uomo, divenuto serpente, sufolava come serpente. Nemmen dunque tale scrittore sapeva la voce vera di tale animale, o usava una volgar voce. Ora indicherò un vero che il Lana indica, e io non presi al

come faccio carpon pquesto calle Così uidio la septima zauorra mutare e trasmutare e q me scusi lanouita se fior lapenna aborra

V. 141 - a: Come fee' io (fecio). (Così hanno l' edizione della Minerva, e quella del Fulgoni, e il Codice Cortonese).

» - b: Com' eo faccio (come o facc io .

» - d e f g i l m o p q r t v: Com' ho fatt' io (come il Buti edito, e le edizioni di Burgofranco e Rovillio). (\*)

142 - a: giavorra (gia uorra).

143 - tutti: qui mi scusi.

144 - o (errato): fuor.

» - q: la fera.

» - Î (errato): abbombra.

» - s: pena. (\*\*)

balzo; vero che farà punteggiare il verso diversamente da quel che si usò finora. A pag. 412 del Vol. 1.º edizione bolognese del mio Dante coi Lana, questi dice: « Quello che si trasmutò in serpe andava sufolando, e quel » serpe che si trasmutò in uomo dicea al compagno: spula.» Era dunque uno scherno che il Cavalcanti facea a Buoso degli Abbati che divenuto serpe non potea far l'atto ch' è solo privilegiato all' uomo, come più in largo il Lana scrive: « tu hai perduto egni atto umano, e perchè ti sia » più pena, mo spula.» E con ciò sia che parlare e spulare insieme non si può, quel parlando valmi dicendo, e perciò porrò dopo parlando i due punti, o il mezzo punto d'uso che prende ciò che si parla o dice. — A rinforzo della gramatica del fugge nella nota antecedente avverto che parlando così solo senz' altr' azione riman di tempo di presente, e non seguirebbe mai il fuggi.

(\*) Gli altri seguono il Lambertino che debba dare Come facc' io. Il Lana sembra persuaderci alla bontà di questa lezione. V. a pag. 412 del mio Dante col Lana, Vol. 1.°, edizione bolognese. Il Codice piccolo del l' Archiginnasio manca della parola calle che vi è posta d'altra mano.

(\*\*) Questo abbombra è stato un abbombramento di cervello o d'occhio del copista per abborra; così fera, mal visto il p e l'n, e mancato il segno dell'abbreviatura per l'altro n mancato al Franmentario napolitano. Leggono col Lambertino penna il Cassinese, il Fulgoni, la Minerva, il Codice Filippino, l'Antaldi, tre patavini, l'Imolese, il Roscoe, la Vindelina, la Nidobeatina, il Bartoliniano, e le antiche edizioni di Foligno, Mantova e Napoli. La Jesina ha vita; il Burgofranco e il Rovillio col Vaticano 3199, il Santa Croce in margine, l'Aldina e la Crusca: lingua,

V. 145 - a: mei.

E auegna che gliocchi miei ofusi fusser alquanto e lanimo smagato no poter quei fugirsi tanto chiusi Chio no scorgessi ben puccio sciacato ed era quel che sol di tre compagni cheuener prima no era mutato Laltro era quel che tu gauilli piagni

150

145

» - h: mia.
147 - a: sì tanto.
» - (all' i manca: quei).
148 - a n s t v: scorgesse (n: scorgiesse).
» - a: puzio sanchato (anche l' Imolese Puzio).
149 - b e f m i r: quei.
» - a: solo.
» - a b e f h l m q r s t v: de' tre (anche Buti edito, Burgofranco, Rovillio).
» - c: dei tre.
» - g: de' tri.
150 - s t v: non s' era (anche il Cortonese).

» - s: L'altro è.
» - meno a t tutti: Gaville.

151 - a d. L' altr' era.

e par che a lingua accenni il Commento Anonimo dato dal Fanfani, poichè ha il parlare. Il Foscolo sta per lingua, ma a me pare che Dante attenda si a diffondere queste novelle, ma per mezzo e via dello scriyere, onde può essere che ponesse lingua, e poi pensato a ciò sostituisce prima, molto più nobile e bello. Sono Codici che hanno for in vece di for, ma non de' nostri. L'Aldina s' e for, che vale se i for. L'egregio Barlow di ventisei Codici vide un solo col lingua ed è il citato Santa Croce; e soprappreso dalle disformi interpretazioni dell'abburra le portò tutte dal Lana al Gherardini. Meglio il Bargigi, ottimamente spiegonne il Gherardini stesso.



## CANTO VENTISEESIMO

Godi Fiorenza poi chese sigrande che pmare e pterra batti lali e plo inferno il tuo nome sispade Tra li ladron trovai cique cotali tuo cittadini onde miuien tigogna

ĸ

V. 1 - meno h n s t v tutti: Firenze. (\*)

3 - a b c o p q: lo 'nferno il tuo (come la Crusca).

» - f g h i n: lo 'nferno tuo (lo inferno tuo portano le antiche edizioni di Foligno, Mantova e Napoli).

» - d: l'inferno tuo (anche Antaldi).

4 - v: i ladron.

5 - meno a c d tutti: Tuoi.

» - h n: men vien (come la Jesina).

(\*) La voce Fiorenza è di molti Codici. L'hanno il Cataniese, l'Angelico, il Vaticano, il Gaetani, taluni della Crusca, dodici di Parigi veduti dallo Zani Ferranti e quel di Brusselles, il Filippino, e parecchie stampe: le primitive di Foligno, Jesi e Napoli, la De Romanis, il Burgofranco, il Rovillio, il Sessa, il Buti, e la tennero i quattro Fiorentini, e Bianchi Segretario della Crusca. Lo Zani fece notare che Fiorenza ha da essere perchè tale Dante scrisse nel Convito, e tale è nel XVI,111 del Paradiso. Quanto a questo il Cassinese e il Santa Croce hanno Firenze, ma ne reputo errore, ma non errore se altrove. In quel luogo dovea certo esser Fiorenza se dovea starvi per giusto e per bene il forien. Ma Giovanni Villani scrisse Firenze, Boccaccio: Fiorenza e Firenze nel Decamerone e via via così molti florentini. Fiorenza, pare, era più nelle bocche anzi che nelle scritture. È notabile che Firenze ha l'antica Mantovana, e l'ha lo Anomimo datoci dal Fanfani, e l'ha il Lana.

e tu ingrăde onorăza none sali
Ma se presso almattin deluer sisogna
tu sentirai diqua dapicciol topo
diquelche Prato no caltri tagogna
E se gia fosse no saria pertempo
cosi fossei dache pur esser dee
chepiu migrauera co piu matepo
Noi cipartimo e su ple scalee
chene auean facti iborni asceder pria

10

V. 6 - a d e m: orranza (anche l'Anonimo dato dal Fanfani).

» - b c g i l o p q: onranza (l, veramente: ornanza come il Cataniese). (\*)

» - e (errato): de' sali.

7 - e: il ver. (\*\*) 8 - q: sentira' (sentira).

y = a f: piccol.

9 - a (errato): acogna (achoqna).

10 - a: E si gia fosse non siria.

11 - a: fosse 1. (Il Cortonese: Così pur fosse po' ch' egli esser dee. Il Cataniese: fusse'l, o forse fuss' el).

» - c: da ch' ei.

12 - a: gravarà (Cataniese: magraverà).

» - e: m' agravarò (magrauaro).

14 - a: n' avien fatti (fati) borni ascender.

» - b: n' avean fatte iborni a scender.

» - c h n o p q r: n' avean fatti iborni a scender.

(\*) Oltre il resto de' nostri Codici leggono come il Lambertino le quattro primitive edizioni, il Cassinese, e dodici Codici veduti dal Valori e suoi consocii. La Crusca tenne onranza. Il Frammentario bolognese che aveva oranza fu da mano postuma alterato per fargli rendere onoranza come hanno il Bartoliniano e il Roscoe.

(\*\*) Codice unico de nostri che così legga, fuori i tre napoletani se v. Anche la Jesina mostra il ver. Ma del ver ebbe la Crusca ed ebbero l' Aldina, il Cassinese, le altre antiche edizioni, e i quattro Fiorentini, tale hanno il Berlinese, il Vaticano, il Gaetani, e la correzione del Santa Croce. Il Commento datoci dal Fanfani porta netta la chiosa: sogna del vero. Il Frammentario bolognese perduto de fu ridonato di e e reca el in vece di del che aveva.

rimonto ilmio maestro e trasse mee E pseguendo la solinga uia trale schiegge e trairocchi delo scoglio

V. 14 - d: n'avean fatte i borni a scender.

» - c: n' avean fatti iborgni a scender.

» - f g i l: n' avean fatti borni a scender.

» - m: n' avean fatti iborni ascender.

» - s: n' avean fatt i borni ascender.

» - t: n' avean fatti i borni scender.

» - v: Che il buior n' avea fatto scender. (\*)

15 - a (errato): rimutò (ma fors' era un'abbreviatura sull' u).

» - b: lo mio maestro.

» - c p: 'l mio maestro.

» - o: el mio maestro.

» - d i s t v: il Duca mio. (\*\*)

16 - a: Proseguendo. (Il Cataniese e la Jesina: E però segnendo; il Cortonese: E procedendo).

» - e: solegna (gn per ng).

17 - tutti: schegge. Il Santa Croce: lo scheggio).

» - meno e tutti: e tra' rocchi (Antaldi: ronchi).

(\*) Lungo esame di confronto di queste lezioni fra loro e di altre con queste si legge nel Discorso preposto ai LXXV esemplari di quest' Opera dedicati al Re d' Italia. Qui basta il dire che l'ascender dev'essere diviso in a scender che tal fu, e non salire al Canto XXIV,70-5; che se iborni tradotto per freddi e stanchi dal Lana e dall'interlineatore del Cassinese non è un addictivo, ma un nome, e quindi scrivibile i borni, in vece di rocchi voce ripetuta tre versi dappoi bene sta il fatti, e dove sia fatti borni debba dividersi come porta il Frammentario napoletano, apostrofando fatt' i borni; quindi il fatte (e il fatto, di che in quel Discorso) non sarebbe giusto come non sarebbe giusto il n'avè o il n'avea d'altri Codici, se pur non abbiano ad avere avuto segni di abbreviazioni. La lezione del Buti napoletano concorda con quella del Buti edito, del Buti Vaticano 1728, e del Bargigi. Tal lezione può essere del Poeta rivenuto sul testo quando molte e molte copie se n'eran fatte, e accorto si fu dall'oscurità del verso. Di certo il borni, l'iborni, l'iborgni hanno fatto girar la testa in vario modo ai commentatori.

(\*\*) Il Lambertino porta quello che il Cassinese, le quattro edizioni primitive, il Codice l'ilippino e l'edizione De Romanis. Il Rovillio e l'Burgofranco furono in riga col Triulziano del 1337 seguito anche dal Witte e dalla Crusca, ma io pensai e penso che meglio legga il Cortonese col suo: Lo duca rimonto e trasse mee con cui si evita l' tu-io di pria-mio.

lopie sanza leman nosi spedia
Alor midolsi e ora miridoglio
quando dirizzo la mete acio chio uidi
e piu longegno afreno chio nosoglio
Perche no corra che uirtu nolguidi
siche sestella bona o miglior cosa
ma dato ilben chiostesso nolminuidi
Quantel uillan calpoggio se riposa
neltepo che colui chelmodo schiara

25

20

V. 18 – s: Li piei so.

» - n: sencia.

» - meno s tutti: la man.

19 - f g h i l m n q r: ed ora mi.

» - e: e anco mi.

20 - a b c: Quand' io (anche le antiche edizioni di Jesi e Mantova, e'l Codice Filippino).

» - meno e tutti: drizzo.

» - e: drizzai.

» - a: ch' i' vidi.

21 - efqhilmqrstv: lo ingegno.

» - n: lo ingiegno.

» - c m : afferma (anche il Cataniese).

» - l: afermo (come le primitive edizioni di Foligno e Napoli).

» - meno a gli altri: affreno.

- a b c d: ch' i non.

» - n: che io non.

22 - a: vertu.

23 - tutti: buona.

24 - n: M' hai (mai) dato il bene.

» - s: il bene io (così il Bargigi e il Buti magliabechiano, avendo poi questo, come il Vaticano: non m' invidi. Il Gaetani: ben' io).

- a: ch' i stesso.

» - d n: ch' io stessi.

25 - e: Quale 'l villan.

» - i: Come il villano.

» - l: Quale il villan.

» - s t: Quando il villan (la Jesina e il Cassinese: Quand'el).

» - tutti: si riposa.

lafaccia sua anoi tien meno ascosa

Come lamosca cede ala zanzara
vede lucciole giu pla uallea
forse cola done uendemmia e ara
Di tante fiame tutta rispledea
loctana bolgia si comio macorsi
tosto che foi la ouel fondo parea

Et qual colui chesi uengio cogli orsi
vide il carro delya aldipartire
quando ichanalli alcielo ertileuorsi

- V. 27 s: tien men nascosa (Roscoe: tiene a noi nascosa).
  - 28 meno c tutti: alla.
  - » c: a la zenzara (anche il Cortonese).
  - » n: ciede.
  - » m: cede la (il Cataniese: cade la).
  - 30 s t v : Farsi.
  - » b: od ara (otara, ma il Codice è stato violato). (\*)
  - 31 i: risprendea.
  - 33 b f g l m o p q: che fui là 've il fondo.
  - » d: che fui là dove 'l fumo.
  - » e: che foi dove 'l fondo. (Il. Berlinese, il Gaetani, e la Jesina hanno: fui dove 'l fondo. Il Torricelli antepone in bene dove all' ove; non dice ragione).
    - » h n r: che fui là dove 'l fondo (e così la Jesina).
  - » i: ch' io fui là 've il fondo (il Cortonese: ch' i' fui).
  - » t v: che fui là dove il fondo (anche Buti edito e l'Imolese).
  - » a c s: che fui là.
  - 34 q (errato): vien giu.
  - » g: i colli (anche Lana in suo commento).
  - 35 a: dellya.

(\*) Il Gaetani e l'Aldina, il Burgofranco, Rovillio e Sessa portano ove; la Jesina: dove 'l. Lo Zani de' Ferranti opina che sia giusto quel Farsi, e anzi fosse originariamente Farse, e che per errore si scrivesse Forse. Per me è anzi giusta Forse e Forsi ed errata e mal letta l'altra voce perchè ivi non si fa, ma apparisce; e il Buti edito, a buon dritto chiosa: per avventura.

Che nol potea si cogliocchi seguire cheluedesse altro che lafiama sola sicome nuuoletta insu salire Talsimoue ciascuna pla gola delfosso che nessuna mostral furto

e ogni fiama un peccato i invola

40

l) Altra mano, per compir peccator, pose due puntini segno d'abbreviazione all'o.

V. 37 - e: poteo.

» - d: coll' occhio (l' edizione antica di Mantova, la Nidobeatina, e la De Romanis: con l' occhio).

» - a n s t v: cogli occhi.

38 - a e f g l m q r s t v: Che vedesse (l'edizione antica di Jesi, quella di Fulgoni, il Vaticano, il Gaetani hanno altrettale; il Buti edito: Ch' ei. — Per correlativo del si basta il che ma può anche formarsi: ch' e').

39 - n: nuvaletta.

» - t: in sul (anche il Berlinese. — L'Angelico, e tre parigini veduti dallo Zani Ferranti, e l'edizione De Romanis: in suo).

40 - a b c d e f g h l n o p q r: movea.

» - i: La si movea: (\*)

41 - a: Del foco (cost la Jesina e il Vaticano).

» - i v: che ciascuna (così il Buti magliabechiano).

» - t: e ciascuna.

» - meno t tutti: mostra il.

42 - l: E ogne (onque).

» - m: Ed onne (edonne).

» - a: peccator.

» - qli altri: peccatore.

(\*) Stanno col Lambertino gli altri quattro Codici, il Roscoe, l'Angelico, tredici parigini e quel di Brusselles veduti dallo Zani Ferranti, il Filippino, l'antica e pregiata edizione di Mantova, la De Romanis, il Cassinese, l'Imolese; e quindi concorda coi mostra e invola dei versi successivi.

Io stana soural ponte aneder surto siche sio no anessi un rochion pso caduto sarei giu sanza esser urto Ilduca che minide tanto atteso disse dentro daifuochi son lispirti catun sifascia diquel cheglie inceso Maestro mio risposio pudirti

45

V. 43 - c d: I' stava.

» - e f h i n r: sopra il.

» - s t v: sovra il.

44 - c d o p: s' i' non.

» - a n: avesse.

» - s t v: rocchion.

45 - a: seria giu senz'esser (senceff, mancata la coda al c per farsi z).

» - e: saria.

» - e f q h i l n q r s t v: senza esser.

46 - a: El duca che me.

» - meno a tutti: E il duca.

47 - meno a b tutti: da' fuochi.

» - meno a b c s t v gli altri: son gli.

48 - a d e f g h i n o p g r s t v: Ciascun.

» - m: Catuno si faccia (errato il primo c per s). (\*)

49 - a b: rispus' io per.

» - c d: rispuos' io per (anche il Filippino).

» - s t v: risposi io per.

» - h l m r: risposi per (cost il Vaticano, l' Aldina, la Crusca, i quattro Fiorentini, Burgofranco e Rovillio). (\*\*)

<sup>(\*)</sup> Portano Catun nove Codici veduti dalla compagnia del Valori, il Cassinese, il Filippino, l'Antaldi, il Cataniese, il Cortonese e le edizioni antiche di Mantova e di Napoli. È voce antica, e originale. V. il mio Discorso posto innanzi ai LXXV esemplari di quest' opera-dedicati al Re d'Italia.

<sup>(\*\*)</sup> Come il Lambertino leggono le antiche edizioni di Napoli, Mantova e Poligno. La Jesina ha: Risposi, maestro.

| son io piu certo magia mera auiso  |
|------------------------------------|
| che cosi fusse e gia uoleua dirti  |
| Chie inquelfuoco cheuien si diuiso |
| disopra chepar surger dela pira    |
| doue teocle colfratel fu miso      |
| Rispose a me laentro semartira     |

55

50

- V. 50 b d g l n: e già m' era avviso (così le antiche edizioni di Foligno e Napoli. Il Cataniese: m' ero; il Buti magliabechiano: m' era viso).
  - 51 a c n: volea.
    - » n: fosse.
  - 52 n: foco (focho).
  - 53 meno a e f g r tutti: dalla (come nell' Anonimo datoci dal Fanfani e nella Jesina, nel Gaetani). (\*)
  - 54 f h l m o p q r s t v: Ov' Eteocle (e così le edizioni di Burgofranco, Rovillio, il Roscoe, il Gaetani, la Crusca, il Santa Croce). (\*\*)
    - » h: Etyocle q: Ethiocle i: Etiocle.
    - » e: dov' eteocle (doveteocle).
  - 55 a b c d n o p: Rispuose a me (anche il Codice Filippino).
    - » e: Rispose me.
    - » f: Risposemi.
    - = a c f g h l m o p q t v: la dentro.
    - » i: Rispose colà dentro.
    - » tutti: si martira. (\*\*\*)
- (\*) Il Cortonese ha: Chi e quel fuoeo che vien si diviso. Diss' io e che par surger della pira. E questa lezione è anche nelle Chiose Anonime date dal Selmi. Ma quell' e chi si accontò prima dal Lorini, poi dal Selmi andava scritto ë valendo e in. L'Imolese anzichè Di sopra ha Di fora, assai buona lezione se è genuina.

(\*\*) Hanno il *Dore* le Chiose Anonime del Selmi, le quattro edizioni antiche, il Roscoe, il Filippino, e anche il Cassinese col suo *Do Eteocle* (Do' Eteocle).

(\*\*\*) Leggono come il Lambertino anche il Codice Gaetani e il Cataniese, e le edizioni antiche di Foligno, Mantova e Napoli, e le Chiose Anonime del Selmi. L'Antaldi in vece porta: Ed egli a me.

Ulixe e Diomede e cusi insieme
ala uendecta uãno comalira

E dentro dala lor fiáma segeme
laguato deleanal che fe laporta
ondusci deromani ilgentil seme
60

Piangeuisi entro larte pehe morta
deidamia ancor siduole achille
edelpalladio pena ui si porta

Sei posson dentro daquelle fauille
parlar dissio maestro assai tenprego
65

V. 56 - meno a tutti: Ulisse .... e così.

> -b: inseme.

57 - tutti: com' all' ira (a: chomallira). (')

58 - tutti: si geme.

59 - a: che i fe. (\*\*)

» - s: che se a la porta.

60 - a: gintil.

61 - 1 m: Piangevis' entro (anche l' edizione del Sessa).

» - n: perchè è morta (la Jesina: è molta).

62 - tutti: si duol d'Achille.

63 - s: e di Palladio (così anche la Jesina).

64 - n: s'è (se) posson (anche il Codice di Berlino).

65 - b h i l q: ten priego (la Jesina: ti prego, come il Buti edito e il magliabechiano).

(\*) Nessuno dei nostri Codici ha corron. Questa voce hanno il Burgofranco ed il Rovillio, e la Cominiana, e porta il Codice Vaticano, e presero certo come logicissima l'Aldina e i quattro florentini perchè i focosi non vanno, corrono. Ma vanno porta il Roscoe, il Filippino, il Cassinese, l'Imolese, il Cataniese, il Laurenziano XL,7, ed ebbe la Crusca. Vanno tengono altresi il Bargigi, il Triulziano spogliato dal Mussi, il Codice di Brusselles veduto dallo Zani Ferranti, e il Buti edito. Come all' tra nel Landiano è una violazione della scrittura originale; si egli che il Triulziano del 1337 ha a l' tra. In esso Landiano è error di copista rendente.

(\*\*) Veramente era scritto al Frammentario bolognese cheffe quell' i è intruso da altri.

e riprego che prego uaglia mille Che nomi faccie delo attender nego fin che la fiama cornuta quauegna vedi che deldisio uerlor mi piego Etelli ame latua preghiera e degna di molta loda ed io pcio lacetto ma fa che latua lingua sisostegna Lascia parlare a me chio ocepto cio che tu unoli che sarebber schini

70

- V. 66 a c i m o: ripriego che 'l priego.
  - » b d s t v: riprego che 'l priego.
  - » e q p q r: riprego che il prego (come il Buti magliabechiano).
  - » f h l n: ripriego che il priego (come il Buti edito. -La Jesina: che 'l mio priego).
  - 67 tutti: faccia.
    - » a: nigo (altri aggiunse l' e per compir niego, ma l' e si stinse).
    - » meno c e g o p tutti: niego.
  - 69 n: digio (digio).
  - » tutti: ver lei. (')
  - 70 a (errato): pregera. (\*\*)
  - 71 b c d i o p s t v: molta lode.
    - » meno v tutti: ed io però. » - v: ond' io però.

  - 73 meno a b c d o p tutti: ch' io ho.
  - 74 a n: voi.
  - » qli altri: vuoi.
  - » meno a tutti: sarebbero (così l' Angelico).
- (\*) Come non si può dir pego per piego, così non nego nè prego. Le rime vere dei versi 65 e 67 sono priego e niego, e qui il Lambertino mal corre. La Cominiana anch' essa male osservò il canone prendendo il prego alla rima dov' era d' nopo priego, tenendo poi ripriego e priego nel corpo del verso dove non era necessità.
- (\*\*) Il Frammentario bolognese manca di questo verso e del successivo. Il Codice membranaceo dell'Archiginnasio ha inversa la collocazione così: terzo, secondo, e in fine, primo verso.

80

perchei fuor greci forse deltuo detto Poi che la fiama fu uenuta qui e pue al duca mio tempo e loco inquesta forma lui parlare audiui O noi che sete due deutro adun fuoco

O uoi che sete due dentro adun fuoco sio meritai diuoi mentre chio uissi sio meritai diuoi assai opoco

Quando nelmondo glialti usi scrissi noui mouete malun diuoi dica

V. 75 - a dfghlmnopqrt: Perch' ei fur.

» - b s v: Perch' e' fuor.

» - c. Perch' e' fur (così le quattro antiche edizioni, e quella del Sessa, e il Codice Berlinese).

» - a: del tu' detto.

» - c i l r: dal tuo.

» - m: del suo.

77 - a b d e f h i o p r s t v: Dove parve (così le quattro antiche edizioni e quella del Sessa, e il Codice Filippino).

» - c: Ove parme (certo: parve).

» - g l m n q: Ove parve (anche il Cassinese, il Vaticano, l'Aldina, la Crusca, e i quattro Fiorentini).

"» - tutti: al mio duca.

78 - a: udivi (così la Jesina).

» - s: a lui parlare.

79 - meno b t tutti: siete.

> -c d e f o p : duo.

» - b: doi .... foco.

» - g: dui.

» - c: a un fuoco (così le edizioni di Burgofranco, Rovillio e Sessa).

> -s t v : da un fuoco.

80 - c d h: S' i' meritai.

81 - b c d h i: S' i' meritai.

82 - a: ati (corretto poi: alti. - Il Cataniese: altri).

» - s t v: li alti.

done plui perduto amorir gissi. Lomaggiur corno dela fiama antica 85 comincio acrollarsi mormorando pur come quella cuiueto affatica Indi lacima qua e la menando come fosse lalingua che parlasse gitto uoce difuori e disse quado 90 Midipartida circe che sottrasse me pin duno anno la presso agaeta prima che si Enea lanomasse Ne dolcezza difiglio ne pieta deluecchio padre ne debito amore 95loqual douea penolope far lieta

V. 84 - b: Dover per lui nel mondo a morir gissi. (\*)

» - e: l' un perduto.

» - q: lo perduto.

» - f r: perduto per lui a (così il Cortonese).

85 - e g: Il maggior.

» - tutti: maggior.

86 - a (errato): corlarsi.

87 - e: cui vinca fatice.

88 - t: Si che la cima (Buti edito: Indi la cima).

90 - n: vocie (la Jesina: Gittò la voce fuori).

» - t: voci.

93 - a: chiamasse.

» - e f g i o p q r t v: nominasse.

94 - v: del figlio (anche il Buti magliabechiano, l'edizione del Fulgoni, la De Romanis e quella della Minerva. Il Buti edito: di figlio).

» - tutti: la pieta.

95 - a: patre nè 'l debito.

» - tutti: padre ne il debito.

96 - g: Il qual.

(\*) A questo Landiano fu posta mano colla parola mondo che non sembra fosse primitivamente nel Codice. Vincer poter dentro da me lardore chio ebbi didiuenir del mondo expto edeli uizii humani e delualore

Mamisimi plalto mare aperto sol conunlegno e co quella ppagna picciola dela qual nonfui difto

100

- V. 97 a c f l m o p q r: potero dentro a me (tale hanno eziandio i quattro fiorentini, le antiche edizioni di Foligno, Mantova e Napoli, quelle di Fulgoni e della Minerva, la Vindelina, la Nidobeatina, il Roscoe, il Bartoliniano, il Riccardiano 1005).
  - » b: Vincer poter dentr' a me (ma fu alterato da altri in potero dentro).
  - » e: Vincer poteron dentro a me (il Cortonese: Poteron vincer).
  - » g h: Vincer potero dentro da.
  - » i: Vincer potea dentro a.
  - » n: Vincier.
  - » s: Vincer potiero dentro a.
  - » v: Vincer poten dentro da (qui dev' essere fallo di copista l' n per v). (\*)
  - 98 a c g: sperto (anche le quattro antiche edizioni e sedici Codici della Compagnia del Valori, e il Cortonese).
    - » meno n tutti: Ch' i ebbi a divenir.
  - » n: Ch' i' ebbi divenir.
  - 99 a: E delli vici (mancando la coda al c non è fatta la z).
  - » v. E della vita umana. (Anche Buti edito; ma non giusto il contrapposto a valore).
  - 100 meno a s t tutti: misi me.
  - 102 a: Piccola (anche i Codici Gaetani e Berlinese).
  - » e: foi
  - » meno a b l m s t v gli altri: deserto (e deserto fece avere altra mano al Frammentario bolognese che avea diserto. Seguono i più anche le edizioni di Rovillio e
- (\*) La poco poetica lezione del Lambertino si trova anche nel Codice Vaticano, nell' Antaldino, nel Buti edito, nel Burgofranco, nel Rovillio, nella Cominiana, e fu altresi preso dal Witte.

Lun lito e laltro uidi infinlaspagna fin nel morocco e lisola de sardi e laltra chequel mare intorno bagna

105

Sessa, e la Cominiana, coll' Anonimo del Fanfani e l' Imolese). (\*)

- V. 103 l: L' un lito vidi e l'altro (anche l'Antaldi e il Bartoliniano).
  - » e q r: altro vidi fin.
  - = f i l m n s t v : insin. (\*\*)
  - 104 a (errato): morco e (errato): morcoco s (errato): monrocco (e tal' è nella Vindelina testo, poi nel Commento: Morrocchio).
    - » b: marocco (anche l'edizione di Fulgoni, la Cominiana, quella della Minerva e il Sicca, e la chiosa dell' Anonimo del Fanfani).
    - » i: marocchio. (\*\*\*)
    - a d: marrocco (anche Burgofranco, Rovillio, l'Aldina, la Crusca, i quattro fiorentini).
    - » a b d m o p q: di Sardi (e così anche la Jesina, la Mantovana, e il Filippino; ma nel di è lo scambio solito dell' e coll' i).
  - » e: dei Sardi.
  - 105 meno i q tutti: E l'altre.
    - » q: E l' altro.
    - » i: E l'acque.

(\*) Portan la lezione diserto del Lambertino, il Cassinese, il Burgranco, e le antiche edizioni di Foligno, Mantova e Napoli; il Roscoe porta anche il della.

(\*\*) Sono anch'io col Foscolo giudicando essere qui più espressivo infin che insin dinotando la persistenza al beuchè difficile e pericoloso viaggio. Sto poi per credere che il zidi fin fosse nell'esemplare misto e l'ultimo i di vidi avesse il segno abbreviativo del mancato n, ma che fuggi all'occhio del primo copista, e quindi anche per que' tre Codici fosse infin (vidifin). Noto poi che il Fin e non il Sin hanno tutti nel verso successivo.

(\*\*\*) Tutti gli altri Codici nostri, e il Cassinese, e le antiche edizioni di Foligno, Mantova e Napoli, il Filippino. Il Riccardiano 1005 nel testo e nel Commento tien Moroco. Nel Dante col Lana, edizione bolognese, Vol. 1. pag. 423 ho avvertito che anticamente il popolo era Maurus, e il paese Mauritania (questo, la Tingitana) e che quell'au fu dapprima pronunciato o; assai tardo la regione fu nominata Marochium donde il Marocchio del Codice i, e poi Marocco.

110

Io ecopagni erauam uecchi e tardi quando uenimmo a quella foce stretta doue Ercoles segno isuoi riguardi

Accioccheluomo piuoltre nõsi metta dalaman destra milasciai sibilia dalaltra gia mauea lasciata setta

dalaltra gia mauea lasciata setta O frati disse chep centomilia

O frati disse chep centomilia pigli siete giunti aloccidente aquesta tanta picciola uigilia

V. 106 - meno a l m s t v gli altri: Io e i. (\*)

» - α: eravamo.

» - n: eravan.

107 - a: a quella stretta.

108 - a: Dov' Ercole:

» - b d g n: Dove Ercole.

y - gli altri: Ov' Ercole.
 y - l: lascio li.

» - n: signò li.

 $\Rightarrow$  - a d m: li suo.

» - meno i gli altri: li suoi.

109 - q: Acciochè uom.

» - meno q tutti: l' uom.

111 - a: m'avie.

» - e: m' avea già.

» - v: lasciato (il Buti edito: lasciata).

112 - a: O frati dissio.

» - b c: O Frate dissi (scambio dell' i coll' e).

» - t: Io dissi frati.

» - gli altri: O Frati dissi.

113 - g: gionti.

114 - meno a n tutti: tanto.

» - a: pizola - q: piccola.

(\*) Il Filippino sta col Lambertino. Le quattro edizioni antiche e quelle di Burgofranco, Rovillio e Sessa hanno: Io et compagni. Il Lana chiosa: « Elli e compagni erano già vecchi ».

Denostri sensi che di rimanente no uogliate negar laspienza diretro alsol del modo senza gete Considerate la uostra semenza facti nofosti auiuer come bruti ma p seguir uirtute e conosceza Limiei compagni fecio si aguti

120

115

V. 115 - a: Di vostri - d: Di nostri (come la Jesina e il Cassinese).

» - e f q i l m o p r: De' vostri,

» - a b c: che è di.

» - n: ch' è (che) de (scambio dell' i coll' e).

» - d e f g h i l m o p q r: ch' è del (anche il Lana, e le edizioni dello Zatta, del Fulgoni e della Minerva). (\*)

116 - meno a b c g l m gli altri: l'esperienza. (\*\*)

117 - a: sencia.

118 - g: somenza.

119 - a l m s t: non foste.

» .- v: non siete (il Buti edito, come il Lambertino).

» - n: brutti (e cost poi: agutti, ritenutti).

120 - a: vertute (Antaldi: Ma per usar virtute).

121 - a m: Li mie'.

» - v: fec' i' (feci) sì (Buti edito: fec' io).

(\*) Il Vaticano, il Bargigi, quel di Brusselles e quindici parigini veduti dallo Zani Ferranti, il Cassinese, l'Aldina leggono come il Lambertino di rimanente, e come il Buti edito e il Buti magliabechiano. Al Giannini piacque porre interrogativo sì a questo modo sì all'altro; dove il pescò? Qui vuol proprio dire: ciò che tuttavia è rimanente, ciò che è di rimanente a vedersi. Rispetto al De' nostri o De' vostri, rammentero la frequente presa dell' u per n, e dell' n per u. Pel De nostri sono le antiche edizioni di Foligno, Mantova e Napoli, i Codici Roscoe, Berlinese e Filippino, Benvenuto da Imola, il Cataniese, il Cortonese, il Landiano e il più antico. Triulziano; come Ulisse partecipa delle sorti de' compagni parrebbe dritto nostri; ma chi guarda al rogliate potrà non esser redarguito se accoglie vostri, come l'accolsero il Roviglio e il Burgofranco.

(\*\*) Come il Lambertino portano la sperienza anche il Filippino, le antiche edizioni di Foligno e Napoli, e il Cassinese, e Codici molti del Valori. co questa orazion picciola al camino capena poscia liauerei tenuti

Et uolta nostra poppa nel mattino de remi facemo alie alfolle uolo sepre agstando dallato mancino

125

- V. 121 a d e f h i l m q r v: acuti (cost l' Imolese, il Burgofranco, Rovillio, la Crusca, e Comino). (\*)
  - 122 a: oracion.
  - » q: piccola.
  - 123 a: gli avrei tenuti (la Jesina e Fulgoni: li avrei tenuti).
    - » d h m n o p: gli avrei ritenuti.
    - » e: li aviria tenuti (Il Cortonese: averia tenuti).
    - ». f s t v: li avrei ritenuti (anche Buti edito, Roscoe, il Burgofranco e Rovillio).
    - » o: gli averei ritenuti.
    - » q: gli avre' tenuti.
    - » meno b c gli altri: gli averei tenuti. (\*\*)
  - 124 q: poppa nostra.
  - 125 a g: di remi (così anche la Jesina e il Cassinese).
    - » a c e f l m n t: ali\_come Gaetani, il Bartoliniano, il Cassinese, la Nidobeatina e due Codici di Foscolo).
    - h n : a folle.
  - 126 a: de lato.
  - » g: da lato (così il Cataniese altresì).
  - » l: a lato.
  - » gli altri: del lato (come Burgofranco e Rovillio, la Crusca, l'Aldina e i quattro Fiorentini). (\*\*\*)

(\*) Oltre il resto de' nostri Codici portano il brutto aguti il Poggiali, il Filippino, e le antiche edizioni di Foligno, Mantova e Napoli, la stampa del Cassinese.

(\*\*) Stanno col Lambertino, oltre il Landiano e l'antico Triulziano, il Filippino, l'edizione della Minerva, e le primitive di Foligno, Mantova

e Napoli.

(\*\*\*) Recano dal lato anche i Codici Roscoe, Poggiali e il Filippino e le edizioni primitive di Foligno, Mantova e Napoli, la De Romanis, e quella di Sessa, e il Cassinese. Tucte lestelle gia delalto polo vedea lanocte elnostro tanto basso cheno fugiua fuor delmarin solo Cinqa uolte racceso e tanto casso lolume era disocto dala luna

130

V. 127 - h n: dall' altro.

» - meno d m gli altri: dell' altro. (\*)

129 - a c: surgea (così anche il Buti edito).

» - gli altri: surgeva fuor (come Burgofranco e Rovillio, come il Viviani, il Vaticano, l' Angelico e tre Codici padovani. — Il Cataniese surgia; la Minerva e Fulgoni surgea di fuor, come piacque al Lombardi ed è nell' Antaldi e nella Nidobeatina). (\*\*)

130 - meno a f g h n gli altri: tante casso.

» - h n: è casso. (\*\*\*)

131 - f g: La lumera (alterato l'articolo per mal letto di lum' era creduto come femminino). (\*\*\*\*)

(\*) Se può ritenersi che Ulisse passato l' Equatore pensasse essere l'artico al basso rispetto a lui, non sarchbe lezione erronea all'antartico alto. Ma quivi non pare che sia relativo di alto o di basso, sibbene dal polo o dalla latitudine da cui usciva a quella a cui andava, e a ciò dovrebbe dir altro. Forse alcuno amanuense serisse alto vedendo il basso del verso successivo. Alto polo è anche nel Triulziano spogliato dal Mussi.

(\*\*) I Monaci di Montecassino, stampando qual è scritto il Codice già noto per le cure del padre Costanzo, avvertirono che qui reca sergena fuor del, e che è lezione unica. Io non ho mezzi più ampli per riconoscere quanto sia vera questa unicità, e li desidero perchè d'altra loro unicità ho mostrato che sfumò il vero. Tuttavia non nego che quell' ergersi sia molto più vero e più espressivo del vero che è dell' essere fuori, e non del venirvi. Resterebbe poi l'indagare donde questo fugica del Lambertino sia venuto; per me credo sia una cattiva lezione dell's lungo preso per f e della dimenticanza del tratto d'abbreviazione che dovea essere sull' u per indicarvi l'r, scambiato l'e in i, come infinite volte accadde in ogni Codice, ed abbiamo qui esempio nel Cataniese — fügiua —.

(\*\*\*) Il tanto del Lambertino e di que' cinque nostri Codici è anche nel Cataniese: vale altrettanto, per altrettante volte.

(\*\*\*\*) La Jesina, la stampa Rovillio e i Codici Berlinese e Gaetani portano della luna; erroneo perchè la luna manca di lume proprio.

poi chentrati erauam nelalto passo
Quando mapparue una motagnabruna
pla distaza e paruemi alta tanto
quanto ueduta no auea alcuna
Noi ciallegramo e tosto torno i piato
che dela noua terra un turbonacque
e peosse dellegno il primo canto
Tre nolte ilfe girar cotuete lacque

135

Tre uolte ilfe girar cotucte lacqa alaquarta leuar lapoppa insuso

- V. 132 t v: altro. (Il Commento di v e del Buti edito chiosa, assai diverso dal Buti magliabechiano: Nel passo dell'altro emisperio. — Il Codice Vaticano sta col Buti edito e tiene altro).
  - » b (errato): basso.
  - 133 meno a tutti: n' apparve.
  - 134 a: distancia (la Nidobeatina: distanzia).
  - » b: parvenie.
  - 135 b c: non n' avea (così Burgofranco e Rovillio).
  - » e: Quando veduta mai n' aveva.
  - = g n o p q : non n'aveva.
  - » a: nessuna. (\*)
  - 137 d i s t v: della (anche Buti e il Vaticano).
    - » − g i q: nuova.
  - » c e f h l m n o p r: dalla nuova (e così la Crusca, Burgofranco, Rovillio, Comino, l'Aldina, i quattro fiorentini, e l'Anonimo dato dal Fanfani).
  - 138 e: al primo.
  - 139 a: gitar.
  - 140 m t: E la quarta.

<sup>(\*)</sup> Le quattro edizioni primitive e i Codici Filippino, Cortonese, il Berlinese e il Santa Croce serbano proprio non aveva.

## INFERNO - CANTO XXVI.

e ritornar ingiu comaltrui piacqs Infin chelmare fu soura noi richiuso

V. 141 - a e r: proda.

» - b: gire.

» - qli altri: ire. (\*)

142 - m: sovra.

» - g: rinchiuso (come le antiche edizioni di Foligno e Napoli; il Codice Cassinese).

(\*) Legge come il Lambertino il Codice Triulziano, già Bossi, spogliato dal Mussi.

-ec((()()))) 0-

## CANTO VENTISETTESIMO

Gia era diricta insu lafiama e queta pno dir piu e gia danoi sengia cola licenzia deldolce poeta Quando unaltra che dietro alciuenia ci fece uolger gliocchi alasua cima pun ofuso suon chefuor nuscia Come ilbue cicilian chemughio prima

- V. 1. tutti: dritta (ma dritto ha il Codice i).
  - » c g h l m n q: cheta (come il Cortonese, l' Anonimo di Fanfani, il Cataniese e le edizioni antiche di Foligno e Jesi).
  - 2 a: piue da noi.
  - 3 a: licencia.
  - » n: dolcie.
  - 4 a: drieto.
  - » b c g: a noi venia (e cost il Cataniese, e le antiche edizioni di Napoli, Jesi e Foligno).
  - » d n: dietro le venia.
  - 5 à e: Me.
  - » qli altri: Ne.
  - 7 e: Come 'l bo.
  - » r: Come il bu.
  - » q s: sicilian (anche l' Antaldi).
  - » n: ciciliam.
  - » a: muchiò ( Vedi al verso 10).
  - » e: muggiò.
  - » q: mugliò.

col piăto dicolui (ecio fu dritto) che lauea tépato consua lima Mughiaua cola noce delo afflicto

siche contucto che fosse dirame

10

pure parea dal dolor traficto Cosi pno auer uia ne forame dalprincipio delfuoco insuo linguaggio seconuertiro leparole grame

15

Maposcia chebbar colto lor uiaggio su pla punta dandoli quel guizzo

V. 8 - a: e ziò (ecio) fu drito (il Cortonese: a cui fu dritto).

- g : e io fui.

9 - a: avie temperato con suo lima.

10 - a: Muchiava (Vedi al verso 7).

» - n: Mugliava.

11 - e h n: che 'l fosse (anche la Nidobeatina).

» - s t: ch' ei fosse (così il Fulgoni, il De Romanis, la Minerva).

12 - meno s t tutti: Pur el.

» - s: El pur (come la Jesina).

» - t: Ei pur (il Cortonese: e' pur).

» - meno a g l m n q gli altri: pareva.

14 - b: principio nel (così le edizioni primitive di Napoli, Foligno e Mantova, il Fulgoni, il De Romanis, la Minerva, la Nidobeatina, i Codici 9 e 67 di Padova).

- c t v : foco.

» - n: lenguaggio

15 - b: Si convertevan.

» - g: Si convertian (la Jesina: convenian).

» - l: Si convertiano (anche l'edizione del Sessa).

» - gli altri: Si convertivan.

16 - meno b tutti: ebber.

» - b: ebbe (mancato il segno d'abbreviazione per l' r. Ma l' hanno anche il Santa Croce e il Berlinese).

17 - a: dandoceli.

» - meno a tutti: dandole (il Gaetani: dandoli).

» - e: ponta.

che dato auea lalingua ilor passaggio Udimo dire otu acuiio drizzo lauoce e che parlaui mo lonbardo

- <sup>1</sup> dicendo ista te na piu no tadizzo
- 1) Nel Codice sta te è d'altra mano su vuoto lasciato dopo l' i.
- V. 18 a: al lor (allor).
  - 19 a: Poscia udimo.
  - » d: a cu' io.
  - » t v: a cui dirizzo.
  - 20 i: bose.
    - » a: e parlavi.
  - 21 a s: Issa ten va. (Così la Crusca e i quattro Fiorentini, le edizioni del Sessa, del Fulgoni, dello Zatta, e della Minerca. Così il Bianchi segretario della Crusca, e il Blanc, così il Foscolo, poggiati al parlavi mo lombardo).
  - » b c g h l m n o p q r t v: istra ten va. (Cost le primitire edizioni di Foligno, Jesi e Napoli e della moderna De Romanis; cost i Codici Filippino, tre patavini, il 56 marciano che ha nel commento: « È da notar il » comiato che Virgilio diede ad Ulisse in lingua lom-» barda che fue istra ecc »).
  - » d: stra ten va {così i Codici Berlinese e Cortonese; e, ben si guardi, prese il Witte).
  - » e f: ista ten va (tale portano il Cassinese, il Laurenziano XL,7, l'edizione Mantovana antica e quella d'Aldo).
  - » i: sta ten va. (\*)
- (\*) Il Buti edito reca ista ten va e chiosa: Or te ne va. Sono qui pronto a fare generosa ammenda d'un mio grosso errore che se non mi sarà perdonato dal mio cadmita da Fermo, infallibile come il Papa, spero mi si lodi da chi sa quanto costi ravvedersi da un errore che si ha comune con gente esimia. Per quel parlavi mo lombardo, per le dichiarazioni di lombardismo dell' issa e dell' istra allegato e creduto, tanto più che è spiegato dal medesimo Dante nel Canto XXIII verso 7, alti ingegni sono stati soprafatti. Il mio Cadmita, gran difensore del Witte, non con ragioni, contro il suo dissidente, ma con plehee ingiurie, non disconoscerà che il Witte abbia usato almeno istra com' avevo preso io, e per questo, qui, mi lascierà quieto, e non mi dirà balordo. Ma io, dopo lungo esame,

Perchio sia giunto forse alquato tardo no tincresca restare aparlar meco vedi che no incresce ame e ardo Setu pur mo inquesto modo ceco caduto se diquella dolce terra latina ondio tucta mia colpa reco Dime se romagnuoli an pace oguerra

25

V. 22 - a: non t'aizzo. (\*)

23 - a: ristar a parlar miecho.

» - n: ristare (così anche la Minerva, il Vaticano, l'Angelico, e il Berlinese).

24 - v: a me che ardo (così l'Antaldi e la Jesina).

26 - a : dolcie.

27 - a b c d n v: ond io (altrettale hanno le antiche edizioni di Mantova, Foligno, Napoli e il Filippino).

» - tutti: mia colpa tutta (il Triulziano già Bossi spogliato dal Mussi legge come il Lambertino).

28 - a: Dimi se Romagnuoli.

» - b: Dimmí se Romagnioli.

- s: Dinne.

» - n: pacie.

interpretando diverso quella voce lombardo mi ribello al Witte, ed emendo me stesso. Il parlar lombardo non è per la parola, ma pel modo, la frase. Anche ora diciamo va, sta, fa quel che vuoi, Quindi è da eliminare l'issa, il secondo s può essere stato un t; l'istra e lo stra devono in primordi essere stati istae, stae; dell'ista e dello sta, nulla è a dire se sull'a supponesi l'accento o la posa tronca. Il Viviani spiegava: Statti o va, e spiegava per eccellenza; il Buti non gli era da meno coll'istà ten va se metteva una virgola dopo istà. Ma il Lana antichissimo e il primo di tutti ci aveva già dato nel Commento: Sta ten va, e bastava alla chiarezza. (V. Dante col Lana, edizione bolognese, Vol. 1.º pag. 426); e se dell'altre lezioni V. a pag. vie 430, ora non riconosciute che come mal lette, e peggio scritte.

(\*) Anche l'Anonimo datoci dal Fanfani ha per richiamo quello che porta il Lambertino, tutti gli altri Codici nostri, il Buti edito, le edizioni antiche di Foligno, Mantova e Napoli, (la Jesina ha tedizzo) la Minerva, il Fulgoni, la Vindelina, la Nidobeatina, il Codice Filippino, e il Roscoe e lo stesso Witte, ma nel testo si legge aizzo. Il Burgofranco e il Rovillio

sono perfettamente d'accordo col Frammentario bolognese.

30

chio fui de monti la intra orbino elgiogo diche teuer se diserra

Io era ingiuso ancor atèto e chino quandolmio duca miteto dicosta dicendo parla tu questo latino

Et io chauea gia prota larisposta sanza indusgio a parlar incomiciai o anima chese lagiu nascosta.

35

Romagna tua no e neno fu mai sanza guerra ne icuor desuoi tirani

V. 29 - a: di monte la intra Orbino.

» - b m: di monti (come il Filippino e le quattro antiche edizioni).

» - e: foi dei monti là intra Orbino.

» - s: Io fui de' monti là dentro a Orbino.

» - v: là entro a Orbino (come l'Aldina).

30 - f (errato): di color tener si disserra.

» - n (errato): giuoco.

» - t: giogo donde Tever (Buti edito: Di che 'l Tevero disserra).

» - v: da che 'l'Tever (e così il Cortonese).

31 - f: Io era ancora in giuso.

32 - a: mi duca.

» - e: mi tenne di.

» - v: mi tentò da.

33 - a: quest' e (queste).

» - qli altri: questi è.

34 - q: promto.

35 - meno g tutti: indugio a parlare.

» - g: sanza 'ndusio. (senzandusio).

» - i: sanza.

37 - a: non è e non fo.

» - b: non è nè fu giammai (ma da mano postuma violato a parlar come la comune).

» - meno h n gli altri: non è, e non fu mai.

38 - a h: nei cuor di suo' (anche il Cassinese).

» - b f: nei cuor de suo'.

ma palese ueruna orui lasciai Rauenna sta come stata molti ăni laquila da polenta la sicona siche ceruia ricuopre coi suo uăni La terra che fe gia lalunga pua

40

- V. 38 e: nel cor.
  - → q: ne' cuor di so'.
  - » '- gli altri: ne' cuor de' suoi.
  - 39 a b e g: Ma palese nessuna. (Credo che all' a di Ma pur manchi il segno del difetto dell' n. L' hanno Burgofranco e Rovillio tal e quale).
    - » d: Ma in palese nessuna (11 Cortonese: Ma in palese or nulla vi lasciai).
    - » o: Ma nissuna palese or vi.
    - » i (errato): nessuno.
  - » gli altri: Ma 'n palese nessuna (come il Filippino, il Cataniese, le antiche edizioni di Foligno e Napoli, il Codice Riccardiano 1028, il Filippino, il Vaticano, l'edizione De Romanis. Il Codice q avea pace ma fu corretto in palese). (\*)
  - 40 a d e f g: come stata è (g: stat' e).
  - 41 a b c d g h l m n: aguglia (b: la gullia l: agugla). (\*\*)
  - 42 a f: co' suo' vanni.
  - » qli altri: co' suoi.
  - 43 h i l m: fe già lunga.

(\*) Non trovo il veruna che nel Triulziano, già Bossi, spogliato dal Mussi, e nel Filippino.

(\*\*) Porta aguglia anche il Triulziano spogliato dal Mussi. Poiche i Codici antichi mancan di punti e d'accenti, fu questione se il la del verso debba essere accentato o no. Il Witte accettò il no, e la Civillà Catlolica fu con lui, e con lui furono la Crusca e Aldo, l'Anonimo di Fanfani e l'Imolese, ma non i florentini Becchi e compagni. Senz accento: coassi Ravenna così che cuopresi dell'Aquila coi suoi vanni Cervia; coll'accento: l'Aquila si sla in Ravenna accovacciata così che colli vanni suoi cuopre Cervia. lo sto per questa spiegazione. L'editor del Buti accentò il testo del poeta, senz'accorgersi che la chiosa tiene: la signoreggia.

e de franceschi sanguinoso mugghio socto lebrache uerdi seritrona Elmastin uecchio elnuouo da uerrucchio che fecer dimotagna ilmal gouno ladoue soglion far dedeti succhio Lacitta di lamone e disanterno

V. 44 - e s t v: dei franceschi.

» - a: di Francischi.

» - meno r gli altri: di franceschi (Jesina: de' Francesi).

» - tutti: mucchio.

45 - h n: le verdi branchi.

» - e g: le branche verde (e così le antiche edizioni di Mantora e Jesi e il Riccardiano 1028).

» - tutti : si ritrova.

46 - meno a r tutti: E il .... e il.

» - r: E il.... e lo.

» - a: virrucchio.

47 - i: Che fer.

» - n: Che fecier.

» - e: montagna mat (come il Cortonese).

48 - d q h n: fan di.

» - t v: fan dei.

» - s: far dei (il Cassinese: del dente).

» - q: fa di (mancati i due punti sull' a pel manco dell' r).

» - i: solean fare di.

» - meno a gli altri: fan de'.

49 - b e f g h i l m n q r: Le città (così anche diciotto testi della Crusca, il Filippino, l'edizione di Foligno, la De Romanis, il Codice Mazzucchelliano, e il Cassinese).

» - s: di Lumone (error materiale).

» - q: Santermo. (\*)

(\*) Leggono come il Lambertino, oltre gli altri nostri Codici, anche la Vindelina, e la Nidobeatina, il Buti edito, il Vaticano e il Gaetani e, paro, leggevano il Santa Croce e il Berlinese. Lor segul la Crusca e li segue la Cominiana e li segue l' Aldina. Io rimasi colla compagnia del Becchi per le ragioni già esposte dal Foscolo. Il Cataniese spropositando ha: La città di mai nome.

conduce illioncel dalnido biaco che muta parte dala state aluerno E quella a cui il sauio bagna il fiaco cosi comella sia tralpiano elmotte tra tirania seuiue in stato franco Ora chi se teprego chene conte 50

55

V. 50 - a: lioncello (come il Cassinese).

» - h n: lionciel.

» - m: del nido (e cost le correzioni di S. Croce, il Berlinese e il Gaetani).

» - meno d s t v gli altri: leoncel. (')

51 - a: da lo estate (il Gactani: dall' estate).

» - q: de la state.

52 - a d n: quella cui (n: bagnia).

53 - e f r: se' tra 'l piano e il. (Il Cortonese: Tutto ch' ella si fia tra 'l).

» - b c d o p: sie tra 'l piano e 'l.

» - gli altri: sie tra il piano e il.

54 - a: se vive e stato e franco.

» - e s t v: Fra tirannia.

» - f: Cosi tra tiranni si vive e stato.

» - e q s v: si vive in stato.

» - gli altri: si vive e stato. (\*\*)

55 - b: che è se ti.

» - b l m : priego.

» - s t v: chi sei ti.

» - e q: mi conte.

» - meno b s t v gli altri: chi se' ti prego.

(\*) Stanno col Lambertino le quattro primitive edizioni; il Codice Riccardiano 1028.

(\*\*) L'edizione De Romanis, il Buti edito e il napolitano, il Codice Angelico e due patavini rinforzano il Lambertino. Il Buti magliabechiano discorda in tutto dal Buti edito e dal Lambertino. Lo Zani Ferranti allega sei Codici parigini, il Bargigi e il Landino per sostener buona la lezione: Tra tiranni si vive in stato; il Buti edito ha: Tra i tiranni, e si sta col Bargigi. A dir vero il Lana chiosa in modo da lasciar credere che questa lezione avesse anch' egli innanzi. (V. il mio Dante col Lana, edizione bolognese, vol. 1.º pag. 433).

no esser duro piu caltri sia stato
selnome tuo nel modo tegna frote
Poscia chelfuoco alquato ebbe rugghiato
almodo suo lacuta punta mosse
diqua dila e poi die cotal fiato
Sio credesi chemia risposta fosse
apsona che mai tornasse al modo

Sio credesi chemia risposta fosse apsona che mai tornasse al modo questa fiama staria saza piu scosse Ma po che giammai di questo fondo no torno uiuo alcun si odo iluero

65

60

- V. 57 a: sie stato.
  - » a: Se al.
  - » t: tenga (come l'Anonimo dato dal Fanfani).
  - » qli altri: se il.... tegna.
  - 58 a: ruchiato.
    - » q: ronghiato.
  - » h q: rugiato n: ruggiato.
  - » meno a tutti: Poscia che il.
  - 59 meno a t v tutti: aguta (Il Cortonese: L'aguta punta ventilando mosse).
  - 60 a: e po' (eppo).
    - » q: di qua e di là (come il Cassinese. Ha poi il Cortonese: in qua e in là).
  - 61 q: S' i'.
    - » a b q q: credesse (scambio dell' i coll' e).
    - » b: rispuosta.
  - 63 meno b l m tutti: senza (il Cataniese: In questa fiamma staria senza scosse).
  - 64 d l m: perciocchè (come il Burgo/ranco e il Rovillio).
  - 65 a: torna.... s' i odo 'l vero. (\*)
    - » c: s' io odo il.

(\*) Come il Frammentario bolognese leggeva sicuramente l'esemplare che era innanzi al Lana (V. il mio Donte col Lana, vol. 1.º pag. 434, edizione bolognese); ma dev'essere lezione errata da che non concorda col giammai. Peggiore poi il ritornò quantunque l'abbiano l'Angelico e il Vaticano, l'Aldina e la Crusca. Rinfrancano la nostra lezione le edizioni antiche di Foligno, Mantova e Napoli, il Codice Filippino, il Cassinese, venti parigini, il Bartoliniano, il Florio, molti marciani, ele estampe di Sessa, di Fulgoni, e della Minerva. Il Cortonese con rarità: non usci vivo.

## INFERNO - CANTO XXVII.

sanza tema dinfamia tirispodo
lo fui huom darmi e poi fui cordolero
crededomi si cinto fare amenda
e certo il credar mio uenia itero
Se no fosse il gran prete a cui malpreda
che mirimise nele prime colpe
ecome equare uoglio chemiteda
Mentre chio forma fuidossa e dipolpe
che lamadre midie lopare mie
non fuoron leonine ma diuolpe

70

75

V. 66 - meno a b h n tutti: sanza (n. sancia).

» - s: vi rispondo.

67 - meno b c s t v tutti: I' fui.

» - e: foi .... foi.

» - tutti: arme.

» - t: arme poi.

68 - a q: cordilero.

» - b e f i l n r t: cordelliero (come la Jesina, il Filippino, il Lana nel Commento, il Sessa editore, e il Witte).

» - c d o s v: cordigliero (tale Burgofranco e Rovillio, il Vaticano, l'Anonimo del Fanfani, l'Aldina, la Crusca, i quattro fiorentini).

» - g: cordilliero (il Cassinese: cordiliero).

» - h: cordegliero (così il Lana ed è la miglior lezione).

» - m.p: cordillero.

68 - e: l'amenda (anche la Jesina).

69 - tutti: creder.

» - meno a b c'd g n tutti: veniva.

 $70 \rightarrow g$ : il mal prete.

71 - a: remise:

72 - b: e com' e (come) quare.

73 - a: Mentre ch' io d'ossa fui forma e de polpe.

» - d: fui forma d' ossa.

74 - meno g tutti: opere.

» - q: opera.

75 - ¢: fuoron,

Li accorginti e lecopte nie io seppi tucte e si menai lor arte cal fine dela terra ilsuono uscie Quadio menidi giuto iquella pte

dimia etate one ciascu dourebbe

80

V. 76 - meno m tutti: Gli.

» - a i.m: argomenti.

77 - m: tutti.

78 - e: Suon ne gie.

» - r t; Suon, n' uscie. (\*)

79 - meno a n tutti: Quando mi.

» - q: gionto.

80 - a c s: ctà dove (come il Burgo/ranco, il Rovillio, e i Codici Vaticano e Gaetani, l'Aldina, la Crusoa, la Cominiana e i quattro Fiorentini, 4° 3

x - b d g l m l v: etade ove (come hanno le primitive edizioni di Foligno, Mantoca e Napoli, il Codice Filippino, il Cassinese, il Roscoe).

81 - meno a tutti: calar.

» - l: ricoglier.

» - n (errato): velle.

(\*) I nostri Codici sostentano (meno i tre mapolitani s t v) la lezione del Lambertino che al fine, è ch' al fine, propria eziandio dei Cassinese, dell'Anonimo dato dal Fantani, della Crusca, dei Codici usati dal Witte, del Comino. Lo Zani de' Ferranti si accorda co' tre napolitani intendendo che finalmente la foma di quelle astuzie usci dall' Italia. Il Lana chiosa invece che infino in occidente son delle sue opere, e in questo è buon compagno con Benvenuto da Imola per esso occidente, e s' accorderebbe coll' Anonimo del Fantani il quale spiega in ogni parte (della terra) corse il nome, e parmi che spieghi bene. E qui voglio mettere in avviso i lettori che forse quel son di Lana non è preciso, e che debba essere san facendo elissi di le genti.

(\*\*) Non posso a meno d'avvertire che questo dore che sta benissimo in quella parte di luojo, non istà punto bene in quella parte di tempo, e che non par che si debba errare imaginando che in alcuno Codice fosse etadoue per etadoue.

Cio chenprima piaceua allor micrebbe
e pentuto e ofesso merendei
ai mifo lasso e giouato sarebbe
Loprincipe de uiui farisei
auendo guerra presso alaterano
e no consaracini neco giudei
Che ciascun suo nemico era xpiano
e nessun era stato auincer acri
ne mercatate in tera delsoldano

90

85

V. 82 - tutti: Cio che pria mi.

» - a b g: piacea - n: piacea (piacea anché il Cassinese).

» - m: pria mi piaque. (\*)

83 - a (errato): rendea.

» - tutti: mi.

84 - a: Ay (come il Cassinese).

» - v: lasso giovato (il Buti edito: lasso e giovato).

» - tutti: miser lasso.

» - i: giovato mi.

85 - s t v: Ma il principe (e così il Berlinese, e ne' margini del Santa Croce).

» - a: di novi - m: de' novi.

» - qli altri: de' nuovi. (\*\*)

86 - a: con Saraceni ne giudei.

» - h: con Saraceni nè con.

» - meno a h n gli altri: Saracin ne con.

89 - s: niuno.

90 - a: mercadante.

» - q: mercanti.

» - meno s t v tutti: in terra di soldano. (\*\*\*)

(\*) Il Cataniese, il Roscoe, il Bartoliniano, il Berlinese e il Santa Croce corretto di seconda mano hanno: prima mi piaque. Il Cortonese: Ciò che m' era piaciuto. Questa ha sembianza di originale dal poeta, e poi scartato.

(\*\*) Vide il Witte la lezione viri, ma non disse in qual Codice. È da notare che con questa farebbesi Bonifazio capo solo de Farisei suoi contemporanei; colla voce nuovi si allargherebbe a tutti i farisei cristiani morti e vivi.

(\*\*\*) Hanno del soldano l'Antaldi e il Trinlziano Bossi spogliato dal Mussi, il Bartoliniano. Ne sommo offizio ne ordini sacri guardo insé ne îme quel capestro che solea fare isuo cinti piu macri Ma come costantino chiese siluestro

dentro siracti aguarir dela febbre così me chiese questi pmaestro

A guarir dela sua supba febbre domandandomi siglio eio tacetti pehe le sue parole paruer ebbre E poi redisse tuo cor no suspecti 95

100

V. 91 - a s t v: officio (ufficio ha l'Anonimo del Fanfani).

93 - b (errato): centi,

» - e n: fare i cinti suoi.

» - f g h l r: i suoi cinti - s t v; li suoi cinti.

» - m: solia far.

» - gli altri: far li cinti suoi.

94 - tutti: Costantin.

» - a: Selvestro.

95 - a (errato): dentro sì ratto.

» - b: Seratti - f: Sirat.

» - d: guerir (anche l' Antaldi).

» - b c o p: delle lebbre.
» - gli altri: della lebbre (d: de la).

» - a h q: lebre (e cost poi: febre, ebre).

» - meno q tutti: mi chiese.

96 - a (errato): Superbia.

97 - a d: guerir.

98 - tutti: Domandommi.

99 - a: parvono.

= g h n q : parvero.

» - meno b c d o p gli altri: parvon.

100 - a o: Poi mi ridisse (anche il Berlinese e due Patavini).

» - b d g h l n: E poi ridisse (d, veramente: ridesse pel solito scambio dell' i coll'e).

» - meno q gli altri: E poi mi disse. (\*)

(\*) Il Codice Vangadicio legge come il Lambertino ma per lo solito scambio dell' i con l'e. Il ridisse è della Nidobeatina, delle primitive di

finora tassoluo e tu misegna fare comio penestrino interra getti Lociel possio serrare e difrare come tu sai po son due lechiaui chelmio antecessor no ebbe care Allor mipinser li argomti grani

la ouel tacer mi fo auiso il pegio

V. 101 - tutti: Finor .... insegna (il Cortonese e la Crusca: insegni, il Vaticano: insegno).

102 - tutti: Si come.

- » a: Pellestrino (così il Fulgoni e la Minerva, la Nidobeatina).
- i: Pilestrino.
- s: Pelestrino.
- v: Pelestino. (')
- » e: a terra. (\*\*)
- 103 n: posso serrare.
- 104 b : Sac son.
- 105 meno a tutti: Che il mio.
- 106 a: Allor me.
- 107 a m: Ove 'l tacer (come l'antica edizione di Mantora e il Codice Filippino).
  - » b f g h i o p q s t: La 've il (e così le edizioni di Burgofranco, Rovillio, Witte, e la Crusca).
  - c l: La ove tacer (così le edizioni primitive di Foligno e Napoli, e il Codice Catanicse. La Jesina: ove il ).

Foligno, Mantova e Napoli, dei margini del Santa Croce, del Filippino, e della stampa Fulgoni. A ben considerare il contesto de' versi, il ridisse non è poi tanto irragionevole quanto pare. Bonifazio aveva parlato, il Conte nulla risposto; il Papa adunque torna a dire, ridice. Il modo con cui il verso comincia nei Codici a o mi fa pensare che non sia affatto licenza d'amanuense il ridisse degli altri Codici, e che piuttosto sia correzione posteriore del poeta non ancor fatta quando si scrisse il Codice da cui scese quello che innanzi a sè ebbe il Lana.

(\*) Bene legge il Lambertino con tutti gli altri postri che concordano col Gaetani, il Vaticano e tre Patavini, il Buti edito e il Lana del Codice magliabechiano; ma assai meglio legge quel Codice che mostrò Prenestino al Witte (che non l'accolse! e non lo nominò!) qual derivato da Preneste nome originale.

(\*\*) Noto questo a terra tanto più proprio come l' atterrare.

e dissi padre dache tu milaui Diquel peccato ouio mo cader deggio lunga inpmessa colo atener corto tifara triunfar nelalto seggio Francesco uenne poi dachio fui moto pme ma un de nere cherubini li disse no portar nomi far torto

V. 107 - e: Dove 'l tacer (il Cortonese: Dove il tacer).

» - n: tacier.

» - r: Perche 'l tacere.

» - v: Onde 'l tacer (come il Buti edito).

- tu ti: fu.

109 - a f h i m q r t v: ove mo (come il Riccardiano 1028, il Vaticano, il Gastani).

» - i: dov' io mo (quale ha la Jesina).

110 - g: Longa.

» - e: Lunghe promesse (il Riccardiano 1028: Lunghe impromesse).

» - f: Larga impromessa coll' attender.

» - a: con l'attener (così il Codice Poggiali).

» - gli altri: Lunga promessa con l'attender (e così anche l'Anonimo dato dal Fanfani).

111 - e: faran (come il Riccardiano 1028).

112 - n: viene.

» - b: puoi.

 $\sim -a$ : fu' (fu).

» - c d: com' i' fu.

» - q: com' eo fu'.

» - gli altri tutti: com' io fui. (\*)

113 - a b g h: di neri. (\*\*)

114 - meno a tutti: Gli disse.

(\*) Come il Lambertino legge il Triulziano spogliato dal Mussi. Il Riccardiano 1028 reca: poi che io fui; l' Antaldi: venne a me poi ch' io fui; il Cortonese: venne a me quand' io fu'; il Roscoe: da poi ch' io fui. (\*\*) Il nere del Lambertino è pel frequentissimo scambio dell' i coll'e.

- V. 114 c d e f g h i l q r s: Nol portar (e così le edizioni di Zatta, Fulgoni, e della Minerea). (\*)
  - 115 d e f s: se ne dee giù (hanno cotale il Santa Croce corretto di seconda mano, il Vaticano, il Berlinese, il Gaetani, l'Antaldi, il Cassinese, il Cortonese, e le edizioni della Crusca, d'Aldo, e de' quattro fiorentini).
    - y g h i n o r v: sen dee qua giù (e così hanno l' Anonimo dato dal Fanfani, il Codice Filippino e il 67 padovano).
    - » l (errato): se ne giù.
    - » m q t: sen dee la giu (anche il Bartoliniano e il Buti edito e il Codice Laurenziano XL,7). (\*\*)
    - » g: tra mei.
    - » h: tra mie.
    - » r: fra miei.
    - » meno q gli altri: tra miei (anche l' Anonimo dato dal Fanfani e il Laurenziano XL,7).
    - » . m: mischini.
  - 116 meno 1 m n tutti: diede il.
    - m: die 'l.
       n: Perchè 'l diede.
  - » a: fraudolente.
  - y = w. mandotente.
  - 117 meno a m tutti: gli.
    - » h: Da quale.
    - » i: D'allora in qua.
    - » m: lì sono stato.
    - » s t v: ai crini.
- (\*) Leggono come il Lambertino oltre il resto de'nostri anche il Santa Croce, il Berlinese, il Gaetani, il Cassinese, il Cataniese, il Cortonese, e l'Aldina, ma ancora non mi sembra miglior lezione. Il Lana chiosando fa dal diavolo dire: Non lo menare via. Dunque il nol portar può prevalere.
- (\*\*) Il Codice Landiano ha propriamente: sen des giu, e non: se ne des giu come fu stampato nel saggio dato dai signori Fioruzzi e Pallastrelli; e tale scrissi io, e tale ha riveduto sulle mie preghiere il Pallastrelli.

Chasoluer no se po chinose pente ne pentere e uoler insieme posse pla stradiction che nol sente O me dolente come me riscossi quando miprese dicendomi forse tu no pensaua chio loyco fossi Aminos mi porto e quelli atorse octo nolte lacoda aldosso duro e poi che p gran rabbia lasimorse

Disse questi e derei delfoco furo pchio ladoue uedi sonpduto 120

125

V. 118 - a: non se puo.

» - t: Assolver.

» - s v: Che assolver.

» - meno a tutti: Ch' assolver non si puo chi non si.

119 - a n's t v: pentire e volere (n: voler. Anche la Jesina, il Bartoliniano, il Roscoe hanno pentire:

» - gli altri: pentere e volere.

» - meno n tutti: puossi.

» - n: possi.

121 - g: Oyme (la Jesina: Ohimè).

» - n: com mal mi (cu mal mi).

» - tutti: mi riscossi.

123 - e v: credevi (come la Jesina e il Buti edito).

» - b: io logico fosse (scambio dell' i coll' e).

- g l: io logico fossi.

» - c n: ch' i' logico fossi.

» - tutti: Tu non pensavi ch' io loico fossi.

124 - a: quello (aveva quelli ma lo corresse lo stesso amanuense).

» - meno n tutti: quegli.

126 - g (errato): la rimosse - c: la rimorse.

» - v: E poi per la.

127 - a b g: di rei. 128 - g h: Perchè la dove.

» - i: Però là.

e si uestito andando mirancuro
Quandelli ebbe ilsuo dircosi opiuto
la fiama dolorando separtio
torcendo edibattendo ilcorno aguto
Noi passamo oltre ed io elduca mio
su plo scoglio infino insu laltrarco
che cuopre ilfosso inche sipaga ilfio
A quei che scomectedo agstan carco

135

130

V. 130 - a: sì compiuto (come la Jesina).

131 - a (errato): si partia.

» - tutti gli altri: si partio.

132 - e s t v: acuto.

133 - a: oltra e 'l duca e io (così anche l' Angelico e il Riccardiano 1028).

- e t: oltre io e 'l duca mio (c così il Cortonese).

» - q s: oltra e 'l duca mio.

-v: ed io e il duca.

134 - e: fin en su laltro arco.

= q: infin suso 'l fosso.

135 - e: ove si paga - a: se paga. 136 - a: A que'.

» - s t v: Da quei (come il Berlinese, il Gaetani, la Crusca, e il Santa Croce ne' margini).



## CANTO VENTOTTESIMO

Chi poria mai pur co parole sciolte dicer del sangue edele piaghe apieno chio ora nidi pnarrar piu uolte Ogni ligua peerto uerria meno plo nostro fmone e pla mente chano atanto oprender poco seno Sesaunasse ancor tucta la gente

5

- V. 2 e: Retrar del sangue. (\*)
  - » meno a 1 m tutti: appieno.
  - » n: dicier.
  - 3 meno s t v tutti: Ch' i' ora.
  - » s t v: Che ora.
  - 4 a: onne.
  - » b: ogne.
  - » n: cierto.
  - 6 i: picciol seno.
  - 7 a: Se'l s' adunasse (anche la primitiva edizione di Mantova e il Codice Cataniese).
  - » b q n: Se 'l s' aunasse (anche il Codice Filippino).
  - » meno h gli altri: Se s'adunasse. (Cotale hanno i Codici Vaticano e Gaetani, l'Anonimo del Eanfani, l'Aldina edizione, quella della Crusca e l'altra de' quattro fiorentini).

(\*) Nuova lezione è questa. Dal Lana parrebbe che il Codice che avea innanzi avesse Trattar, e forse questa voce era anche in quello su cui chiosava l'Anonimo datoci dal Fanfani. (V. il Vol. 1.° di questo a pag. 585, e il mio Dante col Lana, edizione bolognese Vol. 1.° pag. 440).

che gia insu lafortunata terra dipuglia fu delsno sangue dolete Per li troiani ' o pla lunga gerra che delanella fe si alte spoglie come liuio scriue cheno erra Conquello che sentio dicolpi doglie

10

- 1) Così era e così lascio ma fu raso per farvi romani.
- V. 8 s t: giace. (')

9 - s: e fu. (V. la nota al verso 8).

- 10 meno e d n tutti: e per (come il Lona, l'Anonimo del Fanfani, le edizioni di Burgofranco, di Rovillio, del Comino). (\*\*)
- 11 q: larghe (come nel Berlinese e ne' margini del Santa Croce; ma aceva alte).
- 12 a: Come Tito Livio (l'Angelico nell' edizione De Romanis: Com' Tito Livio; il Sieca: Siecome Livio).
  - » q s: serisse (il q avera serisse come il 67 Patavino, ma fu corretto in serive).
  - » v: lo scrive (anche il Buti magliabechiano).

13 - tutti: Con quella.

» - e f h i m n o r: senti (anche il Cortonese e il Roscoe).

(\*) Il Buti napoletano ha già, ma l'edito: giace. Per questa variante bisognò avere e fu nel verso successivo, per (dicono) sostener la proposizione. La proposizione si sosteneva anzi col già, e poco ci voleva a conoscere che il giace poteva essere una svista di amanuense. Questa svista che è anche nell'Angelico, e fu tenuta bontà dallo stesso Landino e dal De Romanis, fu portata in trionfo dallo Zani de' Ferranti.

(\*\*) Anche i nostri Codici hanno giustissimamente Troiani come gia ebbro le quattro prime edizioni del Poema. Virgilio manda essi in Italia e da essi generasi ciò che poi fu Roma, e mercè le vittorie di Enea. Già il Foscolo avverti alle idee Dantesche, e citò il Convito; ma vedi l'Anonimo dato dal Fanfani Vol. 1.º pag. 586 e il mio Dante col Lana, edizione bolognese Vol. 1.º pag. 441. La variante Romani è un' intrusione da discacciarsi quantunque sia nel Cassinicse, nel Vaticano 266, nel Chigiano 167 e nel Bartoliniano e in altri Codici o originalmente, o correttovi, e non importa se anche sta nelle edizioni celebrate del Fulgoni e della Minerva. L'altra variante o per disgiungendo ciò che il contesto de' versi successivi unisce (o unisce con altre congiuntive) non è ammissibile. Facile errore di amanuensi.

20

mostrasse daequar sarebbe nulla

1) Quivi sta e ma lascio a che v era e fu tolto da altri.

- V. 13 es de colpi (per di colpi, solito scambio dell' i coll' e).
  - » m: di colpo. (\*)
  - 14 e (errato): constrastare.
  - » c d n: contastare (così l'Anonimo del Fanfani; l'edizione antica di Foligno: contestare.
  - » q: contrafare.
  - 16 n: A Cieparan.
    - » v: A Ceparo (il Buti edito: A Ceperan).
  - » meno a s t v tutti: là dove (anche l'Anonimo del Fanfani).
  - » tutti: bugiardo.
  - 17 a (errato): ed a Taglia gozzo.
    - » q: Taglia 'l cozzo.
    - » h: Taiochozzo.
  - » n: Taiacozzo.
  - 18 d g: Dove (come il Cataniese, il Berlinese, il Gaetani e una correzione al Santa Croce).
  - » tutti: senz' arme. (Il Lana: sanz' arme, nella citazione).
  - 20 i: d'agguagliar (come Burgofranco, Rovillio, Comino, l'Aldina, la Crusca, e i quattro fiorentini).
    - » b: da eguar.
    - » h: e da equar.
    - » n: ed adeguar.
    - » r: da deguar.

<sup>(\*)</sup> Leggono col Lambertino sentio tutti gli altri Codici nostri, il Vaticano, il Filippino e l' Antaldi, le quattro edizioni primitive e quelle di Sessa, Zatta, della Crusca, della Minerva, del Comino, dei quattro Fiorentini. Il quello è certo errore del copista.

il modo dela nuona bolgia sozzo Gia ueggia pmezzul perder o lulla com io uidi un cosi nosi ptusgia rotto dal mento insin done si trulla

V. 20 - v: ad equar (come il Buti edito, il Bargigi, e il Cassinese'. (\*)

21 - d f g n s: Al modo (come il De Romanis, accettato dal Witte).

» - q .: El modo.

» - b: nova (il Cataniese come il Lambertino: nuova).

» - gli altri: nona (anche l'Anonimo del Fanfani).

» - a: bolza.

22 - s: Qual veggia.

23 - b c d .: Com' i' vidi.

» - tutti: pertugia.

» - i (errato): così si.

24 - a b c q h i l m q s t v rotto - al 33; fesso.

= d n: fesso -al 33: rotto.

» - gli altri: fesso - al 33: fesso. (")

» - a: infra.;

» - d: infin la ove.

-q: infin ove.

(\*) Se la divisione d'aequar fatta dal l'anfani al suo Anonimo che deve aver avulo daequar, è giusta, è un'altra variante; ma equar alla latina ed equar all' italiana saranno ognora preferibili. Come il Lambertino deggono gli altri nostri Codici, trentaquattro della Crusca, l'Angelico, il Vaticano, il Filippino, il Cortonese, ventiquattro parigini e quel di Brusselles veduti dallo Zani Ferranti, e le edizioni antiche di Poligno e Napoli, e dalle moderne della Crusca, di Sessa, è del De Romanis, e del Witte.

(\*\*) Ho voluto portar qui in anticipato il riscontro del verso 33 per maggior prestezza di conoscenza. I primi concordano coll' Antaldi, col Buti, colla Crusca e col Comino, col Burgofranco e col Rovillio, seguitati dal Poscolo e dal Witte; i secondi hanno per sè il Cassinese, e il Cortonese; gli altri, il Codice Gactani e l'Imolese. Al verso 36 è però son fessi così, e il fessi di tutti gli altri domanda cola il fesso di Ali. Il rotto dunque dev' essere al verso 24, e se trovasi tal, varietà non può essere avvenuta che per pentimenti e rimutamenti del Poeta, passati in Codici per inscienza di critica degli amanuensi. — Il Codice parmigiano m'è difettoso qui, mancando del verso ed avendo in sua vece ripetuto il ventunesimo. Altra mano lo guari nel margine.

Tra legambe pedenan leminusgia la corada parea iltristo sacco · che merda fa diquel chesitragusgia Mentre chetucto inluiueder matacco guardomi e cole mani sapse ilpecto dicendo oruedi comeio midilacco

Vedi come scipato e maometto :

30

V. 25 - a i: la minugia (così il Codice Gaetani e il Cortonese).

» - q: la menugia.

» - b: pendeva le menugia (sull' a di pendeva debb' essere stato il segno d' abbreviazione):

- » gli altri: le minugia. 26 - q'is curata - q: churata. (Così anche i molti veduti dal Valori, il Filippino e le antiche edizioni di Foligno, Mantova e Napoli).
- » a: parea (anche l' Anonimo del Fanfani).

» - meno e gli altri: corata.

- » q m s: pareva il (anche il Berlinese, e di seconda mano il Santa Croce).
- » t: apparea ed (il Buti edito: La parea e il; nel magliabechiano: apparea al ).
- 27 a q: Che sterco.
- » i: feccia.
- » r: quel che l' om trangugia.
- 28 o: che in lui veder tutto. ( Cost anche il Roscoe. Antaldi: in lui tutto veder).
- » v: che lui veder tutto (dev' essere stato sull' e di che il segno dell'abbreviatura per lo n (che).
- 29 a: colle (chole).
- 30 t: Dicendo vedi (come il Cortonese, Il Cataniese: o vedi).
- 31 a b c d q i m o p q: storpiato (così ha il Buti edito, il Cassinese, l' Imolese, la Cominiana. Il Riccardiano 1028: scempiato ).
  - » e r s: stroppiato (e tale porta l'Anonimo del Fanfani).
  - » f h l n: scorpiato (solito errore del c per t dopo la s).

dinăzi ame senua piangedo ali 1 fesso neluolto dalmeto alciuffetto Etucti glialtri chetu uedi qui seminatori discădalo e discisma fuor uiui e po son fessi cosi

- 1) Questo Ali fu da altra mano messo in luogo che era stato lasciato vuoto.
  - V. 31 v : scoppiato (è anche nel Bartoliniano, nella edizione del Sessa, e in margine al Codice Vaticano, nel Buti magliabechiano, nel Commento del Buti edito, e nel Bargigi veduto dallo Zani Ferranti). (\*)
    - » a i: macometto (tale è in Dante: Canzone: O patria degma e nell' Anonimo dato dal Fanfani nella chiosa, ma non nel testo che il Fanfani gli ha dato. L' hanno le edizioni di Buryofranco e Rovillio, e Zani Ferranti la dice giusta come d' un' aspirazione araba. Il Codice Filippino, le edizioni antiche di Foligno, Mantova e-Napoli, e le nuove di Fulgoni e Zatta e della Minerva hanno Macometto, il Riccardiano 1028: Maumelto. V. al verso 62).
    - 32 n: piangnendo.
      - » e: helv.
    - 33 (Vedi al verso 24).
      - » a: ciffetto.
      - » f (errato): nel mondo.
      - » m: mento insino al.
    - 34 a (errato): quali.
    - 35 a (errato): scandale e di risima (fors' è scandali mutato l' i in e).
      - » e: scandal.
      - » g s t: scandali.
    - 36 meno a d g q tutti: Fur.
    - » a d i t v: Vivi però (come il Roscoe, il Cataniese, il Filippino e l'antica edizione mantovana).
- (\*) Forse la lezione del Lambertino è del Poeta, per mal conciato, guastato, e fors'anche è l'ultima dall'Affighieri scritta in emenda di scoppiato, non impròpria da che era aperto (Maometto) tutto davanti; le altre voci sono guaste e corrotte da queste due per l'ignoranza di amanuensi e quale poi trovate tali copiate.

Un diauolo equa dietro che nascisma si crudelmte al taglio dela spada rimectendo ciascun di questa risma Quando auem uolto ladolente strada po che le ferite son richiuse prima caltri dinanzi liriuada Ma tu chi se chensu loscoglio muse

V. 36 - q': tutti e però (ma prima avea vivi. Il Bartoliniano, il 31 marciano, il 2 patavino hanno: tutti però).

<sup>37 -</sup> n: entro.

<sup>» -</sup> q: era qua.

<sup>» -</sup> meno a s v tutti: n' accisma.

<sup>» -</sup> v: n' ascisma (e così il Buti edito anche nel Commento colla chiosa: divide e taglia noi: il Cataniese, il Berlinese, il Gaetani). (\*)

<sup>39 -</sup> d: ciascun in.

<sup>» -</sup> e: a ciascun di.

<sup>» -</sup> f: ciascuna a questa.

<sup>40 -</sup> meno s tutti: volta (il Cortonese: aviam volta). (\*\*)

<sup>41 -</sup> n: ferute.

<sup>» -</sup> g: rinchiuse (cost il Roscoe, l'antica edizione di Foligno, la Nidobeatina, quella di Fulgoni, e la Mineroa).

<sup>42 -</sup> a: denanci gli.

<sup>» -</sup> b: Ma tu chic se'.

<sup>43 -</sup> a: ch' in su lo.

<sup>» -</sup> d: che su lo.

<sup>» -</sup> meno b c o p gli altri: che in su lo.

<sup>» -</sup> e s: le scoglie (scollie).

<sup>(\*)</sup> Questo ascisma dev'essere provenuto da chi scrisse sotto dettatura di qualche toscano. L'ortografia accisma non è giusta se viene dal provenzale acesmar, e quindi buona sarebbe quella di a s e del Lambertino. Così non perfetta la spiegazione del Buti: divide e taglia noi, perchè il si crudelmente sarebbe inutile; bensì ottimo il guastare che è il conclar male. Il Landiano ha veramente: che n'acisma, e colla sua antichita conferma la bontà del Lambertino in questo verso. Avendo esso Landiano staccata l'ultima asticciuola dell'm può parer che dia ni, e ne avviso onde non essere accusato d'inesattezza. Ricordando che gl'i non hanno puinti, la vera scrizione sua è proprio — che nna cisnia —.

<sup>(\*\*)</sup> Come legge il Lambertino così il Roscoe ma non è molto gramaticale, ne nel frammentario napolitano.

forse pindusgiar dire ala pena che giudicata insu letue accuse 45 Ne morte ilgiunse ancor necolpalmena rispose il mio maestro atormetarlo ma pdar lui expienza piena A me che morto son puienmenarlo plinferno quagiu digiro igiro 50 equesto e uer cosi comio tiparlo Piu fuor di cento chegado ludiro siristetton nelfosso ariguardarmi pmarauiglia obliado il martiro Ordi afrate dolcin dungs che sarmi 55 tu che forse uedrai ilsole inbreue selli no uole qtosto seguitarmi

V. 44 - a: Forsi.

» - tutti: indugiar.

» - g v: indugiar ir. (Buti edito: d' ire).

» - s: indugiar gire.

45 - a: Sopra le.

47 - a b: Rispuose 'l mio.

51 - a n: è vero.

52 - meno b g h n tutti: fuor.

» - b: odiro (come il Bartoliniano).

Sidiuiuada che stretta dineue

53 - a: S' arrestaro.

» - e: se ristaron (la Jesina: se restaron).

» - tutti gli altri: s' arrestarón.

54 - a: obliando lor martiro. 55 - tutti: Or di a fra.

» - q: dunca (duncha).

56 - c: lo sole.

57 - a m n: S' ello (anche il Cortonese).

» - gli altri: S' egli.

» - tutti: non vuol.

58 - i: Se.

- a: stretta di vene (vene, trasposizion di lettere).

non rechi lauictoria alnoarese caltrimti acquistar no saria leue Poi che lun pie i pgirsene sospese maumetto medisse esta parola indi apartirsi interra lodistese Unaltro che forata auea lagola e tronco ilnaso infin socto lecigla

60

65

1) La voce pie è d'altra e tarda mano.

V. 58 - e: stretta de vene (derene).

» - v: stretto il Buti edito: stretta; il Cortonese: stretto).

» - r: nieve.

59 - n t: novarese (anche il Roscoe e il Bartoliniano).

» - v: navarrese. (Il Buti napoletano e l'edito: cioè: al Signor di Navarra che andava cercando di giugnerlo e allora li sarà vittoria quando sentirà che sia morto. L'errore è patente).

60 - a: altrementi.

» - q t: altramente (come la Jesina).

» - a c d: lieve.

» - e: lene (sbaglio dell' n per u).

61 - i (errato): sorprese. 62 - q: Mahometto.

» - i s t: Macometto.

» - gli altri: Maometto. (\*)

» - u: ista.

63 - a: al partirse.

» - h n: a partirlo.

64 - g n: forato (anche Antaldi e il Cassinese).

65 - a e r: fin.

.» - a: sora.

(\*) Al verso 31 fu detto che *Macometto*, è accettato da alcuno perche de rappresenta una tal quale aspirazione; ecco farsi innanzi il piccolo Codice dell'Archiginnasio bolognese e portar l' à in vece del e significando anch'esso che in quella sillaba, originariamente, e un'aspirazione.

e no auea mai chuna orecchia sola Ristato ariguardar pmarauiglia coglialtri inanzi aglialtri apri lacana chera difuor dogni parte uermiglia Et disse tu cui colpa no odanna

e cu io uidi insu terra latina

- V. 66 meno m tutti: ma. (Il Gaetani: non avea che).
  - » a: avea piu che un oregla.
  - » n: un' orecchie.
  - » gli altri: un' orecchia. (\*)
  - 67 c efh i l m o p r: Restato. (L'Antaldi: Restando). (\*\*)
  - 68 a: inanci.
  - 69 a: for d'ogni parte virmiglia.
  - » b: fuori.
    70 meno n s t v tutti: E disse o tu.
  - > s t v : 0 tu disse.
  - 71 a: E ch' io vidi in su.
    - » b c d v: E cu io.
  - » e i r: E cui io vidi su in (e così il Buti edito).
  - » f s: E cui vidi in su (anche il Cortonese).
  - » g h l m o p: E cui già vidi su in (tale portano le edizioni di Burgofranco, Rovillio, Aldo, della Crusca, dei quattro fiorentini e della Cominiana).
  - » n: E cui già vidi su in (come la Nidobeatina).
  - » q: E ch' io vidi su terra.
    » t: E che già vidi in su. (\*\*\*)
- (\*) Il Codice Poggiali porta anch' esso come il parmigiano m e il Lambertino l' erroneo mat. Il Cataniese male scritto (manchunoreglia) non lascia intendere qual vero avesse innanži. L'Anonimo del Fanfani reca ma ch' una. V. la nota al IV,26 di questo Inferno, e quella al 17,XXII del Paradiso.
- (\*\*) Come il Lambertino leggono le prime quattro edizioni antiche e il Codice berlinese.
- (\*\*\*) La lezione del Lambertino è la stessa del Codice Gaetani, del Bartoliniano, del Roscoe, del Cassinese, dell'Anonimo dato dal Fanfani e delle antiche edizioni di Foligno, Mantova e Napoli. La Jesína ha: *B chi vidi già in terra*, come il Vaticano e l'Antaldi. Il Santa Croce poi, molto errato: in sua terra. Quantunque l'in su valga nella terra che è sopra, sembra più proprio l'altro modo su in, che sta per: sopra nella. Il giu si intese nel verso 26 del Canto XXVII.

setroppa simiglianza no mi Igana
Rimenbriti dipier da medicina
semai torni aueder lodolce piano
che da uergelli amarcabo dichina
E fa saper adue miglior difano
a mest guido ed anche adangiolello
che se lantiueder q no uano
Gittati saran fuor dilor vasello
e mazzerati presso ala chatolica

75

V. 72 - q: troppo.

» - tutti: m' inganna.

. 73 - e: Ricordite (il Cortonese: Ricordati).

75 - a e r s t v: Vercelli (cost l' Anonimo del Fanfani, il Roscoe, il Poggiali, il Bartoliniano).

» - n: Verciel.

» - gli altri: Vercello (anche il Vaticano).

» - g: dechina.

» - t: declina (come la Jesina).

76 - i: assaper.

» - e: ai doi.

» - meno b e gli altri: a' duo. (\*)

» - a g i n: da Fano (anche l'Aldina e la Minerva).

77 - e f h l q r: anco (ancho).

» - a: Angelello. (Jesina e Cortonese: Agnolello com' è nella chiosa dell'Anonimo dato dal Fanfani).

78 - b: anteveder.

79 - a e l: vassello (già nel Dante col Lana avvisai che il Codice Di Bagno porta hostello).

» - v: vagello. (\*\*)

80 - a g h n o r: macerati. (Hanno questa voce sette parigini veduti dal Ferranti, trenta della Crusca da cui si stampo, l'Imolese, le edizioni di Burgofranco, e Ro-

(\*) Il Landiano fu alterato e fatto dire ai due. È il solo de' nostri Codici concordante col Lambertino.

(\*\*) Il Gaetani, il Cortonese, il Buti edito hanno del lor rasello; il Bartoliniano e l'Imolese e cinque parigini veduti dal Ferranti hanno: vascello, ma forse quel c era uno s; la Jesina: di suo rasello.

ptradimto dun tirano fello

Tra lisola dicipri e dimaiolica

no uidi mai si gra fallo netumno

no da pirate no da gente argolica

Quel traditore cheuede pur coluno

e tene laterra che tale q meco

vorrebbe diueder esser digiuno

- 1) La voce netunno non è del Codice fermatosi  $u^{\circ}$ , ma d'altri che tardo compì. Credo che la era neptuno.
  - rillio, dell' Aldina, un Buti veduto dal Foscolo, è due volte il Bargigi).
  - V. 80 f: macerrati.
    - » b e: mazzarati. (Cost l'antichissima edizione di Napoli, e la chiosa dell' Anonimo data dal Fanfani, sebbene il richiamo, e il testo datogli dican diverso).
    - » v: mazarati (cost il Cussinese e il Buti magliabechiano).
    - » s. t: mazerati. (\*)
    - 83 a: vidi (scambiato l' e coll' i al solito).
      - » a i m: fallo nessuno (come l' Antaldi).
    - » h q: neptuno (Cortonese: Non fu mai sì gran fallo).
    - 84 s. di pirate non di (il Cataniese: pirate di gente).
    - » meno b t gli altri: pirati.
    - 85 tutti: traditor.
    - 86 tutti: E tien.
    - 87 tutti: vedere (come il Bartoliniano, il Vaticano, l'Angelico e tre patavini).
- (\*) Chi pensasse al mazzarati potrebbe credere che i due fossero stati tratti dalla lor barchetta in quella del Malatesti poi uccisì a colpi di mazza; má l'Anonimo del Fanfani chiosa che si dice propriamente di coloro che sono gettati ed affogano in mare; ed aggiunge et è rocabolo antico; antico già al 1343 età di quel Commento! Il vocabolo non è da mazza, ma da macero; quindi il macerare sarà forse più vero, ed è vivo tuttavia in alta Italia: macrarsi i panni nella lisciva, macerarsi il pane nel vino: imbeversi! ammollirsi per la perdita dell'aria e l'acquisto del l'umido; e la pronuncia del macerare è più o meno mazra, mazarà. Rinforzano il Lambertino il Buti edito, la citazione dell'Anonimo del Fanfani, la Vindelina col Lana, la Nidobeatina, le cdizioni antiche di Foligno e Mantova, e quella della Miñerva, dello Zatta e del Fulgoni.

Fara uenir aparlamento seco poi fara sichealuento difocara no sara lor mistier uoto nepreco Et io allui dimostrami e dichiara seuuoi chio porti su dite nouella chie colui dela ueduta amara Allor porse la mano ala mascella

90

V. 88 - i: venire.

» - b c d: venirgli.

» - gli altri: venirli.

90 - a b c d o p s t v: farà.

» - tutti: mestier.

» - b: prieco.

» - n (errato): prego.

» - f: ne voto ne. (\*)

91 - a: dimostrame (solito scambio dell' i coll' e).

92 - d g h: vuo'.

-b c d g h o p: ch' i' (chi).

93 - a (errato): vendetta.

94 - h n: porsi (tale il Cassinese, e sempre per lo scambio dell' e coll' i).

= q i: puose,

» - gli altri: pose (q: posse).

(\*) Hanno farà anche il Buti edito e le edizioni di Burgofranco e Rovillio; portano ŝarà il Codice Angellco, il Roscoe, il Patavino 67, e gli altri nostri, il Cassinese ha sirà che è tuttuno, e poi sarà hanno altresi i tre parigini, il Bargigi, il Codice di Brusselles e i quattordici parigini veduti dal Ferranti, e il Buti magliabechiano. Dice il Sicca ogni altra stampa e ogni altro manoscritto fuor che l'Angellco e il 67 patavino hanno sarà. Vedesi che de' Codici non la sa intera; quanto alle edizioni, hanno sarà la De Romanis, la Jesina, e la celebrata mantovana antica. A pagina 579 del terzo Volume del mio Dante col Lana, edizione bolognese, ho dato ragione del doversi ritener giusto sarà e non farà che non è gramaticale affatto. Quei tre farà poi uno successivo all'altro, a quel modo sono impossibili, e mi maraviglio che il Foscolo li abbia graditi, e più mi stupisco che il Witte lui seguitasse dopo averlo predicato per poco critico. Quell' f dev essere stato un lungo s e quindi una svista accaduta antica assai.

dunsuo ppagno e labocca liaperse gridando questi e desso e no fauella Questi schacciato il dubitar somerse in cesare affermando chel fornito sempre co dano latender soferse O quanto mipareua sbigottito co lalingua tagliata nela strozza curio cha dire fu cosi ardito

100

95

V. 95 - q (errato): e l'altra gli.

96 - a: questo (anche il Santa Croce, e la Jesina).

Et un chauca luna e laltra man mozza

= a f g h n: è esso e.

97 - a: Questo (anche la Jesina e il Cassinese).

98 - q: A cesare.

» - meno a tutti: che il. (\*)

100 - a: sbigutito.

101 - a: colla.

- h n: seroccia (e poi: moccia, soccia. Lo seroccia è per mala reduta del c per t).

102 - a: ch' a dir fo si (fossi) ardito. (Una mano d' ignorante alterò scrivendo: fo za cussi ardito).

- c: ch' a dir (tale hanno le quattro edizioni antiche, il Berlinese, il Cassinese, il Gaetani, e di seconda mano il Santa Croce ).

- e f q r t: a dicer (anche le edizioni di Burgofranco, Rovillio, il Vaticano, l' Aldina, la Crusca, la Cominiana, i quattro Fiorentini).

- q s v: che a dir. - h l: che a dire (cost il Buti edito, il Codice Angelico

e quel di Roscoe).

- i: Curion che a dire andiam fu sì ardito. (Di questo verso tratto nel Discorso ai LXXV esemplari dedicati al Re d' Italia).

103 - a: l' un e.

(\*) Nel Discorso per gli esemplari LXXV di quest' opera dedicati al Re d'Italia è data ragione del che per que, e del que per che spesso incontrati ne' Codici.

leuando i mocharini plaura fosca sichel sangue facea lafaccia sozza Grido ricorderati anco del mosca dissi et lasso capo a cosa fatta che fa il mal seme pla gente tosca Etio liagiansi e morte ditua schiatta

105

- V. 104 a: moncarin per l'aera.
  - » b: monchioni.
  - » qli altri: moncherin.
  - 105 a: sangue la facea sozza.
  - 106 a: ricordirati anche de.
  - » b: ricordarate (antica terminazione del futuro, e scambio dell' i coll' e).
  - » e: ricordarati.
  - » s: ricorderatti.
    - v: ricorderaiti (anche l'Antaldi).
  - » gli altri: ricorderati (per ricordera 'ti equivalente al ricorderatii del Buti napoletano).
  - » tutti: anche.
  - 107 a (errato): Che dissi fatto capo ha (a) cosa fata.
    - » meno a tutti: Che dissi lasso capo.
  - 108 a: fu mal (anche la Jesina, il Berlinese, il Cortonese, il Gaetani, il Bartoliniano, il Buti edito, il Cassinese e dieci parigini visti dal Ferranti).
    - » gli altri: fu il mal (così il Codice Poggiali, l'edizione del Nidobeato, quelle di Burgofranco e Rovillio).
    - » g h i: della gente (tale ha il Vaticano, l' Aldina, la Crusca, quelle di Sessa, Zatta e Fulgoni, e il Codice avuto dal Lana). (\*)
  - 109 meno b c d tutti: io gli. (E così le antiche edizioni di Foligno, Mantova e Napoli e il Codice Filippino. L'Antaldi: io vi come Burgofranco e Rovillio).
    - » a e: aggiunsi morte.

(\*) Il per la portano il Buti edito e il magliabechiano, il Codice Triulzio spogliato dal Mussi, il Bartoliniano, il Bargigi, il Codice di Brusselles veduto dallo Zani de Ferranti, il Gaetani, quattro patavini, il Catanicse, tutti i Codici esaminati dalla Compagnia del Valori, il Cortonese. La risposta che fa il dannato indurrebbe, credo, a tener della. (V. il mio Dante col Lana edizione bolognese Vol. 1.º pag. 449).

pchelli accumulando duol có duolo sengio come psona trista e matta Maio rimasi ariguardar lostuolo e uidi cosa chio auaria paura sanza piu proua di contarla solo

sanza più proua di contaria solo
Se no che escienza masicura
la bona copagnia cheluom frachegia
sotto larbergo di sentirsi pura
Io uidi certo e ancor par chiol uegia

115

110

V. 111 - a n: sen gi (come la Jesina e il Cortonese).

113 - m: avre' (Antaldi: E vidi gente ch' i' avrei).

uno ombusto saza capo andar sicome

114 - b n: sanza più (l' Antaldi: senz' altra. Il Cassinese: di cantarla).

115 - s t v: coscienza (l'Anonimo del Fanfani: coscenzia).

116 - s: Di buona.

117 - a: usbergo (e cost la Crusca).

» - b c d s t: asbergo (come il Bartoliniano, il Roscoe, il Witte, il Filippino, la Fulginate).

» - v: osbergo (quale hanno il Berlinese e il Gaetani, la stampa del Comino, i quattro fiorentini e il Buti edito quantunque mal diviso in lo sbergo). (\*)

» - meno a tutti: del.

- n: sentirse.

118 - meno a b s t v tutti gli altri: I' vidi.

» - n v: ed anco (come il Santa Croce).

» - meno a gli altri: ed ancor.

» - a s: ch' i 'l veggia.

(19 - a: uno imbusto (in busto).

» - gli altri: Un busto. (\*\*)

(\*) Senza tema d'errare tengo che l'arbergo del Lambertino scenda da un s mal letto. Buoni sono usbergo e asbergo, e vedi le derivazioni nei Vocabolarii; sò-rgo su preso da qualche antico che divise, come il Codice del Buti, una voce che errata da principio scese in molti malamente. Direi che osbergo su una dettatura di usbergo.

(\*\*) Il Lambertino sembra discendere da Codice che ebbe unombusto, e l'amanuense mal divisolo crebbe dell'o. Sebbene la voce busto sia stata

andauan glialtri dela trista gregia
El capo tronco tenea ple chiome
pesol co mano aguisa dilaterna
equel mirana noi e dicea ome
Dise facena ase stesso lucerna
e eran due inuno e uno indue
com essere puo quei sa che si gonerna

125

Quando diricto apie delponte fue

V. 120 - ef j h i l m n q: E il.

122 - q: presol con (anche il Codice di Ruscoe. Noto che il Codice parmigiano m porta, messo da altra mano, uno r sopra l'e).

» - r: preso con (come il Bartoliniano).

» - v: pesul (Buti edito: pesol).

123 - n s t v : E quei. (\*)

124 - a: facea.

125 - a: Et eram (scambio dell' n coll' m.).

126 - a: puo se 'l sa (sclsa) che si (si).

» - i: puo questo che si.

» - m: quei 'l sa (come il Berlinese e il Santa Croce corretto di seconda mano. Il Gaetani: Quei il sa).

y - q: quei che sa che si.
y - v: che su governa (come il Buti edito).

127 - a: dritto.

» - h n s t: al piè (come il Cassinese).

» - i (manca fue).

presa talvolta a significare tutta la persona, più veramente tutta la persona (senza capo) è espressa dalla voce *imbusto*, lasciato *busto* a significare il petto senza braccia, o la persona senza capo, senza braccia, senza gambe.

(\*) È stata disputa se il pronome si riferisca al capo, o alla persona. Il Lombardi sorrisc, a chi si teneva quei, e Foscolo s'indegnò di quel sorrisc avendolo il Vaticano, l'Aldina, la Crusca, i quattro fiorentini. Notò il Ferranti che venti parigini e il Codice di Brusselles portano quel. L'imbusto tenea il capo, e il capo mirava e dicea omè, e l'imbusto facea da sè lucerna a pe stesso. Dunque? A me par giusto il quel che è anche dei nostri Codici migliori.

leuo ilbraccio alto cotucta latesta
pappressarci leparole sue
Che fuor ornedi lapena molesta
tu che spirado uai uegendo imorti
vedi salcuna e grade come questa
E pche tu dime nouella porti
sappia chio son bectran dalbornio qili
che diede al re giouani i mali oforti
135

V. 128 - a: Levo 'l (levol) braccio.

129 - tutti: Per appressarne (il Frammentario a mal diviso mostra: Per appressar nelle).

130 - a n: fuoro.

» - q: fuoron (poi corretto: fuoro).

» - meno g gli altri: furo.

131 - a (errato): sospirando veggendo i morti.

132 - efghilmnqrstv: se alcuna.

133 - c: novelle (come le quattro edizioni antiche, il Santa Croce di seconda mano, il Filippino, il Berlinese).

134 - tutti: Sappi ch' io.

» - a: Beltram del (Beltram anche il Cortonese, e Beltramo del il Santa Croce e il Vaticano).

» - f (errato): dal barrino.

» - q: Beltrando.

135 - df g l m q r s t: Che diedi al.

- e: Che died' al-

» - meno b c e qli altri: diedi i mai.

» - a: giohani - e: iohani (iohni) - v: iohanni.

» - b c d g h i l m n; giovanni. (Questa lezione è anche dei due Cortonesi, del Cataniese, del Cassinese, del Buti edito, è delle primitive edizioni di Foligno, Mantova e Napoli).

» - c f p r s: giovani.

» - o: giovene (cost il Vaticano 366, il Florio, il Mazzucchelli).

» - q t: giovane (come i Patavini 2 e 67, l' Antaldi, il Roscoe, il Bartoliniano, il Filippino, un parigino veduto Io feci ilpadre elfiglio inse ribelli achitofel nofe piu dansalone e di dauid coi maluasi pocelli

dal Ferranti e l'edizione dei quattro siorentini, e Codici di Siena e di Firenze veduti dall'egregio signor Barlow).

V. 135 - a m: i ma' (cost le stampe di Fulgoni e della Minerva).

» - b c g l s: mai (così le antiche edizioni di Foligno, Mantova e Napoli e il Filippino, l'Aldina, la Crusca).

- d h i n p t: i mai.

» - e: mal.

» - f o q r v: i mal. (così i Codici Poggiali e Mazzucchelli). (\*\*)

136 - a: Io feci il padre e il.

- s t v: Io fecil padre e 'l.
- meno b tutti gli altri: I' fecil padre e 'l.

» - e: figlio esser ribelli.

137 - s: Achitofel più non fe'.

» - c d e f g l m r: absalone (anche Santa Croce corretto di seconda mano, il Vaticano, l' Aldina, la Crusca, i quattro Fiorentini, il Cassinese).

- q: assalonne (asalone).

138 - a: Davit coi malvasi pugilli (forse: pugilli).

» - q: Nè di David (anche il Vaticano e il Gaetani).

-g: con.

» - meno e gli altri: coi.

» - b d t: punzelli (cost Santa Croce e il Vaticano e l'Aldina).

(\*) Certo il Lambertino è errato, e così il vocabolo un po' per l' i scambiato coll' e, o coll' e scambiato coll' i, o colle abbreviazioni successive di amanuensi ignoranti di storia si ebbero quelle varianti mantenute da successivi poco dotti di storia e di bibliografia. Non può esser che re giovane e se ne vegga il mio Dante col Lana, edizione di Bologna, Vol. 1.º pag. 450-1 e il Discorso che precede per la presente opera gli esemplari dedicati a S. M. il Re d'Italia. Vedasi anche l'opera del dottore Barlow inglese Contributions ecc.

(\*\*) Anche per questa voce V. il Discorso per gli esemplari dedicati al del d'Italia dov' e mostrato che dov' essere i mei; V. anche il Barlow sopracitato. Perchio parti cosi giunte psone partito porto ilmio celebro lasso dalsuo principio inquesto trocone Cosi soffua inme lo contrapasso

140

V. 138 - i v: puntelli (anche il Catanicse e la Jesina).
 y - gli altri: pungelli (così le stampe Zatta, Fulgoni e la Minerca).

139 - e f g h i l m n q r s t v: partii.

» -g: gionte.

140 - q: il cerebro mio.

» - t: il mio celabro (anche il Cortonese).

» - qli altri: il mio cerebro.

141 - lutti: ch' è in (la Jesina: che questo; forse per che questo, equivalente a ch' è in questo).

· 142 - a: il contrapasso.

-ce((()))))))

## CANTO VENTINOVESIMO

Lamolta gente e lediuerse piaghe auin lelucimie si inebriate che delo star a pianger eran uaghe Ma uirgilio midisse che pur guate pche lauista tua piusisoffolge lagiu tralombre triste ossicate Tuno ai facto si alaltre bolge pensa setu anouerar lecredi che miglia xxij laualle uolge

V. 1 - n: piage (e cost poi: vage).

2 - meno d e t tutti: Ayean (a: aveam).

» - r: le orecchie mie (scritto a mo' di chiosa: athonitus).

3 - n: piagner.

» - meno a tutti: stan a piangere.

5 - a g h i l m n q r s t v: pur. (\*)

6 - q: e mozzicate.

» - v: e smozzicate.
» - qli altri: triste smozzicate (così anche il Buti edito).

8 - a s; a nomerar (la Jesina e il Gactani: a numerar).

(\*) Io propendo in questo luogo nell'accettare il più. Mi par che il concetto sia: Che continui tu a guardare, perche maggiormente si fissa la tua vista? Il Commento dell' Anonimo del Fanfani dà: 4 perche affisi u più qui che altrove? > Il più poi hanno anche le antiche edizioni di Foligno, Manfova e Napoli, il Cassinese, il Codice Filippino, il Cortonese che poi mostra sovolge.

E gia laluna e socto inostri piedi lo tepo epoco oma chece concesso e altre daneder chetu nonuedi Sio auessi risposio appresso atteso ala cagion pchio guardaua forse mauresti ancor lostar dimesso Parte sen giua edietro liandaua

15

10

V. 10 - c: e sotto nostri (come le edizioni antiche di Foligno, Mantora, Napoli, il Vaticano e il Berlinese).

11 - a: omay.

» - g: ormai (la Jesina: orma').

» - tutti: n' è concesso.

12 - a: credi. (\*)

» - tutti: Et altro è.

13 - g: avesti.

» - a: rispuos' io.

» - tutti: Se tu avessi.

14 - c d o p: perch' i'.

15 - a: Forse ancor m' avresti.

» - n: Forsi m' avressi (avresi).

» - q: avesti.

» - t: Tu n' averesti.

16 - meno r t tutti: sen gia.

» - r: Oltre sen gia.

» - t: Ond' ei sen gio.

» - tutti: ed io retro gli. (\*\*)

» - meno s t v tutti: soggiungendo.

» - d: io dentro.

(\*) Questo tennero l'Aldina, la Crusca, Burgofranco, Rovillio e persino la Cominiana, ma è patente errore. Vedi hanno tutti i nostri Codici, il Cassinese, il Roscoe, il Bartoliniano, il Vaticano, l'Antaldi, quattro patavini, e anche quattro Codici della stessa Crusca, il Filippino, il Fulgoni e la Minerva.

(\*\*) Come il Lambertino legge il Cortonese, il Riccardiano 1005 da il Partiasen già che lo inavveduto presi, e di che aspramente mi censurò il Witte. Aliquando dormilat Homerus, ma io nel Purgatorio ero sveglio. Tuttavia per non parer quello che il cadmita da Fermo vorrebbemi dirò lo duca gia facendo larisposta
e sogiugnendo dentro aquella cava
Douio tenea or gliocchi si aposta
credo cun spirto delmio sangue piaga
lacolpa chelagiu cotanto costa
Allor disselmaestro no sifranga
lotuo pensier da q nazi sourello
attendi ad altro ed ei la sirimanga
Chio uidi lui apie delponticello
mostrarti e minacciar forte coldito
eudil nominar geri delbello

V. 19 - a n: teneva or l'occhio (lezione seguita dal Witte).

» - c d: teneva or li occhi (siccome l' Antaldi).

» - meno b gli altri: teneva gli occhi (l'Aldina, la Crusca, i quattro fiorentini hanno quest' essa lezione, ma il Cortonese, l'Autaldi, le quattro antiche edizioni, il Codice Filippino, l'Angelico, il Cassinese, il Bartoliniano, il Roscoe, il Vaticano, il Berlinese, il Gaetani serbano: teneva or gli occhi).

20 - e f g h i l m n q r: che un spirto.

» - s t v: credo uno spirto (cotale tenne il Foscolo veduto il Codice Mazzucchelliano).

23 - q: Il tuo.

» - a: innanci (manca la coda al c per farne z).

25 - c d o p: Ch' i' vidi.

26 - b: a menacciar.

27 - e: E odì.

mia scusa. Non fu per ignoranza, ma per considerazione innanzi alla lezione di quel Codice che mi lasciai adescare. Quel gia e quell'andava, nello stesso verso, quantunque per diverso soggetto, non mi garbavano, e mi pareva che da che Virgilio avea presa la mossa non fosse assurdo il tener parte per verbo e non per avverbio, facendo in vece avverbio quel gia e però accentandolo, non mi potendo più star verbo. E mi parea naturalissimo che già si fosse allontanato Virgilio dal luogo quando Dante s'accorse della mossa, e prese a tenergii dietro; senza che gli saria stato a lato. Ora che ho esposta la ragione del fatto mio domanderò: se ero poi degno di tanto furore wittesco?

Tu eri allor sidel tucto inpedito soura colui che gia tene alta forte che no guardasti inla sifu partito O duca mio lauiolente morte che noglie uendicata ancor dissio palcun che di bonta sia consorte Fece lui desdegnoso ondei sengio

sanza parlarmi si comio extimo e incio ma il facto ase piu pio

35

30

V. 27 - n: E vidi 'l (quest' è anche nel Buti magliabechiano. L'Antaldi: udillo).

» - f g h i l m r: Ed udi 'l. (\*)

29 - a g h i: Sopra.

 $\Rightarrow -b$ : alta fronte.

30 - b: si fo.

» - v: sparito (e cost il Buli edito).

31 - n (errato): violante.

or - " (criato). Violante

» - gli altri: violenta.

33 - tutti: dell' onta. (\*\*)

34 - tutti: disdegnoso.

 $-a b \cdot n :$  ond' el (ondel).

» - gli altri: ond' ei.

34 - meno e tutti: senza.

» - a: parlar.

» - c g: parlare (così le antiche edizioni di Foligno e Napoli).

» - a b c d e f g o p r s t v: stimo (e così il Berlinese, il Vaticano, il Gaetani, l'Aldina, la Crusca, i quattro fiorentini).

» - qli altri: estimo.

36 - a b d h q: el fatto (anche Buti edito, e il Magliabechiano).

» - i: m' avea fatto.

» - s: m' ha fatto a sè assai.

(\*) Credo anch' io col Landino che s' intenda: io lo udii.

(\*\*) Lo scrittore del Lambertino lesse per b un l male scritto; pare che avesse dilonta.

Cosi parlamo infino alluogo primo che delo scoglio lalta ualle mostra sepiu lume uifosse tucto adimo Quando noi famo insu lultima chiostra dimale bolge siche suoi conuersi

40

V. 36 - t: E di ciò m' ha ei fatto.

» - m v: Ed in ciò m' ha e' fatto assai più.

» - gli altri: Ed in ciò m' ha e' fatto a se più (l'Antaldi, il Mazzucchelli e il Poggiali: m' ha fatto egli; così anche il Bartoliniano ma coll' elli).

37 - e: sino.

» - meno a b gli altri; insino (com' ebbe l' Aldina ed ebbe la Crusca e ha la Volgata).

» - a: a luogo (aluogo, ma può anch' essere perdita della 1 per l'a).

» - q: luocho.

38 - meno e v tutti; altra valle (al Codice i mancano affatto le due voci. Alta hanno anche le antiche stampe di Foligno e Napoli, e il Cataniese).

39 - d o p: lumi (scambio dell' e coll' i). (\*)

» - e: a vmo.

» - h q: ad ymo.

40 - a: nov.

» - a g q s t v: fummo su (così la Jesina. Il Buti edito:

» - b c d h: fummo (h: fumo) sor (cost il Calaniese, il Cassinese, il Santa Croce e le antiche edizioni di Foligno, Mantora e Napoli. Il Cortonese: fuor).

- n: in sor.

41 - a; suo.

= q : soi.

» - gli altri: i suoi. (\*\*)

(\*) Il Lambertino ha per compagni altresi il Cassinese, il Roscoe, il Mazzucchelli, il Bargigi, il Bartoliniano, il Vaticano, quattro patavini; ed è gramaticale, quantunque presa assoluta la voce lumi senz'articolo sia in uso. È troppo frequente e comune lo scambio dell'e coll'i, e dell'i coll'e fra gli amanuensi.

(\*\*) Le quattro primitive edizioni, il Vaticano, il Filippino, il Berlinese leggono come il Lambertino.

potean parer ala ueduta nostra Lamenti sacctaro inme diuersi che dipieta ferrati auean listrali ondio li orecchi cole man copsi Qual dolor fora esce deli ospitali dinaldichiana traluglio e settebre edimarema e disardigna imali Fossaro inuna fossa tutti insebre

45

V. 42 - i: vedere.

43 - tutti: sacttaron me (il Cataniese: sacttavan). (\*)

44 - v: di pianto ferrato avea (Buti magliabechiano: di pianti, e nella chiosa: col pianto).

» - a i m: avien. (\*\*)
 45 - a: gli oreche.

» - c h n s: le orecchie.

» - gli altri: gli orecchi.

46 - e: for.

» - f (errato): pedalli.

» - tutti: se degli spedali.

47 - n: tra luglio e il.

b c d o: tra 'l luglio e 'l.
meno a gli altri: tra il luglio e il.

48 - i t: O di.... o di.

» - e g: Sardegna.

» - r. E di Sardigna e di Maremma (anche le edizioni Burgofranco, Rovillio e l'Aldina).

49 - tutti: Fossero.

(\*) L' in me del Lambertino è anche nel Triulziano già Bossi spo-

gliato dal Mussi, e nel Frammentario napoletano.

(\*\*) A pagina 556 del Volume terzo del mio Dante col Lana, edicione di Bologna, ho speso parole troppe sullà lezione di pietra che è nel Cassinese nel cui Commento è un tratto di ciò che ha il Lana a pagina 456, Volume primo. Qui risolvo più presto dicendo che quell' r è una cattiva lezione di un piatta il cui secondo t era gnasto o mal fatto. Può anche essere stata una mala lezione di un piata mal governata. E i monaci cassinesi credettero trovarvi lezione unica! Di quell' a più alto o più grosso dell' altre lettere anche in mezzo ad una voce abbiamo esempi ne Codici antichi. talera qui e talpuzza nusciua
qualsuol uenir dele fracide mebre
Noi discendemo insu lultima riua
dellungo scoglio pur aman sinistra
e allor fu lamia uista piu uiua
Giu uerlo fondo la one laministra
del alto sire infallibil giustitia
punisce ifalsatori cheq registra

- V. 50 meno a n tutti: puzzo (il Gaetani: puzza).
  - 51 m: suo'.
    - » n: sol.
  - » e f g r: suole venir (così le edizioni antiche di Foligno, Mantova e Napoli, e quelle di Fulgoni e della Minerva, e il Codice Filippino, il Roscoe, il Bargigi, il Bartoliniano).
  - > -c h i o p q t: suole uscir.
  - » e f h i l m n r t: dalle (anche il Bartoliniano, il Bargigi, il Buti edito e il Magliabechiano).
  - » tutti: marcite (il Bartoliniano, l'Angelico, il Bargigi, e alcuni parigini: marcide).
  - 52 a: Noy discendemo.
    - » b: descendemmo.
  - » d n: discendemmo su (n: discendema).
  - 53 h n: lungo il.
    - » r: lungo lo. (\*)
  - 55 f: E in verso il fondo la ove.
    - » f p: la sinistra.
  - y = b c d: la ove la.
  - » e: la u' la (l'Antaldi: la 've la).
  - » − i: là dove la.
  - » v: la du' la.
  - 57 b: Punisci i falsadori (Punisci: scambio dell' e coll' i).
  - » c d o p s t v: i falsator.
  - e f: il falsador.
  - » gli altri: il falsator.
- (\*) Hanno pur a man il Cataniese, il Riccardiano 1028, l'edizione del Burgofranco e quella di Rovillio.

Non credo che aueder magiur tristita fosse in egina ilpplo tucto ifermo quado fo laere sipien dimalitia
Che glianimali infino alpicciol ume (sic) cascaron tucti epoi legenti antiche secondo che poeti anno pfermo
Si ristorar disemi di formiche chera aueder p quella oscura ualle languir li spiirti p dinerse biche

65

60

```
V. 58 - tutti: maggior.
```

60 - meno a tutti: fu.

» - a: fue l'aer si pien.

» - i: l' aria.

» - i n: si piena.

» - q: aiere si pien.

» - gli altri: aer si pien.

61 - h i: a picciol (come le edizioni antiche di Napoli e Foliquo).

> - s t v: al picciol.

62 - f: tutte.

» - a: gente (scambio dell' e coll' i).

63 - tutti: che i. (\*)

64 - q : Se.

» - e: ristaurar (anche il Codice di Roscoe).

» - tutti: seme.

65 - a: Ch'era verso quella.

» - e r: scura.

66 - a s i v: li spirti.

» - gli altri: gli spirti.

» - e r: uioho. (Di questo u per b vedi alla prefazione, e leggi biche).

<sup>(\*)</sup> La scrizione che poeti deve dividersi in ch'e poeti per ch'i poeti, durando lo scambio dell'i coll'e. Col Lambertino così concordano le quattro antiche edizioni, il Riccardiano 1028, il Vaticano, il Berlinese, il Gaetani, e il Santa Croco di seconda mano.

Qual souraluentre e qual souralespalle
lun delaltro giacea e qual carpone
si trasmutana plo tristo calle
Passo passo andauam sanza fmone
guardando e ascoltando li malati
cheno potean leuar le lor psone
Io nidi due seder ase apoggiati
come a scaldal sappoggia tegghia ateghia
dalcapo apie dischianze maculati
75
E no nidi giamai menar sistregghia

V. 67 - a h i : sopra il.... sopra le.

» - g: sopra il.... sovra le.

» - gli altri: sovra il (Antaldi: sovra ventre).

69 - v: tramutava (Buti edito: trasmutava).

70 - meno a b tutti: senza.

71 - a: l'amalati.

» - meno s t v gli altri: gli ammalati.

73 - a b c: seder.

» - t: sedere si appoggiati.

» - meno o p s gli altri: sedere a se poggiati (e questo danno le quattro primitive edizioni, la Minerva, il Fulgoni. Il Codice Gaetani: così poggiati).

74 - tutti: scaldar.

» - a: s' apoggia teghia teghia - g: tegghia tegghia.

» - b c d f l m r: si poggia (così il Vaticano, il Bartoliniano e l'Aldina).

» - h n: s' appoggia teggia a teggia (e così poi: streggia, veggia).

» - l: o mette tegghia.

» - m: a teghia teghia.

» - q: teglia a (e poi: streglia, veglia).

75 - b d m s t v: al pie (e ciò anche in Roscoe, in Buti edito, e nel Cassinese).

» - e: ai piei.

» - b m: macolati.

76 - meno o tutti: menare (senza il si).

80

da ragazzo aspectato dalsignorso ne dacolui chemal uolentier ueghia Come ciascuno menaua spesso ilmorso delunghie soura se dela gra rabbia delpizzieor cheno a piu soccoso.

E si traeuano giu lunghie la schabbia come coltel discardona leschaglie

V. 77 - meno b c e tutti: A ragazzo.

» - s: spettato.

» - d m: segnorso.

» - f g h i q: signor so (così il Riccardiano 1005, la Jesina, il Rovillio, il Burgofranco).

78 - d s v : Ne a colui (così il Cassinese, il Mazzucchelli e due altri Codici veduti dal Foscolo).

» - e t: o da colui. (°)

» - meno l m n s t v gli altri: volontier.

79 - tutti: ciascun.

·80 - a: Dall' unghie.

» - a g h q: sopra.

» - tutti: per la. (\*\*)

81 - g h n: picichor.

82 - tutti: traevan (traien hanno il Cortonese).

» - i: coll' unghie (anche l'Anonimo del Fanfani).

» - o t: con l'unghie. (Cost il Berlinese, il Filippino, il Gaetàni, il Cortonese: ma il Buti edito: Cost traevan giù l'unghie).

83 - n: cortel.

» - s v: Come 'l coltel.

» - e: scavarda (il Cod. r: aggiunge: vulgariter scarbata.
 L' e dicelo: pesce insipido delle larghe squame del Lago di Perugia).

» - f: scardua.

» - h n: scardeva (forse scardena, il Cortonese: scardina).

» - m: cardoua (veramente ha cardona scambiato per u la n).

(\*) La lezione Ne da colui, penso che scritta fosse neda e si abbia a dividere Ned a senza cui il concetto s' imbroglia.

(\*\*) Col Lambertino concorda l'antica edizione di Jesi.

| INFERNO - CANTO XXIX.                 | 521 |
|---------------------------------------|-----|
| od altro pescio che piu larghe labbia |     |
| O tu che co le dita ti dismaglie      | 85  |
| comincio il duca mio alun diloro      |     |
| e che fai desse taluolta tanaglie     |     |
| Dime salcuno latino e tra costoro     |     |
| che sono quincentro selunghia tibasti |     |
| eternalmte acotesto lauoro            | 90  |
| Latini sam noi aba tu nadici gnacti   |     |

## V. 83 - o: sardova.

- » i: scardavan.
- » q: scardava.
- » v: da scardova (come il Buti edito).
- 84 a: e d'altro.
  - » n (errato): larga.
  - » tutti: pesce (il Cassinese ha: pescio).
  - 85 q : 0 te.
    - » b: si dimaglie.
    - » σ: ti dimaglie (come il Cataniese, e le antiche edizioni di Foliquo, Jesi e Napoli).
- 86 meno a c d h n gli altri: a un di. (Leggono come il Lambertino le quattro edizioni primitive e il Filippino).
- 87 n (crrato): tenaglia.
- 88 a: Dime (per dimi).
- » b o d t v: Dinne (come il Buti edito e molti Codici veduti dal Valori, e l'Anonimo dato dat Fanfani).
- » gli altri: Dimmi (come il Vaticano, il Berlinese, il Gaetani, di seconda mano il Santa Croce, l'Aldina, la Crusca, e i quattro fiorentini).
- » tutti: s' aleun b c d: latin.
- 89 meno i tutti: son quinc' entro.
  - » i: son qua entro (come l'Antaldi. Il Santa Croce: qui entro).
  - » a: l' ungie.
- 91 b d g h n t: Latin siam noi (il Landiano forse avea sem, fu manomesso. Il Cataniese: siannoi).
  - » gli altri: Latin sem noi a: nui.

qui ambodue rispose lun piagendo ma tu chi se che dinoi dimandasti El duca disse io son un che discendo con questo uiuo q di balzo in balzo e di mostrar linferno alui intendo Allor si mosse il comun incalzo etremando ciascuno ame se uolse co altri che ludiron dirimbalzo Lobuon maestro ame tutto sacolse dicendo dialor cio che tu uuoli ed io incominciai poscia chei uolse Se la uostra memoria no se imboli

95

100

V. 92 - a: qui amendai.

» - b f h i m: qui amendue.

» - r: ambedui.

» - meno c d o p gli altri: ambedue.

» - m: piagnendo - n: l' um piagnendo.

94 - meno a tutti: E il.

95 - a: giò.

» - gli altri: giù.

96 - a: E de.

» - e: a lui l'inferno intendo (come il Roscoe).

» - b g h: mostrar lo 'nferno a lui intendo.

97 - tutti: si ruppe.

» - a: el comun - s v: il comun.

» - meno i gli altri: lo comun (l'Anonimo del Fanfani: lo comune).

» - tutti: rincalzo. (\*)

98 - tutti: si volse.

101 - a n: voli.

102 - a: incomenzai poscia ch' e' (che) volse.

» - b: E io incomincia'.

103 - a e t: non s' envoli (senvoli, cambio dell' i coll' e).

<sup>(\*)</sup> Leggono come il Lambertino si mosse il comune il Codice di Cagliari, e il Triulziano, già Bossi, spogliato dal Mussi. L'incalzo poi è nel Codice Cortonese che porta ruppe lo comune.

nelprimo mondo del umane menti ma sella uiua socto molti soli Ditemi chi uoi sete e diche genti la uostra sconcia e fastidiosa pena dipalesarui ame noui spauenti lo fui darezzo ed albro da sena

105.

V. 103 - i r v: non s' involi (come l'Antaldi, il Gaetani e l'edizione De Romanis, e il Buti magliabechiano).

» - gli altri: non s' imboli.

104 - a: de l'umani menti (umani, scambio dell'e coll'i).

» - i: delle.

- » meno g h gli altri: dalle.
- 105 a: se la viva i: s' elle vivan.

106 - a: Diteme chi vui.

- » b: Dimmi chi voi sete (corretto da altri: siete).
- » c: Ditene chi voi (anche le antiche edizioni di Foligno, Jesi e Napoli, l'Antaldi, e il Cataniese).

- meno b tutti : siete.

- 107 a: scenza (forse sconza, per sconcia) e fatigosa.
- » l (crrato): fastigiosa.

109 - a: e Albero.

- » i r: Alberto da Siena (così il Buti magliabechiano, il Codice Riccardiano 1028, e la edizione De Romanis).
- » m: Albero di Siena.
  » q: Albaro da Siena;
- » gli altri: Albero da Siena (così il Buti edito), (\*)

(\*) I quattro fiorentini attratti dall'autorità di un Codice magliabechiano, di tre Riccardiani, di cinque Puccini lasciarono passare Albero etnnero Alberto. Quelli, dissero, sono Codici preziösissimi, e siano, ma i nostri b e de per non esagerar degli altri non son da meno ed hanno Albero; a cui possiamo aggiungere il Commento Anonimo dato dal Fanfani. Essi fiorentini, come il Vellutello, non ostante che Albero scrivésse il Villani, dubitarono di esattezza del nome, e non imaginarono, come dovevano, d'interpellarne i Sanesi. I Sanesi l'hanno Albero, e già citai il Bollettino della loro Società an. 1865, fascicolo secondo, pag. 40, che segna gli atti notarili in proposito, donde si vede che fiu di Bernardino, che il Carpellini reputa de' Guadagnoli. Il Lambertino forse aveva Alberto perchè lo scritto fu raschiato, e poi ebbe quel che si vede; il Commento

rispose lun mi fe metter alfuoco ma quel pchio mori qui nomi mena Veroe chio dissi allui parlando a gioco io me saprei leuar plaere auolo e quei chauea uaghezza e seno poco Volle chio limostrassi larte e solo pchio nol feci dedalo mifece

115

110

V. 110 - a: I' un me fe metter al foco.

» - b: Rispuose.

» - qli altri: mettere.

111 - a: per che mori' (mori). (Tale porta anche l'Anonimo del Fanfani).

112 - a: Vero e dissi a lui parlando a joco.

» - s t: dissi lui.

» - gli altri: Ver è ch' io dissi a lui.

113 - a: lo me sapria.

» - c d o p: I' mi saprei.

» - gli altri: Io mi saprei.

» - h s v : l' aire.

» - i: l' arie (forse: l' aire).

 $\Rightarrow -q$ : l'aire ()0

114 - a: ch' avia.

» - meno b c d o gli altri: che avea.

115 - a: Volse ch' io le mostrasse (scambio dell' i coll' e).

» - c d o p: ch' i' li.

» - meno h uli altri: ch' io gli.

116 - n: Per ch' i' nol fece dedalo mi fece.

» - c d o p: Perch' i' nol feci.

nel margine la certamente Alberto. Per la stessa ragione de' Fiorentini lo Zani de' Ferranti veduto Albrto in dodici parigini si acquietò a questo senz'indagar neppur egli il modo di sciogliere il dubbio. L'Albaro sopraenunciato, l'Arbaro delle Chiose anonime date dal Selmi non son altro che Albaro di due altri Codici di esse Chiose, e delle carte di Bicchierna, e de' Contratti dell', Archivio di Siena, e che è chiarissimo nel Lana. Il Witte dichiarò di avere veduto Abate in vece di Albero e tacque il luogo. Per me nel Triulziano, già Bossi, spogliato dal Mussi è: et abate da sena, che non muta consiglio: potè essere Albare, dimenticata la seconda lettera. Albro poi è anche nell' Imolese. V. il Discorso ai LXXV esemplari di quest' Opera dedicati al Re d' Italia.

120

ardere a tale che lauea pfigliuolo
Ma nellultima bolgia dele diece
me palchimia che nelmodo usai
dano minos a cui fallar no lece
Et io dissi al poeta fu giamai
gente si uana come lasenese
certo no la francescha sidassai
Onde laltro lebbroso chemi intese

rispose aditto mio tramene stricca

125

V. 117 - a: l'avia.

» - tutti: a tal che.

118 - q: bulgia.

» - a: dece.

» - n: decie,

» - tutti: delle.

» - a: per l'alchinia.

» - tutti: per l'alchimia. (\*)

120 - a: fallir non lice.

» - b c d: fallir non lece (anche Antaldi).

» - m: parlar (il Berlinese: peccar).

121 - meno a tutti: Or fu.

» - a: poeta fo.

122 - meno s t v gli altri: sanese (come Buti edito, l' Anonimo del Fanfani, il Filippino, l' edizione de Romanis e le antiche di Foliquo, Jesi e Mantova).

123 - l: li franceschi.

» - e: si assai.

125 - meno n tutti: detto.

» - b: Rispuose.

» - e f l m n o p r s t: trammene Stricca (e così il Bartoliniano, l'edizione De Romanis, e le antiche di Foli-

<sup>(\*)</sup> Danno quel che il Lambertino le edizioni antiche di Foligno, Mantova e Napoli, quella di Fulgoni e la Minerva. Stanno colla comune il Vaticano, il Berlinese, l' Aldina, la Crusca, i quattro florentini; e mi pare meglio perchè non gli fu attribuita professione che non avesse, ma determinatamente avea.

che seppe far le tempate spese
Et niccolo che la costuma ricca
del garofano prima discopse
nelorto doue tal seme sapicca
E trane labrigata inche dispse
caccia dasciano la uigna e lagra froda
e labagliato suo sono proferse

130

gno, Jesi, Mantova e Napoli, il Laurenziano XL,7 testo e Commento, il Vaticano, l'Angelico e il Roscoe).

V. 125 - g: trane lo (come il Buti edito e il Comino).

- » i v: tranne lo (anche Burgofranco e Rovillio, l'Aldina, la Crusca, i quattro fiorentini e il Codice Mazzucchelli).
- 128 i: gherofano (come Buti edito).
  - » s: garofalo.
  - » d: discoverse.
- 129 l: nell' oro (manca il t per darci orto, oriente doce i Salimbeni avecano banchi secondo la Memoria del Carpellini, e alligna il gherofano, come tutti sanno).
- 130 e f q h i l m n q r s t v: Tranne.
- 131 a: Cacia d'assan.
  - » c h i q r: fonda. (\*)
- 132 r: il suo (e così Buti edito, il Burgofranco, il Rovillio). (\*\*)

(\*) Non e ancora bene definito se debbasi accettare fonda o fronda. Coloro che gradiscon questa intendono la vigna e il bosco; quelli che vorrebbon l'altra suppongono vigna e il fondo ad aratro. Il Codice ambrosiano 198 ha in margine silvam, e quindi è in dritto con fronda; il Cortonese avendo: la dota e la gran fronda non lascia di distinguere il netto. Se avesse fonda (il fundum d'altri Codici) s' intenderebbe il denaro, e la lerra. La Crusca aveva tenuto fonda, e le Chiose anonime, date dal Selmi, ne due Codici P e S 100 citati a piè di pagina, paiono annuirvi col dire: » avea una maravigliosa vigna e di grande frutto, e anche altre grandi » possessioni assai ».

(\*\*) Anche quivi era lite per l'Abbagliato che altri volle, ed era, nome di persona, altri volle addiettivo di senno. Ma il Lana prima, altri poi, avevan chiaramente espresso che l'abbagliato aveva proferto il suo senno. Tutta la confusione era dal' manco dell' il nel più de' Codici, e nelle quattro primitive edizioni. La Crusca mantenne l'articolo e fu concorde

Ma pche sappi chise tiseconda ptra sanesi aguzza uerme locchio siche lafaccia mia benti risponda Si nedrai chioson lombra dicapocchio che falsai limetalli con archinia ete dee ricordar seben tadocchio

135

V. 133 - b: sappie.

» - tutti: chi si ti.

134 - a: contra i (errato: Sanisi).

» - c d e f g h i q r s t v: contra i. (\*)

135 - a: faza.... responda.

136 - a: Vederai.

» - n: E vedrai.

» - b c d: ch' i' son (nel b fu corretto da altri: ch' io).

137 - a: archimia.

» - m: falsai metalli,

» - q: con l'alchimia (e così anche il Triulziano, già Bossi, spogliato dal Mussi). (\*\*)

138 - a: E de' te (cdcte) recordar.

» - c o p: E ten dee (come Antaldi).

» - d: E te dee (come Buti edito).

» - n: Et te (ette) dec.

> - s t v: E ti dei. -

col Lana e cogli storici. Questo Abbagliato era figlio di Ranieri de Folcacchieri, e uno dei XII della brigata spendereccia; il Carpellini addita l'opèra ms. del Benvoglienti a consultarsi. Anche l'Anonimo del Fanfani sapeva che l'Abbagliato era un nome da che scrisse: nisseri il senno. Parve allo Zani Ferranti che non fosse bello questo mettere il senno in quel getto d'ogni bene, ma ben s'intende che quivi significa l'inventiva ferace de' modi più nuovi di spendere.

(\*) La lezione del Lambertino che è la stessa del Codice Vaticano, del Berlinese, delle antiche stampe di Foligno, Mantova e Napoli, del Cassinese ottimamente si dividè come ne segna il Codice Landi: Contr a

(\*\*) Il Lambertino ha quivi in margine per Capocchio: & abrucinatum • q2 an (quoniam) reputabăt (reputabatur) sapiens ».

## Comio fui dinatura buona scimia

V. 138 - gli altri: E ti dee.

» - a: s' io bene adocchio.

» - s: s' io ben t'adocchio (Buti edito: se ben t'adocchio).

139 - a: Como fu,... bona symia.

- b n : Com' io fu.

» - c d: Com' i' fui.

## CANTO TRENTESIMO

Nel tempo che Junone era crucciata psemel otra ilsangue tebano come mostro una altra fiata Atamante diuenne tanto insano che uegendo lamoglie co duo figli

5

- V. 1 meno n n tutti: Giunone.
  - 2 tutti: semele (cui accentano l' ultimo e).
  - w a b c d o p: contra 'l.
  - $\cdot 3 a \cdot \text{como}$ .
    - » a b c d o p s t v: mostro una e altra n: uno e.
    - » e f r: mostro una ed altra.
    - » gli altri: già una ed altra.
    - 5 e: vedendo (quale il Cortonese).
    - » a: moglie e dui (altri mutò l' e in cul.
  - » b m s t v: con due (e tale hanno le quattro primitice edizioni, il Riccardiano 1028, il Filippino, il Cortonese, il Fulgoni e la Minerca).
    - » c d e f o p r: co' duo (quale hanno il Vaticano, la Crusca, l'Aldina, i quattro fiorentini, la Cominiana).
  - » g q: co' dui.
    - » h i: co' due (come Burgofranco e Rovillio).
    - » l: co' du'.
    - » n:. cu' (cu). (\*)

(\*) Questo verso fu gnastato dai copisti. Gli antichi non usavano punti, nè virgole, ne apostrofi, ma si le lineette d'abbreviatura. Quel co per coj fu da taluno o inavvertentemente o ignorantemente segnato del-

andar carcata daciascuna mano
Grido tendiam la rete sichio pigli
laleonessa e leoncini aluarco
e poi distese idispietati artigli
Prendendo luno chauca nome learco
e rotollo e pcosselo a un sasso
equella sanego conlaltro carco
E quando lafortuna uolse inbasso
laltezza de troyani che tucta ardiua

10

V. 6 - s t v: Venir carcata. (\*)

7 - e q: le rete.

» - f: li reti.

» - i: Tendi la rete.

» - gli altri: le reti.

8 - meno b tutti: lionessa.

» - meno b g tutti: e i.

9 - a: discese (solito errore del c per t dopo la s).

10 - tutti: l' un.

» - a: ch' avia.

» - meno b c d'o p gli altri: che avea.

11 - a: E rotando lo percosse.

» - i m: E rotolollo (così anche il Cataniese).

12 - b l m; coll' altro.

14 - a n: di troiani.

» - qli altri: de' troian.

l'abbreviatura — co — e altri scrisse la parola, compiendola — con —. Questo con discese giù giù sino in Witte, sebbene avesse per via molte sfiancate da chi sapendo che i figliuoli d'Ino erano solo due bisognava determinarli. Mantenendo il con si lasciava credere che altri figliuoli, oltre que' due Ino avesse. Oltre a ciò il con fa credere che la madre avesse due figliuoli per ciascuna mano! La lezione retta è adunque co'.

(\*) Anche il margine del Santa Croce e il Vaticano, il Riccardiano 1028, alcuni Codici di Crusca, l'Aldina, il Burgofranco, il Rovillio, il Sessa hanno questo venir. Lo Zani de' Ferranti nota che Ino incontrava Atamante. Ciò è in qualche racconto, ma non se no vede nel poema. Anzi nell'Anonimo del 1343 datoci dal Fanfani è tutto il contrario, cio e se c'è chi venne, fu Atamante non Ino la quale erasi trovata incontro (ma non dice di faccia) al marito.

20

siche insieme colregno ilre fu casso Ecuba trista mifa e cattiva poscia che uide polisena morta e delsuo polidoro insu lariua Del mare si fu la dolorosa acorta forsenata latro siccome cane tantol dolor lefe lamente torta Ma ne ditebe furie ne troyane si uiddar mai inalcun tato crude no pugner bestie noche mbra huane

V. 15 - a (errato): che 'usemi (chen semi).

16 - a s t v: Eccuba.

17 - e: polixena.

18 - c l m : E 'l bel suo (così-le antiche edizioni di Foligno. Jesi e Napoli. Il Cortonese: Del suo bel ).

» - q: Onde 'l suo. (')

19 - e i: Del mal

» - h n: Del male samendue errate lezioni.

- a : si fo.

» - s: la dolorosa si fu accorta.

20 - g (errato): l'altro (ed ha compagni nell'errore il Cataniese e il Cassinese).

21 - t: Tanto le fe il dolor la mente torta (Buti edito: Tanto dolor le fe, come il Cortonese).

» - meno a gli altri: Tanto il dolor (come il Buti magliabechiano, le quattro primitive edizioni, il Codice Filippino, e quattro patavini, il Fulgoni, la Minerva). (\*\*)

» - e: Tanto li fe 'l dolor.

-abcgn: life.

23 - tutti: vider.

» - e: canto (solito scambio del t per c).

24 - e: In punger (come l'Antaldi).

» - meno n gli altri: Non punger.

(\*) Il Frammentario bolognese aveva E del so, ma fu guasto da altri

(\*\*) Stanno col Lambertino i Ĉodici Poggiali, Bartoliniano e Roscoc, l' Aldina e la Crusca.

Quantio uidi indue onbre smöte e nude
che mordědo correan diquel modo
che porco quado diporcil sischiude
Luna giunse acapocchio eïsul nodo
delcollo lasano siche tirando
grattar lifece iluetre alfodo sodo
Elaretin cherimase tremando
mi disse quel follecto e giani schicchi
eua rabbioso altrui cosi cociando
Odissioallui selaltro noti ficchi
lidenti adosso noti sia faticha
adir chie pria che diqsi spicchi

V. 25 - b: vidi due (come il Vaticano, l'Aldina, la Crusca).

» - d s v: vidi du' (così il Buti magliabechiano). (\*)

27 - a: che 'l porco.

» - e: che porco.
» - tutti: del porcil,

28 - e: in su lo.

» - meno a s t v gli altri: ed in sul.

30 - a: li fece 'l ventre (come il Cassinese).

» - n: li fecie 'l ventre.
» - qli altri: gli fece il ventre.

32 - a: Me disse quel foleto è jani stichi (c così poi fichi, spichi. L'Anonimo del Fanfani ha: Giani Sticchi).

» - e: Zani (Zanni, il Lana).

» - f: Vanni sciocchi (Yanni anche la Jesina, il Bartoliniano e il Roscoe).

» - n: quel folle è.

33 - e: che va rabbioso.

34 - a: O dixi a lui se (O dissi a lui, il Cassinese).

» - d r: Oh dissi lui (così il Buti magliabechiano).
» - qli altri: Oh diss' io lui (e così il Buti edito).

35 - a: non te, fia.

(\*) Concordano col Lambertino il Bargigi, il Codice di Brusselles, il Mazzucchelliano, venti parigini veduti dallo Zani de' Ferranti, quattro patavini, il Filippino, il Fulgoni, la Minerva, e il Buti edito. Et elli a me quella e lanima ătica
de mirra scelerata che diuene
alpadre fuor del diricto amor amica
Questa apeccar conesso cosi uene
falsificando se inaltrui forma
come laltro che la sen ua sostene
Per guadagnar la dona dela torina
falsificare in se buoso donati
testando e dando al testanto norma
E poi che due rabbiosi fuor passati

V. 37 - meno a tutti: Ed egli, a me.

» - tutti: quell' è.

. 38 - a: De mira.... devenne (due scambi dell' i coll' e).

39 - a: for del dreto (per drito, dritto; solito scambio dell' i coll' e).

» - (all' n manca for o fuor).

3 - tutti: dritto. (Il Sicca ci presenta: Fuor del dritto amore al padre amica. Donde l'ebbe?).

40 - a.b: essa (e così il Cataniese). (1).

42 - d: che 'n là.

» - e f i l m q r s t v: che in là (come l'Aldina, la Crusca, i quattro fiorentini, il Sessa, lo Zatta, it Fulgoni, la Minerva).

44 - a f i m q: Falsificando (errore provenuto da Codice scritto da chi si confuse col falsificando di tre versi innanzi).

46 - a: ch' e (che) dui rabiusi for (il Cortonese: ch' e due).

» - q: i dui rabbiosi fur.

(\*) Il Cassinese ha con esso si convenne e quei suoi Monaci molto confidenti registrarono il passo per lezione unica. Di vero un sette anni innanzi l'egregio abate Lorini sapiente bibliotecario di Cortona aveva data essa stessa lezione da uno (e principale) de Codici di quella Biblioteca. Di tale forma gla discorsi a pag. 557 del terzo Volume del mio Dante col Lana, edizione bolognese; ma qui aggiungo che non ostante il significato di non disdirsi, non ritenersi mi ha tuttavia tanto dello sforzato che non posso reputarla genuina. Credo invece un rovesciamento del così per inavvedutezza di qualche amanuense copiato poi da altri meno accorto di quello.

- sopra cuio auia locchio tenuto riuolsilo aguardar glialtri malnati E uidi un facto aguisa diliuto pur chegli auesse auuta laguinaia

50

- V. 46 b g h n s t r: i due rabbiosi fur.
  - » gli altri: i duo rabbiosi fur.
  - 47 a: Soyra cui jo avia.
  - » b: Sovra a cu' io avea (al Cappelli sfuggi l' a sola).
  - » c: Sovra cu' i' avea.
  - » d: Sovra quali io avea (e cost il Berlinese).
  - » e: Sopra cui io avea (e così il Cortonese).
  - » f l m: Sovra cui io avea.
  - » g h n s v : Sopra i quali io avea (anche la Minerva).
  - » c o p q t: Sovra i quali io avea.
  - » r: Sopra cui io avea li oechi.
  - 48 a: Vuolsilo a guardar li.
    - » f g h: Volsimi a guardar (il Cortonese: a riguardar).
    - » m: Rivolsil a guardar. » - o: Rivolsime a guardar gli altri ammalati. (\*)

    - » p: Volsilo a guardar.
    - » q: Rivolsimi a riguardar.
    - » r t: Rivolsimi a guardar (cost il Roscoe e il Bartoliniano).
  - » v: Mi volsi a riguardar.
  - 49 a n s t v: Io vidi e: Io viddi.
  - » b c d e q h l m n o p r: leuto (divero l ha leuti, e g per errore di lettera; lento. Hanno leuto le quattro primitive edizioni, il Cortonese, il Codice di Santa Croce, il Filippino; hanno lento per leuto il Bartoliniano e il Roscoc).
  - 50 s t v : avuto.

<sup>(\*)</sup> Hanno questo ammalati anche l' Imolese, il Bargigi e un parigino. Forse v' era in origine, ma ne dev' essere stato tolto parendo troppo vicino al verso 71 del Canto antecedente. Il Buti magliabechiano porta dannati.

tronco dallato cheluomo a forcuto Lagraue ydropesi chesi dispaia le menbra co lumor chel mal puerte cheluiso no risponde ala uentraia

V. 51 - tutti: Tronca ( Cortonese: Rotta).

= c d f g h l q s t: dall' altro. (\*)

» - e r: che l' uomo è (e così il Cortonese).

» - t: ove l' uomo è. (Il Buti magliabechiano: onde l'uomo è forcuto).

52 - a: ydropisia (cost le antiche edizioni di Mantova e Jesi e la Minerva).

» - e: ydropisi.

» - gli altri: idropisia.

» - d: idropesi (come il Vaticano e l'Allina).

53 - b: coll' umor.

= t: per l' umor.

» - f: cogli omor.

» - meno ni tutti: che mal.

» - m: che 'n mal.

» - meno g tutti: converte.

» - g: coperte. (\*\*)

54 - efghilmnqstv: Che il viso.

(\*) Nel Codice Landi e nel Santa Croce altre mani mutarono lato in altro (veramente nel Santa Croce alto). I signori Pallastrelli e Fioruzzi citándo il XIX,24 di quest' Inferno e il XXXI,14 del Paradiso mostrarono come questo non sia errore ma proprietà dantesca per rimanente. Così colà pare anche a me, non qua dove non è domandata rimanenza alcuna ma indicata la parte locale del corpo veduto. Anche al Foscolo sembro poco bella quella voce, ma poco propria eziandio l'altra, ei pensò in fine che il verso non fosse dei finiti dal Poeta. Per cognizione degli studiosi diremo che troviamo altro nel Codice di Berlino, nel Filippino, nel Florio, nel Bartoliniano, in quel di Cagliari, in tre patavini e nelle antiche edizioni di Foligno e Mantova. Il Cortonese, l'Anonimo del Fanfani e l' Imolese colla Crusca e la Cominiana: lato.

(\*\*) Stanno col Lambertino il Codice Berlinese e il Cortonese; ma il verso non dice che converte il male, sibbene che non converte in buono; e l'Anonimo del Fanfani ottimamente chiosa « Questa infermità è di que- sta natura che 'l cibo che va allo stomaco non si digesta per le mem- b ra ordinatamente; ma tutto o la maggior parte, torna nel corpo e l'altre membra rimangono sottili ».

| Faceua alui tener lelabbra apte       |
|---------------------------------------|
| come letico fa che pla sete           |
| lun uerso il meto e laltro isu ritite |
| O uoi che sanza alcuna penasete       |
| (e noso io pche), nelmodo gramo       |
| disselli anoi guardate e atédete      |
| Ala mifia delmaestro adamo            |
| io ebbi uiuo assai di ql chio nolli   |
| e ora lasso ungocciol dacqua bramo    |
| Liruscielletti che de nerdicolli      |

55

60

65

- V. 55 a: Facen a lui (n per u).
  - » n: Faciea lui.
  - » meno t gli altri: Faceva lui (come il Vaticano, il Bartoliniano e altri).
  - 57 d: reverte (scambio dell' i coll' e).

dieasentino scedon giu inarno

- » s: rinverte (cost le antiche edizioni di Foligno e Napoli e la moderna di De Romanis). (\*)
- 58 b: sanza n: sancia.
- 60 n: diss' elli (disseli).
  - » a: intendete.
- 62 s: assai vino.
  - » meno b s tutti: ch' i' volli.
- 64 a: ruselitti.
  - » gli altri: ruscelletti meno g tutti: che de' (Antaldi: che da; il Cassinese e le antiche edizioni di Foligno, Jesi e Napoli: che di).
- 65 a: Del Casentino exendo giuso.
- » d r s v: Del Casentino scendon giuso (auche il Cortonese).
- (\*) Anche lo Zani de' Ferranti vuol rinverte perche avendo trovato registrata la voce riverso crede venga da rinverso e questo da rinversalo da cui poi quella prima. Rinverte hanno il Vaticano, sei parigini, e il Cortonese: rinverte prese il Witte non ostante che avesse contro il suo proprio Berlinese, l'Aldina, la Cominiana, la Crusca, i quattro Fiorentini e i nostri Codici, de' cui migliori era conoscente. Ma rivertere vale rivoltare! voltare in su o in giù; rinvertere sta per rovesciare. Quell' etico assetato volterà in su o in giù il labro, ma certo nol ronescierà. Il Buti edito tiene riverte.

facedo ilor canali freddi emolli Sempre mistano ianzi e no indarno che limagine lor uiepiu masciuga chel male ondio neluolto midiscarno Larigida giustitia chemi fruga

Larigida giustitia chemi fruga tragge cagion delloco ouio peccai a mectere li miei sospiri infuga

V. 65 - e: Di Casentino scendon giuso.

- » f: Di Casentin distendon giuso. (Certamente discendon pel tante volte accertito scambio del t. per c.).
- » n: Del Casentino discendon.
- » t: Del Casentino scendon giu,
- » gli altri: Del Casentin discendon giuso (anche il Buti magliabechiano). (\*)
- 66 a b f g i l m n r v: e freddi e molli: (\*\*)
- 67 d: Sempre mi stan dinanzi.
  - » b: e non è indarno.
- 68 tutti: via piu (come il Vaticano, l'Aldina, la Crusca, i quattro fiorentini). (\*\*\*)
  - » a: me suga.
  - 69 v: nel viso (anche Buti edito).
  - 70 a (errato): me stuga: (La lunga f mancò forse del taglio e un cattivo r fu preso per t).
  - 71 meno a b d tutti: del luogo.
  - 72 tutti: a metter piu.
    - » a: li mei.
  - » n: li mie.
  - » meno s t v gli altri: gli miei.

(\*) Col Lambertino accordasi il Codice di Cagliari.

(\*\*) L'a veramente reca fridi. Con questi Codici concordano il Filippino e il Berlinese, il Santa Croce di seconda correzione, la Crusca, ele antiche edizioni di Poligno e Napoli, seguiti tutti dalla Cominiana. Così hanno altresì il Roscoe, il Bargigl, il Buti edito e tre parigini veduti dal Ferranti. L'Aldina ha: verti in vece di frèddi. Leggono come il Lambertino il Bartoliniano, quattro Riccardiani e cinque Pucciani.

(\*\*\*) S'accordano col Lambertino le quattro più antiche edizioni del

poema, e il Cortonese.

Ine romena la doue falsai
lalega suggellata delbatista
pehio ilcorpo suso arso lasciai
Ma sio uedessi q lanima trista
di guido odalexădro odilor frate
p fonte brandi no daria la uista
Dentro ce luna gia se larabbiate
ombre cheuăno itorno dicon uero
mache meuale cho lemebra legate
Sio fossi pur dităto ancor leggero

80

75

V. 73 - tutti: Ivi è Romena. (Il Cortonese: Quivi).

» - meno s t v gli altri: là dov' io.

- s t v: là dove io.

74 - a: sogielata.

» - b: sogellata.

75 - n : el corpo.

» - a b c d e f g h i l m n q r s t v : su arso (come Buti edito, le quattro primitire edizioni, il Cassinese).

» – a n: lassai.

76 - a n : s' ip vedesse.

77 - a h n v: e d'Alessandro e di (così il Cortonese e Buti edito).

78 - meno b m tutti: Fonte Branda (il Santa Croce: Fonte blanda; il Roscoe, come il Lambertino).

» - meno a s tutti: darei.

80 - d: attorno (come Antaldi).

» - e s: van d' intorno.

81 - a b: Ma che mi vale.

» - gli altri: Ma che mi val.

» - c g: ch' i' ho le.

» - s: colle.

» - gli altri: c' ho le.

» - a n: fosse (scambio dell' i coll' e solito).

82 - c d o p: S' i fossi.

» - i: tanto pur leggero.

» - gli altri: leggiero.

85

chi potessi icento ani andar unoncia io sarci messo gia plo sentero Cercando lui tra questa gete scocia co tucto chella uolge undici miglia emen dun mezzo di trauso non cia

emen dun mezzo di trauso non ca Io son p loro tra si facta famiglia ei minduffo abatter li fiorini chaueano tre charati di modiglia

90

- V. 83 a n: potesse (scambio dell' i coll' e come sopra).
  - » b: Ch' io.
  - » meno b c d o p gli altri: cent' anni.
  - » tutti: andare.
  - 84 meno b c d o p tutti: Io.
    - » a c; saria.
    - » gli altri: Sarei (il Santa Croce: già messo pel sentiero).
    - » meno g tutti: sentier.
  - 85 t: lei. (\*)
  - 86 b: Tutto che'l vallon volga undeci (volga anche l'Antaldi. Undeci: il Filippino e l'antica edizione di Mantova).
    - = g : un diece.
    - » h: un decie.
    - » n: undicie.
    - q : dece.
    - 88 a: Io son lor.
    - c d o p : I' son per lor.
    - » qli altri: Io son per lor.
    - 89 a: E elli.
    - » meno n gli altri: battere i.
    - 90 a: Ch' avian n: Ch' aviean.
      - » b: Ch' avean.
      - c d o p : Ch' avevan.

<sup>(\*)</sup> Non pare che questa variante (per l'anima del Conte) sia a notizia neppur di pochi; ma per ciò resta a vedersi se su mai scritta, o se scritta non sia stata presto ripudiata dal poeta.

Et io alui chison lidue taupini che fuman come man bagnate iluno giacendo strecti aisnoi destri ofini Qui litrouai epoi uolta no dierno

V. 90 - gli altri: Che avevan.

» - a: carratte.

» - e: carrate.

» - r: caracte (lo stesso che caratte, mutato il c in t come fra i molti esempi, è frequente il Lambertino).

» - b f l: carate (lezione rera, ma scambiato l' i coll'e).

91 - a: li dui.

» - r: li du.

» - meno b h n gli altri: li duo.

» - a: topini.

» - gli altri : tapini. (\*)

92 - b c.l m s t: bagnata (anche il Buti magliabechiano, e l' Antaldi: lavate).

» - g: bagnata 'l (bagnatal, che può anche dividersi bagnat' al; cotal nesso è anche nel Cassinese; la mia divisione è sostenuta dalla lezione del Trintziano del 1337
che è: bagnatel la quale non può meglio dividersi che
in bagnate 'l volendo star colla comune e col Lana che
chiosa mani bagnate. Hanno bagnata il Vaticano, l'Aldina, la Crusca, il Comino, i quattro fiorentini. Il Cortonese: man bagnata in).

» - r (errato): bagnato.

93 - q: stretto.

» - a : ai toi.

» - m: a' tuo.

» - gli altri: a' tuoi.

94 - a. e più una volta non derno (il Cortonese: e mai volta).

(\*) Per la seconda volta il Lambertino ha l'au per o, e così laupini in vece di lopini come pur per la seconda volta il Frammentario bolognese ha chiaro e netto il lopini. Al Canto XXIV, verso Il, il laupin era sostenuto dal Codice Gaetani, a questo Canto il laupini è favorito dal Vatienno: ma con tutto ciò non sarà mai voce vera sendo venuta dal greco rametivoc.

rispose quadio piouui inquesto greppo
e no credo che dieno in sempitno
Luna e la falsa chaccuso Ioseppo
laltro e il falso synon grecoditrola
p febre aguta gittan tato leppo
Elun diloro chesireco anoia
forse desser nomato si scuro
colpugno lipcosse lepa croya

V. 95 - q h: Risposi - n: Rispuosi.

» - tutti: quando piovvi (l' io che è nel Cassinese e nel Cataniese, è nel Cortonese che porge po' ch' io piovvi, ma non è nel Vaticano, nelle antiche edizioni di Foligno e Napoli, non in quelle d' Aldo, di Burgofranco, della Crusca, del Comino, de' quattro Fiorentini).

96 - a: diano.

97 - c d l m p s l c; Giuseppo (cost la Jesina, la Crusca e Comino).

» - meno a b g q gli altri: Gioseppo (come il Riccardiano 1029, e il Filippino).

98 - e m'n r s t: Sinon greco di (così anche Buti edito e la Jesina).

» - gli altri: Sinon greco da.

» - a: greco de. (\*)
99 - meno b tutti : acuta.

» - f: gitta (manca il segno sull'a pel manco dell'n).

» - a: gietan - h n: giettan.

100 - a : s' arrecò.

» - tutti: di lor che.
101 - tutti: oscuro. (\*\*)

102 - meno a n tutti: gli percosse.

» - lutti: croia. (\*\*\*)

(\*) Il Lambertino che qui ha Synon, porta poi Sinon al verso 116 dove il Cassinese ha Synon mentre qui scrisse Sinon.

(\*\*) Quest' oscuro è buono a rincalzar la nota al verso secondo del Canto primo.

(\*\*\*) La scrizione del Lambertino è degna di considerazione. Quell' y nel mezzo delle voci non dovette in antico far sempre le veci dell' i ne del j, ne dei due i. È vero che in molti Codici (nel Frammentario bolo-

Quella sono come fosse un tăburo el mastro adamo li peosse iluoito colbraccio suo cheno parue meduro Dicendo allui ancor che misia tolto

lomuouer ple mebra cheson graui

105

e io olbraccio a tal mistieri sciolto Ondei rispose quado tu andaui alfuoco no lauie tu cosi presto

110

V. 104 - a : E maestro Adamo li percosse el volto.

» - meno n gli altri: E mastro Adamo gli.

105 - a: Col brazo so.

» - g: Coll pugno (come il Santa Croce corretto di seconda mano, e il Berlinese).

106 - a: me sia.

107 - e: Il mover.

» - e l e: delle membra (così il Buti edito; il magliabechiano: per le).

108 - a: Io ho l'un brazo a tal mistieri sciolto.

» - v: Io abbio il braccio (come il Buti magliabechiano).

» - q: lo braccio.

» - d v: mestier sciolto (il Vaticano e le antiche edizioni di Napoli e Foligno: mistier).

» - h n s t: mestieri sciolto.

» - m: mestiere sciolto (come il Filippino; il Cortonese: mestiero).

» - gli altri: mestier disciolto.

109 - q: Synon rispose.

110 - a: l'avivi tu così.

= d:l' avevi tu sì.

= n : l'avei tu si.

gnese per esempió) n' è fatto spreco anche per i finale; ma ciò non guasta un uso dritto se c' era. Il greco χρόος può darmi croya da pronunciarsi al suono greco, e poichè abbiamo χρόοςω e più veramente χρωσω il croya varrà contaminata, malata, e come emosò il Perticati vyferma. Tuttavia può stare per dura e non arrendevole, come ci porge l'Anonimo datoci dal Fanfani, avendo altri esempi per duro intrattabile e simili, al che basterà il croia, cioè senza la y.

masi e piu aneui quado coniaui Et lidropico tudiuer diquesto ma tu uo fosti siuer testimonio lau deluero fosti atroia inchesto Sio dissi il falso e tu falsasti ilconio disse sinone e son q per un fallo

115

- V. 110 gli altri: l'avei tu così (il Cortonese: l'avevi così). (\*)
  - 111 a: l'aut (altra mano aggiunse ui e così vi fe' dir auiui.
    come nel verso antecedente).
  - » tutti: l' avei (il Catanicse: ma sì l' avevi più).
  - 112 s: L' idropico: tu di ben ver di questo.
    - » e: de testo (de per di). (\*\*)
  - 114 a b c d: Là ove del ver (così Roscoe e il Bartoliniano).
  - » n: Là ove del vero.
  - » e: Dove del ver.
  - » s: Quando del ver a Troia fosti (a questo modo leggono Bargigi e cinque Codici parigini veduti dallo Zani Ferranti, mentre un altro parigino ha Quando fosti del vero. Hanno poi il Cortonese e il Poggiali: fosti a Troia).
  - » t: Quando a Troia del ver.
  - » v: Là dove del ver (come l'Antaldi e il Cataniese).
  - » qli altri: La 've del ver fosti (così il Buti cdito).
  - » q: chiesto.
  - 115 meno a s tutti: dissi falso (come hanno il Vaticano e il Berlinese, il Cassinese, l'Aldina, la Crusca, il Comino).
    - » a: falso tu falsasti.
  - 116 a: Symon. (Questo shaglio è anche nelle Chiose date dal Selmi non nel testo suo capitale, ma nei due di riscontro e ripetutamente).
    - n: Sinon io son qui.

(\*) L'error del Lambertino non è che da trasposizione di lettera.

(\*\*) L' Imolose da auch' egli di lesto cioè: fai testimonianza del vero e sei buon testimonio; ma non fosti poi si buon lestimonio (come ci regala il Sieca nel verso successivo) quando ecc.

e tu ppiu calcuno altro dimonio Ricorditi spgiuro del chauallo rispose quei chauca infiata lepa ese si reo che tuctol modo sallo Et ate sia reo lasete onde ti crepa

120

V. 117 - a: Et per piu (manca l' u dopo il t).

», - t: Ma tu.

» - l: nullo altro (cost anche l'Angelico).

» - d s t v: demonio.

118 - a: Ricorditil sperzuro.

» - b: Ricordita sperz

» - l: Raccorditi.

119 - a: quel ch' avia.

» - b d: Rispuose quel ch' avea. (Hanno quel le quattro primitive edizioni e il Codice Filippino).

- l: quel ch' aveva.

- meno a tutti: enfiata.

120 - a q: E siate reo (e per i).

- e: E siati reo.

» - h n: E siate rio (e per i).

» - t: E sieti rio.

» - qli altri: E siati reo.

» - meno a b e d gli altri: tutto 'l mondo. (\*)

121 - a f l m: E te sia reo (anche il Filippino e il Cataniese).

» - b c d c n p s: E te sin ren (così il Buti edito, il Cassinese, le quattro antiche edizioni).

» - g: E a te sia rea (il Bartoliniano: ria).

» - h: E ti sia rea (come la Jesina).

- i: E siati reo.

o - o: A te sia rio.

» = r. Et siati rea.

- t: E siati rio: (\*\*)

(\*) Legge come il Lambertino il Triulziano gia Bossi spogliata dal Mussi,

(\*\*) L'Aldina e la Crusca: A le sia rea; il Roscoe: E le sia rea, ma questo rea o ria non sono buone lezioni, non venute addictivi di sele ma

disse il greco la lingua e lacqua macia chel uentre inanzi agliocchi sitassepa Allora il monetier così sisquarcia la bocca tua ptuo mal come sole che sio sete e humor mi rinfaccia ' Tu ai larsura el capo che ti dole e p leccar lospecchio dinarcisso

125

1) Fu presó un c per un r.

V. 123 - e f g h i l m n q r: Che il.

» - a (errato): Nanci a i occhi (aiochi) ti fa sepa.

 $\alpha - b c d o p$ : gli occhi.

- q: ti fa siepa,

» - m s t v: ti s' assiepa (così il Berlinesc. La Crusca c l'Aldina ti s' assepa; il Triulziano spogliato dal Mussi: ti si assepa).

» - gli altri: si t'assiepa (come îl Bartoliniano). (1)

124 - a: el monitier così se squarza (e poi: rinfarza).

-b: il monitier.

125 - a: to mal.

» - g h i q r v : per dir mal (come il Buti magliabechiano. La Jesina: per mal dir, come in margine di Santa Crocc).

» - t: per suo mal (come le edizioni di Burgofranco e di Rovillio). (\*\*)

» - meno a gli altri: suole.

126 - v: l' umor.

127 - e f g h i l m n q r : e il capo.

sostantivo di male, cruccio e simile: quindi dritte lezioni reo, o rio come avverti e diede il Torelli. Il Cortonese, due Perugini, il 9 Patavino, Benvenuto da Imola e il Buti magliabechiano portano anch' essi reo.

(\*) Hanno innanzi agli occhi le quattro primitive edizioni, e quella fulgoni, il Codice Filippino e il Berlinese. L'Antaldi porta innanzi il ventre si l'assiena.

(\*\*) Seguono, oltre i nostri Codici, il Lambertino le edizioni antiche di Foligno e Napoli, di quella di Sessa e del De Romanis, il Codice Filippino, l'Angelico, il Roscoe, e anche il Berlinese. L'Antaldi ha la variante: La lingua tua per dir mal; e quivi si fa notare il verso 114 del Canto XXXII.

non norresti ainuitar molte parole
Adascoltarli eraio deltucto fisso
quando ilmaestro mi disse orpurmira
che ppoco cheteco nomirisso
Quandiol senti ame parlar conira
volsimi uso lui co tal ugogna
che ancor uso la memoria me si gira
E quale quei chel suo danaggio sogna

1) Questo verso mal inteso dal copista fu corretto da altri nel me.

V. 129 - n: vedesti.

» - s t v: a 'nvitar (così anche il Poggiali. Il Buti edito diede: a invitar). (\*)

130 - e: er' io tutto.

» - r: Ad ascoltar er' io.

- t: io era al tutto.

» - gli altri: er' io.

131 - a: el maestro me.

132 - a: me risso.

» - s (errato): m' arisso (fors' era marisso).

» - v (errato): m' adisso.

133 - a: Quando 'l senti'.

134 - a: Volsime (scambio dell' i coll' e).

135 - tutti: Ch' ancor per la memoria me se (mese) gira.

136 - a: E qual e quel che so'.

- » c d g h n: Qual è colui che (n: songne). (Cost legge il Cataniese, e leggono nove Codici della Compagnia del Valori, le edizioni di Napoli, Jesi e Foligno primitive. L'edizione antica di Napoli E qual è quel).
- » q: Qual è quel che suo'.
- gli altri: E quale è quei che suo. (\*\*)

(\*) Il Buti magliabechiano tiene a mutar per quel che ne dice l'infallibile editore del Buti! Ma quel mutar altro non è che nuitar, mancato il punto sull'i, e mal lette, o mal scritte le prime cinque asticelle della parola. Lo Zani Ferranti lesse nel Bargigi solo mutar; non è a spiegar, com' ei vorrebbe: non aspetteresti ne faresti molte parole, ma a ritenere che prima essendo stato scritto vorrestimuitar, chi divise mal divise e mal dividendo mal lesse la seconda parte.

(\*\*). E tale avea il Landiano prima che altra mano gli mutasse in Quale colui che.

che sognado disidera di sognare siche que come no fosse agogna Tal me fecio non possendo plare che disiana schusarmi e scusana me tuctania e nolmi credia fare Magiur defecto men ugogna lana dissel maestro cheltuo no e stato po dogni tristitia tidisgrana

dissel maestro cheltuo no e stato po dogni tristitia tidisgraua E fa ragion chio tisia sepre allato sepiu auien che fortuna tacoglia oue sia gete in simigliate piato Che uoler cio udir e bassa uoglia

145

#### V. 137 - tutti: desidera.

138 - a (errato): quel che non e como fosse.

» - g: ch' ei come.

» - gli altri: quel ch' è, come non fosse. (\*)

139 - tutti: Tal mi.

» - efghinor estv: non potendo.

141 - a: nè nol credia.

» - tutti: e nol mi credea.

142 - tutti: Maggior difetto.

143 - meno a tutti: disse il Maestro, che il tuo.

146 - a: te coglia (cogla, e poi volgla).

» -q: to toglia.

» - v: ti coglia (anche il Buti magliabechiano).

147 - a r: Ove sian genti.

» . - g: Ove sien gente (e cost l'antica edizione di Mantova).

» - l: ove sian gente.

» - m. Ove sien genti (tale hanno il Santa Croce di seconda mano, il Vaticano, il Berlinese, e l'edizione dei quattro fiorentini).

» - gli altri: Dove sien genti (il Cortonese: Dove sia gente).

148 - a m: veder è bassa (anche il Cataniese). (\*\*)

(\*, Sostentano il Lambertino le quattro edizioni primitive, e i Codici Santa Croce, Berlinese e Filippino.

(\*\*) Il Lana non ammette di vero altro che udir.

# CANTO TRENTUNESIMO

Una medesma ligua pria mimorse siche mitinse luna e laltra guacia e poi la medicina miriporse
Cosi udio che solia far lalancia dachilles edelsuo padre eff cagione prima ditrista e poi diboona mancia
Noi demo il dosso al mifo uallone su pla ripa chel cigne ditorno

- V. 1 i h n; medesima.
  - » a: lengua pria me (scambio dell' i coll' e).
  - 4 a: odi che solia la (il Bartoliniano: odii).
  - » e: intend' io che soleva la.
  - » n; vid' io che soleva la (il Cassinese: od' io).
  - » meno v tutti gli altri: soleva la. (\*)
  - 5 s t v: Di Achille.
  - » qli altri: D' Achille.
  - » a: e del so padre esser casone.
  - » g: patre.
  - 6 a: tristitia.
  - » meno a tutti: buona.
  - 7 a: el dosso (il Cortonese: demmo dosso).
  - 8 a: riva che 'l cinge dentorno (Cortonese: costa).
  - » n: che 'l cingie.
  - » v: che 'l cinghia (come il Buti magliabechiano. Il Buti edito: che 'l cinge).

<sup>(\*)</sup> Il solia far è anche nelle Chiose anonime date dal Selmi.

attrauersando sanza alcun fmone
Quini era menche notte e menche giöno
sicheluiso mandana inazi un poco
ma io senti sonare unalto corno
Tanto chaurebbe ogni tuon fco fioco
che etra se lasua uia seguitando
Dirizzo gliocchi miei tucti a un loco
Dopoladolorosa rocta quando
karlo magno perdeo lasca gesta
non sono si terribilmto orlando
Poco porta ila uolta la testa

- V. 9 c: Attraversato sanz' alcun (come il Cortonese, il Catanicse e l'antica edizione di Jesi).
  - » n: sanza alcum.
  - 10 c: Quiv' era (Antaldi: Qui era).
  - 11 f q h i l m n q r: che il.... innanzi poco.
  - 12 r: Ma io odi (e così il margine di Santa Croce).
  - » a m v: altro (come il Buti edito; il Magliabechiano: alto).
  - 13 a: ogni ton (il Bartoliniano, il Florio e due Patazini: ogni suon come l' Antaldi ).
  - 14 a: contro sè (il Cortonese: incontro a se).
  - » s: che 'ncontro sè (il Cortonese: a sè).
  - 15 v: Drizzai li ochi miei solo ad un loco (l'Antaldi: la mente mia tutta).
    - » ,- n: Diricciò.
  - 17 meno n tutti: perdė.
  - 18 q: Si terribilmente non sono Rolando.
  - » tutti: terribilmente.
  - 19 tutti: portai in la volta la testa. (\*)

(\*) È notevole questa concordia de' Codici nostri nel volla intanto che l'Aldina e la Crusca seguita dal Comino accettarono alta. Hanno volla anche il Bargigi, il Roscoe, il Bartoliniano, il Poggiali, altri due Triulziani, tre Patavini, il Tempiano, cinque Riccardiani, la Nidobeatina e venticinque Codici parigini veduti dallo Zani de' Ferranti. Il Foscolo diede ragioni del rimettere in vece la parola alta rigettata dal Monti con argomento futile, ma non combattè la ripugnanza del Lombardi nè quella

che mi parue ueder molte alte torri ondio maestro diche fra e questa Edelli a me po chetu trascorri ple tenebre troppo dala lungi auien chepoi nel maginar aborri Tu nedrai ben setu la ticogiugni

20

2:

#### V. 20 - i t: molt' alte.

- » n q: molte alti (il Cassinese: molti alti).
- » s: molto alte (e l' hanno Burgofranco e Rovillio e il Foscolo). (\*)
- 21 i: E io Maestro.
  - » n: Perch' io Macstro (è d'aggiunta anche nel Santa Croce ed è nel Cortonese).
- » q: de chi. (\*\*)
- 22 a: Et ello b: Et elli.
- 23 s: Per le tenebre là troppo da lungi (il Cassinese manca del la, e quindi zoppica in questa scella).
- 24 e: l' imaginare.
  - » f: nello maginare.
- » r: Advene poi che imaginando (il Berlinese: poi imaginando.
- » meno d gli altri: nel maginare. ("").
- 25 b: vedra'.

del Poggiali. Le ragioni del Foscolo scemano poi di valore considerando che, per vedere ciò che parea torri tontane, già non è bisogno di alzar più del consueto la testa, e bastava il volgerla al punto dal quale partiva il sonare udito.

(\*) Essendo molti i giganti quantunque i nominati sian pochi parmi che il molte sia giusta lezione.

(\*\*) Se potessimo essere certi che questo i fosse uno scambio coll'e potremmo credere che fosse lezione eguale a quella veduta e non indicata dal Witte deh che, se pur non è essa stessa da lui letta, correg-

gendo, il che per altro non credo.

(\*\*\*) Io scriverci nello 'maginare come si scrive nello 'nferno, e scrissi nel 'maginare contro cui non posso dare esempi: ma chi mi sa dire come si pronunciasse in tempo antico nella soppressione d'una vocale l'incontro di due liquide! Provando mi pare che così cade per bene l'accento sulla testa.

quatol senso singana dilentano po alquato piu testesso pugni Poi caramte miprese pmano e disse pma chenoi siam piu auati accio chel facto noti paia strano Sappia che noson torri ma gigati e sono nel pozzo intorno dala ripa dalbellico in giuso tucti quati

30

V. 26 - meno a gli altri: Quanto il.

» - l: senno.

» - m : t' inganna.

» - r: da lontano.

27 - a: punzi.

29 - tutti: Pria.

» - q: siam avanti.

30 - a: fado.

» - h; me' (nre).

31 - b: Sappie che non (cost anche le quattro antiche edi-

» - gli altri: Sappi che non son.

» - h n: giogante;

32 - twtti: son nel.

» - a: entorno (scambio dell' i coll' e).

33 - a: da l' ombelico (tale Fulgoni e la Minerva).

» - d s t: dallo bellico (come la Jesina, il De Romanis e l'Angelico).

» - gli altri: dall' umbilico (Burgofranco, Rovillio).

» - f: in gin son tutti.

» - m: in giu tutti. (\*)

<sup>(\*)</sup> Fosçolo non accetto dull' umbilico troppo latino, e non dallo bellico troppo volgare; prese dall'ombellico. Se si dovessero scartare tutte le voci venuteci nette dall'ablativo latino, bisognerebbe gettarne, non a palate, ma a sacea. Il Foscolo, ne quanti tennero dallo bellico, non si accorse che quelle due voci sono precisamente il dall'ombellico poiche vengono dall'antica unione ed abbreviatura — dallobellico — e così il solo bellico, portato poi in tutti i vocabolari, e usato da tantissimi scrittori, non è voce ne vera, ne buona, se anche il tempo sa al suo intruso grazia della prescrizione. Come il Lambertino legge il Cortonese.

Come quando lauebbia sidissipa losguardo a poco a poco raffigura cio che cela iluapor delaerestipa Cosi forado laura grossa schura piu e piu rappressando ner la spoda fugginii errore e crescemi paura

V. 34 - a: se dessipa (scambio solito dell' i coll' e).

» - i q: si discipa.

36 - a: che l' aer.

» - qli altri: che l' nere (la Jesina: che l' nera).

37 - c o p. l'acr grossa (cost il Vaticano, il Cortonese, Burgofranco, Rocillio e altri).

» - h q: l' aere grossa.

» - tutti: e scura.

38 - b c n o p: appressando ver (anche le quattro primitive edizioni).

» - meno d m gli altri: appressando in ver.

39 - a b r s t v: Fuggèmi (a: fuzemi)..... e crescèmi (lezione portata dalle primitive edizioni di Foligno, Jesi e Napoli, dal Codice Filippino e dal Berlinese, dall' Aldina, dalla Crusca, dal Comino)

» - c: Fuggemi.... e crescemmi (anche in due patavini).

» - n o: Fuggiemi.... e crescemi.

» - e: Fugiami.... e crescenni (così lo Stuardiano, il Florio, il Bartoliniano e l' Imolese).

» - f: Fuggemi.... e cresciemi.

» – g: Fugimi.... e erescimi.

» - h: Fugiemni.... e cresciemi.

» - m: Fuggimmi.... e crescemmi (come la Nidobeatina e due Patavini).

» - p : Fuggemi.... e cresciemi.

» - q: Fugime.... e cresceme.

» - gli altri: Fuggièmi.... e crescèmi. (')

(\*) Quest'ultima lezione che a me parve, e pare la migliore è della Vindelina, del Riccardiano 1005, e di poco varia da quella posta in questa rubrica la prima. Ma quello che più importa a conoscere è l'accordo in aver tutti il crescere dove alcuni altri hanno giungere. La stessa antica

| Perocche come insu la cerchia toda   | 40    |
|--------------------------------------|-------|
| monteregion ditorri sicorona         |       |
| cosi la pda che il pozzo circonda    |       |
| Torreggiauan dimezza la psona        |       |
| liorribili giganti cui minaccia      | · . · |
| gioue delcielo ancor quado tuona     | 45    |
| Et io scorgena gia dalcun la faccia  |       |
| lespalle elpetto e del netre gra pte |       |

- V. 40 a b c d h n q s v: come su (anche il Filippino e le primitive edizioni di Mantova s di Jesi).
  - » t: come su in la.
  - 41 e: Montereggio (fors' era! Montereggio).
    - » i: Monte rioni.
  - 42 b c h l n: prora (l' f aveca prova e fu carretto proda).
    - = a b c d o p; chel pozzo.
    - » q: del pozzo.
  - 43 s v: di mezzo (come le primitive edizioni di Foligno e Napoli).
    - » t: da mezza.
  - 44 a: L' oribili.
  - » n: gioganti.
  - » meno s t v gli altri: gli orribili.
  - 45 a: Iove (come le antiche edizioni di Foligno e Napoli).
    - » s t v: dal cielo.
  - 46 a: scorgia za d'alcum.
    - » q: d'alcun gia la.
  - 47 meno a b c d o p tutti: e il petto.

edizione Mantovana, e quelle della Minerva e del Fulgoni, e i Codici Cassinese, settimo Pucciano e Santa Croce tengou crescere. Il Vaticano e il Mazzucchelliano, e il Roscoe di cui usò il Foscolo, il Burgofranco, il Rovillio, il Sessa, il De Romanis portan giungere e lo porta l'Angelleo, e lo presero i quattro Fiorentini perchè al riconoscer che torri non eran ma giganti la paura venne a prender il posto dell'illusione. Ma paura dovea già un poco essere nell'animo del poeta, entrata al suono terribile del gigante; quindi al diradarsi del buio tanto quella paura crescea, quanto l'errore fuggia. Anche il Cortonese ebbe questo avvedimento quando contro al suo fuggi pose crebbe.

| e ple coste giu ambo lebraccia      |    |
|-------------------------------------|----|
| Natura certo quado lascio larte     | ,  |
| di si facti animali assai fe bene   | 50 |
| ptorre tali executori amarte        |    |
| E sella delefanti e dibalene        |    |
| nosi, pente chiguarda sottilmte     |    |
| piu giusta e piu discreta lanetiene |    |
| Che dove largomto dela mente        | 55 |
| sagingne almaluolere e ala possa    |    |
| nessun riparo ui puo far lagente    |    |
| La faccia sua miparea lunga egrossa |    |
| come lapina di sanpietro a Roma     |    |
| in sua pportion eran laltre ossa    | 60 |
|                                     |    |

V. 48 - a: po.

» - a t v : ambe.

51 - e: toller tali (& anche nell'edizione De Romanis).

» - r s t v: tor cotali (è nel Vaticano, nell'Antaldi, nella Crusca, nei quattro Fiorentini e nella Minerra).

52 - t: Che s' ella.

-» - n: olefanti.

» - r: leofanti (così il Lana nella chiosa).

53 - a n : penti (penti). (\*)

54 - a: justa.... la ni tene (scambio dell' e coll' i).

» - d: la ne tene (Buti Magliabechiano: ne la tene. Come il Triulziano leggono quattro patavini).

» - v: Piu soavemente ne la tiene.

56 - a: s'agionge - d q: s'aggiungne.

58 - a: faza soa. -

59 - b q v. pigna (anche il Buti magliabechiano: pigna; la ... Jesina: pinna. Il Landiano, si badi, è guasto).

» + h i n: Piero (come ha il Santa Croce).

60 - d: E a sue proporzioni eran l'altre ossa.

» - s t v: E a sua proporzion eran l'altre ossa (come il Filippino; ma l'Antaldi qui ha: tutte l'altr'ossa).

(\*) So il pente si vuol da pentere usato altresi in questo poema non è a far altro che accentar l'ultimo e; ma questo e può essere uno de soliti scambi dell'i.

Siche laripa chera pefizzoma

da mezzo ingiu ne mostraua be tato
disopra che da giugner ala chioma

Tre freson sauerien dato maluanto
pochio nenedea . xxx . gra palmi
dalluogo ingiu oue uom apbialmanto

Raphel mai amec zabi almi

- V. 60 gli altri: E sua proporzione eran l'altr' ossa (cost il Bartoliniano; il Landiano fu guasto a proportion).
  - 62 tutti: Dal mezzo in giù (Antaldi: in su, ma errato).
    - 63 a: de giongere a la coma.
      - » n: giungnere.
      - " q: coma I fu corretto: chioma).
    - 64 a: Tre frigion s'avria (manca sull' ultimo a il segna dell' n).
      - » b c : Tre fresoni.
      - » i: Tre fosson.
      - » n: Tre frigione.
      - » v: Tre fregion (anche il Buti magliabechiano).
      - » meno s t qli altri? Tre frison. .
    - » tutti: s'averian.
    - 65 a: vidia.
      - » b c d: Perocch' i'.
  - 66 a: Dal luoco in giò dove l' omo s' affibbia 'l manto (così il Triulziano già Bossi spogliato dal Mussi e così l' edizion della Minerva ha s' affibbia).
    - » b: ove homo affibbia il manto (il testo è stato alterato).
    - » d': Da luogo in giù dov' uomo affibbia il manto.
    - " n: dov' huon affibbia 'i manto. [La Jesina: dove l'uom].
    - » m: dov' uomo affibbia 'l manto. (\*)
    - 67 a; ame.
    - » c d: amech. (Nel d dopo amech e dopo zanni sono due
- (\*) I Monaci Cassinesi, stampando il lor Codice, avvertirono a questo punto una lezione dal luogo in su, e la dissero unica. Quanto al dal luogo non è certo variante, ma è comune; rispetto all'insu non era variante unica da che il Cortonese che l'ha fu stampato otto anni prima del Cassinese.

comincio agridar la fioca boccha cui nost conuenia piu dolci salmi El duca mio uerlui afa scioccha tienti colcorno e coquel tidisfoga quado ira o altra passion titocca Cercati al collo e trouarai la soga chel tien legato o anima ofusa

70

piccoli segni copiati materialmente che parrebbero et come hanno le antiche edizioni di Foligno, Jesi e Napoli).

V. 67 - h n o: amet.

» - l: e almi.

» - m t: may (il Buti magliabechiano: bny).

» - v: ameth (come il Bartoliniano e il Florio). (\*)

68 - h: fera.

» - gli altri: fiera.

69 - a: se convinia. (\*\*)

» - e f q r s t v: convenien (il Cortonese: convenia).

70 - b c d: E il duca.

71 - d: che ti sfoga.

72 - c d.e f g h i'l m n q r: Quand' ira.

73 - a: a collo.

» - meno a e tutti: troverai.

74 - efghilmnqr: Che il tien.

» - meno b tutti: legato.

» - b : ligato.

(\*) Nega il Buti, fidato nella successiva dichiarazione dantesca, avesser queste parole una significazione; tuttavia fu cel è chi si ostina a tenerle voci vere di lingua. Venturi le volle ebraiche, Lanci: caldaiche. Un S. I. nella Rivista ed Effemeride della Pubblica Istrozione 31 Gennaio 1864 volle darecue una traduzione: « Lascia o Dio! perchè dissolvere il » mio esercito (la mia potenza) nel mondo? » Ne il Lana, ne l'Anonimo del Fanfani, ne il Lancia raffazzonatore del Codice detto l' Ottimo, ne l' Imolese vollero vedere che avessero qualche significato, e anzi l'Imolese mostrando di conoscere che alcuni sin dal suo tempo volcan pur tradurre quel verso affermava che non se ne sarebbe cavato costrutto.

(\*\*) Leggono col Lambertino le quattro primitive edizioni, il Filip-

pino, il Santa Croce e il Berlinese.

80

euedila chel gran pecto tidoga
Poi disse ame egli stesso saccusa
questi e Nenbrot plocui mal coto
pure un linguaggio nel modo no susa
Lascialo stare e no parliamo auoto
che cosi e allui ciascun liguaggio
comel suo adaltrui chanullo e noto
Facemo adunga più lugo uiaggio

V. 75 - a. vidi lui.

» - tutti: vedi lui. (L' Antaldi, il Magliabechiano, il Santa Croce, il Berlinese hanno: vedi lei, riferito a sogn).

» - meno a s t'v tutti: che 'l gran.

76 - b: elli stessi (come il Cortonese).

» - d: elli stesso.

» - h n: egli stessi.

77 - b q s. Nembrot (così il Filippino e le edizioni antiche di Foligno e Napoli).

» - h t v: Nembroth.

» - gli altri: Nembrotto per lo cui mal coto. (E con il Buti Magliabechiano; il Buti edito malamente: voto).

» - 1: colto.

78 - a: lenguagio.

79 - b c d m: Lasciallo (e così il Buti magliabechiano).

» - e f g h i l r: Lascinmlo stare (anche l' edizione della Minerca). (\*)

» - d: parliam.

» - q: parlamo.

80 - a: ogni lenguagio (è così poi: viagio, magio).

81 - a: Come 'l so.

> -b c d o - p: Come 'l suo.

» - gli altri: Come il suo.

82 - a: Fazamo aduncha più longo.

» - i n: Facciamo adonque (n: Faccamo, per lo scambio dell' i coll' e).

» - q: adoncha.

<sup>(\*)</sup> Stanno col Lambertino anche la Jesina, il Cortonese e l'Imolese.

uolti a sinistra ed altrar dun balestro trouamo laltro assai piu fiero e maggio

A cinger lui qual fossel maestro no so io dire ma e tenea soccito dinanzi laltro e dietroilbraccio destro Duna catena chel tenea aninto

dal collo in giu sichensullo scopto si riuolgea infino al giro unto

90

V. 83 - a: sinistra al trar.

84 - a: assa.

» - d h : fero.

85 - a: A cinger lui qual che fosse 'l maestro.

» - n: cingier.

» - meno a d tutti: qual che fosse il (il Cortonese: qual che fosse maestro).

86 - tutti; dir ma.

» - a: el tenia.

 $= b \cdot n :$  el tenea.

» - ali altri: ei tenea.

» - meno a b n tutti: succinto.

87 - a: dinanzi l'altre e dietro 'l brazo destro.

» - b c d: dietro 'l braccio. (')

88 - a: d' una coreza che 'l tenia.

» - n: catena el teneva.

» - meno b d gli altri: che il teneva.

89 - a: in zio sì ch' in su lo.

» - b c d: su lo.

» - gli altri: che in su lo.

90 - a: se ravvolgìa.

» - d: si ravvolgea.

» - gli altri: si ravvolgeva.

'(?) Il Cassinese ha qui: Dinansi l' uno, e dietro il braccio destro, e i monaci segnaron qui un' altra lezione unica, e neppur di questa poteano dire essendo essa stessa nel già citato Codice Cortonese di che l'egregio abate Lorini fece pubblicazione nel 1857. Oltre a ciò la lezione è assolutamente non buona, perche l' uno domanda difilato l' altro, mentre se l'altro precede fa. suppor l' uno se anche non fosse espresso.

Questo suplo uolles sperto disua potentia etral somo gione dissel mio duca ondelli a cotal meto Fialte a nome e fece legran pue

rialte a nome e fece legran pue quando i giganti fer paura ai dei le braccia che meno giamai n'i mone

95

V.  $90 - a b \cdot infin_al$ 

» - e: in sul.

» - gli altri: infino al (le antiche edizioni di Napoli e Foligno: insino).

·» - a e'h: giron.

91 - a: volse esser esperto (così l'antica edizione di Napoli).

» - d s. t v: volle essere sperto.

» - e f h n q: esser experto (così i Codici Mazzucchelli e Florio per esperto come il Buti cdito).

92 - meno a tutti: potenza.

» - b: contra sommo (come il Filippino e l'antica edizione di Mantora):

» - c o p: contr' al sommo (come il Cassinese).

» - a: contra el somo Iove (hanno Iove anche le primitive edizioni di Foligno e Napoli).

» - gli altri: contra il (anche il Cortonese).

93 - a: disse 'l duca (disel ducha).

» - b c d o p: disse 'l mio duca.

» - gli altri: disse il mio duca. » - meno a n gli altri: ond' egli.

94 - b c : pruove.

95 - a: dev.

» - d.y i'l v: a Dei (cost Buti edito. Il Sicca ci offre, non. dice donde acuto: fer tremar li Dei).

96 - a: ch' il menò ( scambio dell' e coll' i).

» - b: ch' el mend (anche Buti edito, il Codice Filippino e le antiche edizioni di Foligno, Mantova e Napoli).

» - meno t gli altri: ch' ei mend.

» - d: gia mai.

s - meno a d s t v gli altri: muove.

Et io allui se esser po uorrei che delo smisurato briareo expienza auesser gliocchi mei Ondei rispose tu uedrai antheo presso di q che parla e e disciolto che ne porra nelfondo dogni reo Quel che tu nuoi ueder piu la e molto e e legato e facto come questo, saluo che piu feroce par neluolto

105

100

V. 97 - a i m s t: s'esser puo' vorrei (come il Cataniese e il Cortonese).

» - b: se esser puote io vorrei.

» - l: se puote io vorrei.

» - qli altri: s' esser puote io vorrei.

Non fu tremuoto gia tato rubesto

98 - meno d tutti: dello.

99 - a: experiencia avesse (manca il segno di abbreviatura e all' ultima vocale di avesse).

» - l: avessen.

» - a: l' ochi miei - gli ochi mei.

» - d: li occhi miei.

100 - a: Ond' e' (onde) respose tu vederai.

» - b, d: rispuose.

101 - v: da qui (cost anche il Buti magliabechiano).

102 - a: che no' porrà.

» - d n: Che ne porrà al.

» - q: che porrà al.

103 - a n: tu vo'... » - d: tu vuo'.

y = u: tu vuo. 105 - u: ferocie.

105 - n: terocie. 106 - a: fo termoto.

> - d l m s l v: tremoto.

» - qli altri: tremuoto. (\*)

<sup>(\*)</sup> A rigor di critica è ben più vero il termoto che il tremoto e il tremoto; quello almeno ha la prima sillaba di terra; e l'hanno anche il Santa Croce e il Poggiali.

che scotesse una torre cosi forte come fialte a scuotersi fu presto A lor temectio piu che mai la morte e non era mistier piu chela docta sio no auessi uiste le litorte Noi pcedemo piu auăte allocta euenimo ad antheo cheben ciqualle

110

V. 106 - a: mai tanto (come il Buti edito, il Cortonese, e il Bartoliniano).

- t: ancor tanto.

108 - a : scotersi.

109 - a n: temetti io.

» - c e i o p r s t v : temetti più che (e ciò hanno il Vaticano, il Bartoliniano, l'Aldina, la Crusca e i quattro fiorentini).

» - s: ma' la morte (il Bartoliniano: di morte). (\*)

110 - a: E non vi era mester.

» - meno g tutti: E non v'era mestier più che (l'Angelico, Burgofranco, Rovillio: fuor che la dota; il Cortonese errato: piccola dotta .

111 - a: se non avesse - n: S' io non avesse.

» - meno d tutti: ritorte.

112 - meno a n tutti: procedemmo.

» - n: procediemo.

- meno b d tutti: avanti.

113 - a: venemmo.

» - g q: cinqu' ale. (\*\*)

(\*) Come il Lambertino leggono le quattro edizioni primitive,

(\*\*) Poichè non sono tutti d'accordo sulla lunghezza dell' alla, registrerò qui la nota marginale del Frammentario bolognese « Alla Flandria » e msura pani: una cana Florentie que quatuor brachia contine-» bat ». Il chiosatore Anonimo del Fanfani invece dice: « Alla è una misura in Fiandra, come noi diciamo qui canna ch' è intorno di braccio due e mezzo ». Ma non è ancor ben bene fermato a qual luogo il qui si riferisca non parendo a tutti che il Commento sia toscano. Il Codice e, ossia 198 ambrosiano: mensura panni in frantia que est duo brachia et dimidium; sproposito per la natura della misura e pel paese. Il Fraticelli vuol che l' Alla sia misura inglese di due braccia florentine, e poichè il braccio secondo lui è tre palmi, le cinque braccia fan trenta palmi del

| sanza latesta uscia fuor dela grotta  |     |
|---------------------------------------|-----|
| O tu che nela fortunata ualle         | 115 |
| che fece scipion digloria reda        |     |
| quado anibal cosuoi diede lespalle    |     |
| Recasti gia mille leoni ppreda        |     |
| e che se fossi stato al altra guerra  |     |
| detuoi fratelli ancor par chesi creda | 120 |
| Caurebber uinto ifigli dela terra     |     |

V. 114 - meno b n tutti: senza.

- n: for.

» - a: da la grotta.

115 - b: grolia - l: groria.

» - a: hreda. (\*)

116 - a: cogli (coi gli) soi.

118 - a: milli leon (scambio dell' e coll' i).

» - b c d e f g h i n o p q r s t v: mille lion (come porta anche l'edizion della Minerva ad evitare il le-le).

» -d l m: mille leon.

119 - i m q t: all' altra.

» - meno a d gli altri: all' alta.

120 - a: di toi fratelli.

» - b: de' suoi fratei.

» − g: di toi fratei.

» - m: di tuo fratelli.
» - q: de' tuoi fratei.

121 - m t: vinti (come il Cataniese e le primitive edizioni di Foligno, Jesi e Napoli).

» - a∶i fii de la.

verso 65. Egli ragguaglia col presente, e già coll'Anonimo del Fanfani non era più ferma la lunghezza. Come dappertutto le misure del medio evo alto hanno subito alterazioni. Oltre a ciò Galileo e Blanc sono a quel verso assai discordi.

(\*) Col Lambertino leggono reda le quattro antiche edizioni, il Berlinese, il Filippino, l'edizione della Minerva, del Sessa, del Fulgoni e de' quattro fiorentini. Lo stesso Commento Anonimo dato dal Fanfani usa in sua prosa reda; e scrive; fece reda i Romani di Cartagine. Se non che quivi sembra indeclinabile.

mettine giu e noti uĕga schifo done Cocito la freddura fra Nŏci far ire a ticio ne a tifo questi po dar diquel cheqsibrama po te china e nŏ torcer logrifo

125

Ancor te po nelmodo rendar fama chel uiue elunga uita ancor aspecta

- V. 122 a t v: Mettine giu o non ti vegna schifo (tale hanno il Cassinese, i Codici del Valori, il Filippino, il Cortonese, il Buti magliabechiano e le quattro primitive edizioni. Il Frammentario bolognese veramente porge: mitini gio e no te vegna schifo).
  - » b l: Mettine giu e non ten venga schifo. (Il Santa Croce ha non ti venga a schifo, ma forse primitivamente era vengaschifo, che per isvista dividendosi ebbe doppia l'a).
  - » c d m s: Mettine giu e non ten vegna schifo (così porta anche il. Buti edito).
  - » g: Mettine giuso e non ti vegna schifo.
  - » h q: Mettine giuso e non ten vegna schifo.
  - » gli altri: Mettine giuso e non ten venga schifo.
  - 123 v: Dove 'l Cocito.
  - 124 e r: far gire.
    - n: fare ire.
    - » t: Non ci fa ire a Cifo ne a Tifo (il Buti edito ha: nè a Tizio; il Magliabechiano a Tizio nè a Tefo).
  - 125 a: Questi po' dar (così cra; ma altra mano guastò mutando in questo).
  - » meno a tutti: può.
  - » l: che più si (tale è anche nel Santa Croce in margine).
  - 126 meno a tutti: Però ti china.
  - » g: torcere il grifo (come l'Antaldi).
  - 127 meno a tutti: può.
  - » tutti: render.
  - 128 meno a b g n tutti: Ch' ei vive.
    - » meno a tutti: lunga.
    - » a: Ch' e' vive e longa.

se inanzi tepo gratia ase nolchiama Cosi dissel maestro e quelli infrecta le mani distese e prese il duca mio ondhercule senti gia grade strecta Virgilio quado prender se sentio disse a me fatti inqua sichio te preda

130

V. 129 - a n: nanci.... gracia (per nanzi.... grazia mancata la coda ai c).

130 - meno a b c d o p gli altri: Disse il.

» - meno a d tutti: quegli.

132 - n: istretta.

» - t v: U' d' Ercole senti la. (\*)

133 - meno a tutti: si sentio.

134 - e f i l m r: Fatti in qua. (\*\*)

» - tutti: ch' io ti.

(\*) Questa dizione è poco gramaticale dovendovisi supporre ripetizione di nome e di caso diverso. Spianando il periodo si ha: il gigante prese Virgilio in guella parte del corpo dove senti la grande stretta d'Ercole. Chi senti? Virgilio! è dunque bisogno d'inversa ripetizione. Ma nessuna stretta Virgilio senti chè si sarebbe doluto e avrebbe perso il fiato e la forza da non poter più egli chiamare e prender Dante; quindi è necessità ripudiare quella lezione e tener la comune: Ond' Ercole senti già grande stretta, cioè lo prese in quella parte della persona nella quale Ercole già si senti strignere sino a perdere il respiro. Questa lezione dei due Codici napoletani proviene da chi primo avventurossi in — ŭd—senza il segno d'abbreviazione — ud—, e sovvenutosi di altri u per ove, divise e tenne le lettere come se gli presentavano, apostrofandole poi onde si potessero leggere. Il Lana e l'Anonimo del Fanfani portano: Onde Ercole.

(\*\*) Il Codice Filippino, il Cassinese, le edizioni primitive di Napoli, Foligno e Mantova concordano col Lambertino, ma io non sono punto disposto a credere genuina la loro lezione. Fatti qua (fa di esser lu qua) indica più presto uno stato che un moto. È vero che abbiamo Andiamo, qua Andiamo là, ma questo neutro non è paragonabile a quell'attivo. La Jesina porta fattinqua che la Cominiana divide in Fatti 'n qua e che lo dividere Fatti 'n qua per evitar che si prenda un participio in cambio del verbo; per me, dev'essere stato in antico — Fattiqua — e, di assai buon'ora perdutosi il segno di abbreviazione, letto Fatti qua. Noto poi come vivissimo sia per la più parte d'Italia il Fattinqua.

poi fece si cuno fascio elli ed io <sup>1</sup> Qual pare ariguardar la charizeda soctol chinato quado un nuuoluada souressa siche della inotro peda <sup>2</sup>

135

- 1) Il Cod. avea e elli ma l'e fu raschiato, posto poi in margine era.
- 2) Era preda ma fu raschiata l'r.
- V. 135 a b: era elli e io.
  - » d: er' elli e io.
  - » n: Po' fecie sì ch' un fasso er' elli ed io.
  - » s t v: era egli ed io.
  - » gli altri: er' egli ed io (la Jesina: era lui).
  - 136 b: Quale pare.
  - » b g n v: Garisenda (anche Buti edito).
  - » gli altri: Carisenda. (\*)
  - 137 (i: manca la voce quando).
    - » meno a b c d o p s tutti: Sotto il chinato.
    - » s: Sotto chinata (anche l'edizione De Romanis).
  - 138 a: Sovressa sì che quella incontro penda (guasto da altra mano in far dire in centro).
    - » b q m: ched ella incontro (anche il Vaticano). (\*\*)
    - » c h i l n o p: ch' ella in contro.
    - » · d: Sovressa si che ella incontro penda.
    - » e f: Sovr' esso lei sì ch' ella incontro.
    - » q: ela en contra.
    - » r: Sopr' essa si ch' ella in contro.
    - » s t v: Sovr' essa sì ch' ella in contrario (tale accettarono i quattro Fiorentini, e i Codici Bartoliniano e Mazzucchelli).
- (\*) Una notizia in margine al Lambertino dà Carisenda nome alla torre; un' altra nel Codice misto dell' Università di Bologna appella Garisendi gli autori, e tali furono a quel che se ne legge ne' libri bolognesi; dunque ritenibile giusta voce la Garisenda, come ha il Lana in fin di pag. 483 Vol. 1.º dell' edizione bolognese.
- (\*\*) Quest'ultima lezione è la stessa del Lambertino mal diviso in che della. Non può accettarsi il che ella che non elidendo uno dei due e. Io ho dubitato che la lezione che quella fosse stata in origine ch'ell'a incontro, e mi tenni con due Codici che mi sembravano dare a l'incontro.

Tal parue antheo ame che staua abada di uederlo chinare e fo tale ora chaurei uoluto andar paltra strada Malieuemte alfodo che diuora lucifero congiuda ci sposo

140

- V. 140 a: fo talora s t v: fu tale ora.
  - » gli altri: fu talora.
  - 141 a: Ch' i' avria voluto gir.
  - » e: Chio avria volut' ir.
  - » h n: Ch' io avrel voluto andar.
  - » s: Che avrei voluto andar. (Questo voluto andar è portato anche dal Santa Croce, dal Bargigi e da quattro parigini dei veduti dal Ferranti).
  - » t: Ch' io sarei voluto ir.
    - v: Che avrei voluto ir (anche Buti edito).
  - » b c d: Ch' i' avrei volut' ir.
  - » gli altri: Ch' io avrei volut' ir.
  - 142 e: ove dimora.
  - 143 a h: Luciferro con Iuda.
    - » b c: ci posoe (tal leggono il Cortonese e il Cassinese, e poi levoe all'ultimo verso).
    - poi levoe all ultimo verso). poi posoe.
    - » g h l n q r: ci sposoe (g, veramente: sposce. Il Berlinese anch' egli sposoe. Il q fu poi guastato in sposò).
    - » meno d t gli altri: ci posò (così l'edizione della Crusca, quella di Comino, de' quattro fiorentini, delle Chiose Anonime date dal Selmi, e il Bartoliniano, la stampa del Burgofranco, e quella del Rovillio, e l'Imolese). (\*)

Annullando questo l non mi disgiungo ancora da quel dubio, parendomi buona la forza dell'elisione dell'a coll'i. Mi mantiene in esso stesso dubbio anche la lezione del Cortonese che dall'incontro potendo benissimo quel d esser provenuto da quegli l quadrati nell'alta piegatura di caratteri del tempo noti ai paleografi.

(\*) L'illustre Fanfani censurò il Gregoretti perchè questi si rise dello sposè accettato dal Witte. Io non voglio difendere il Gregoretti, ma da che egli stesso, il Fanfani, trovato nel suo Commento Anonimo Anteo

### nesi chinato lifece dimora E come albaro inaue se leuo

145

V. 144 - n: fecie.

145 - a: Ma como arbore (il Buti magliabechiano: arboro).

- $\sim -e$ : in alpe.
- r: di nave.
- » gli altri: albero.
- » s: ci levò.
- -abdefgiimoprv: silevo.
- » b c h n q t: si levoe (il q guasto poi in levò).

sposò l'Autore non riportò lo sposò nel testo, ma solo posò, segno evidente che essendo forse un idiotismo non può essere accettato come originale dall'autore, dirò che anch' io secondai quell'ammirazione per l'equivoco. Nel Purgatorio, in che al Canto IX,6l ricorre lo stesso verbo nessun Codice ch' io mi sappia rende sposò che è, non nego, in parecchi esempi anche di prosa, e ne ho riferiti anch' io nel Vocabolario da me racconcio pei torchi del Civelli. Al Canto XIX v.64 di questo Inferno il poeta usò il dipose.



## CANTO TRENTADUESIMO

Sio auessi le rime e aspre e chioccie come sicouerebbe altristo buco souralqual pontan tucte laltre roccie Io premerei dimio pcepto ilsuco piu pienamte ma pchio no labbo no sanza tema adicer miconduco

- V. 1 a h n: avesse (scambio dell' i coll' e).
  - » a b d n s t v: rime aspre (cost il Cassinese, le quattro edizioni primitive, il Riccardiano 1028, alcuni patavini, il Cortonese, il Buti edito). (1)
  - 3 h n: Sopra il.
  - » a: pontan (come appare essendo guasta l'asta dell' n di pontan, forse avrebbero altrettale Burgofranco e Rovillio).
  - » h n q: ponta i: punta (penso che a questo e a quelli manchi l'abbreviatura sull'a).
  - » t: puntan (come il Cassinese).
  - 4 a b d h n q: Io premerei.

  - 5 c: perch' i' non.
  - » h: noll' abbo.
  - » s t v: perche io non.
  - 6 meno h n tutti: senza.
  - » n: dicier.... conducho (siccome già bucho e sucho).
  - » q (ha tema qual correzione di pena avuta prima).

<sup>(\*)</sup> L'Anonimo del Fanfani legge come il Lambertino. Al Landiano fu da altra mano regalato l' e dopo rime, quale hanno l' Aldina, la Crusca, il Comino, i quattro fiorentini.

Che no e ipresa dapigliare agabbo discriuer fondo a tucto luniuerso ne dalingua che chiami mama e babbo

Ma quelle donne aiutino ilmio uso chaiutarono aphyone achiuder tebe si che dalfacto il dir nosia diuso

o soura tucte mal creata plebe che stai nelluogo ode plare e duro meglio foste stato q pecore ozebe

15

10

- V. 7 h: di pigliare.
  - 8 b: Di seriver fondo tutto (l' a ebbe dopo da altra mano. Anche la Jesina e il Berlinese: Di scriver).
  - » a c e f g l m o p q r s t v: descriver.
  - 9 c g: Ne a lingua (come il Cortonese e le antiche edizioni di Foligno e Napoli).
  - > -efhmsv: obabbo. (\*)
  - 10 h n: aiuteno.
  - 11 a: aiutaron.
  - » gli altri: aiutaro.
  - 12 h m n: al dir.
  - » v: Si che 'l fatto dal dir non (come il Buti magliabechiano il quale porta Si che il. Il Cataniese: dal fatto al dir).
  - 13 h: sopra (come Buti magliabechiano e Antaldi. Il Cataniese: o sopra tutto).
  - > -s: create. > -g v: tutti.
  - 14 meno b d tutti: loco (d: onde parlar è duro).
  - 15 a b c l m s t v: Mei foste (a: fuste. Hanno mei anche i Codici Angelico, Bartoliniano e Roscoe).
    - » q: Mejo.
    - » qli altri: Me'.
    - » s t v : stati.

<sup>(\*)</sup> Stanno col Lambertino il Lana, le quattro primitive edizioni, i Riccardiani 1004 e 1028, la Nidobeatina, cinque Pucciani, l' Antinori e l' XI Triulziano. Aveva il Landiano soltanto: mamma babbo, ma gli fu dato l' e da posteriore amanuense. La dizione del Lambertino è la più naturale ed la vivo riscontro ne dialetti tutti d'Italia.

Come noi fumo giu nelpozo schuro ' soctolpie del gigăte assai piu bassi e io miraua ancora alalto muro Dicer udimo guarda come passi va si che tu no calchi cole piate

20

1) Quivi era pozo; fu raschiato e da altri scritto pozzo.

- V. 16 a m n: oscuro (come il Codice Filippino, e le edizioni del Fulgoni e della Minerva).
  - 17 a: Sotto i pei di.
    - » e: Sotto i piei de'.
    - » f l m: Sotto piè (come il Cortonese, il Cataniese e le antiche edizioni di Foligno, Mantova e Napoli).
  - » h n q: di giganti (Santa Croce: dei giganti).
  - » meno r gli altri: Sotto i piè del gigante.
  - 18 q: altro (ma aveva alto). (\*)
  - 19 n: diciere.
  - » meno q tutti: udimmi. (\*\*)
  - 20 e: non tocchi. (\*\*\*)
    - x a d h l m; colle.
- (\*) Lo Zani de' Ferranti ebbe dubbio che mirava fosse buono col quarto caso, tanto maggiore da che aveva trovato guardava nel Codice Vaticano; ma i Vocabolarii già ne diedero esempi del Cavalca, del Sacchetti, del Petrarca: senza che, hasterebbe la ragionevolezza del volger la mira dell' occhio a che sia. Il guardava si trova anche nell'Aldina, nelle stampe di Burgofranco, di Rovillio e d'altri, ma dev'esser voce ripudiata dall' autore per conservare il guarda del verso successivo. Il Cataniese ha: miravo.
- (\*\*) Anche il Buti edito, tre Codici parigini veduti dallo Zani Ferranti e l'Angelico hanno *Udimmo*, non certo buono se tutto si riferisce a Dante.
- (\*\*\*) Nessuno de'nostri Codici discorda dal Lambertino, e io aveva già scelta la lezione Va si coll'autorità di tre Codici parigini, del Cortonese e del Bartoliniano, ma più col logico accordarsi col calcare che non potrebbesi senza andare. Quattro Codici patavini e il Buti edito, l'Aldina, le quattro primitive edizioni, il Cassinese, il Berlinese, il Filippino rinforzano il Va. La lezione tocchi del Codice Ambrosiano mi fa pensare se mai sia una frazione di quella che portava il Fa si. Sarei per affermare che quivi il Poeta prima ripudiasse il tocchi da che nol veggo ne' tanti Codici, poi il Fa si ch' è rimasto in non poclii.

le teste defratei mifi lassi
Pchio miuolsi enidimi dauante
e socto ipiedi un laco chep gelo
anea dinetro e no dacqua schiate
Non fece al corso suo sigrosso nelo
dinerno la danoia in osterlicchi

25

- V. 21 a d: di fratei miseri e lassi (di anche la edizione antica di Mantora, preso i per e).
  - 22 a: me mossi.
  - 23 a: Sotto i piedi.
  - » c n: E sotto piedi (come le antiche edizioni di Foligno, Mantova e Napoli, e il Vaticano).
  - » e: E sotto i piei.
  - » f: Sotto piedi.
  - » meno a tutti: lago. (\*)
  - 24 a: Avia.
  - 25 a: Non fe' mai al.
  - 26 a n: D'inverno. (Cost la Jesina. L'inverno: il Vaticano e il Berlinese).
    - » a: Danubia (come il Bartoliniano).
    - » l: Dannoia.
    - » m: Danovia.
    - » q: Donoia.
    - » a: ostrolicchi (ma par che prima avesse osterlichi).
    - » e: isterlich.
    - » f: instarlicchi.
    - » s t v: austericch (come nelle edizioni di Burgofranco, Rovillio, Sessa e Zatta. Il Vaticano porta Austericchi, che è poi l'Osterichi dell'antica edizione di Mantova, e l'Ostericchi del Fulgoni, della Minerva e del Codice Berlinese. Vedi la nota al verso 30 per la migliore scrittura).
- (\*) Il Foscolo scrisse gielo, come tutti i nostri Codici hanno, ma era persuaso nell'autografo era stato gelo sebbene non si avvenisse in Codice alcuno che l'avesse. Ecco dunque sarebbe singolare il Lambertino; ma alla singolarità contrastano la Jesina, il Codice Filippino, e l'edizione del Sessa.

ne tanay la soctol freddo celo Comera qui che se tabernicchi vi fosse su caduto o pietra pana no auria pur dalorlo facto cricchi

30

- V. 27 e f g n o p : Nè 'l Tanai là sotto il (come l' Aldina, la Crusca, il Comino, i quattro Fiorentini, Rovillio e Burgofranco).
  - » i: Nè Tanai sotto il.
    - » a: sotto el fredo gielo.
    - » gli altri: sotto il freddo. (\*)
  - 28 q: Com' eran.
    - » a: ciamberlichi.
    - » b: iamberlicchi.
    - » c d: tabernicchi.
    - » h n: tabernichi.
    - » s t v: tabernich (tale portano l'Anonimo del Fanfani, Burgofranco, Rovillio, Sessa e Zatta).
    - » e: giambernich.
    - » g: trambernicchi.
    - » q: stumberlicchi.
  - » r: stramberlicchi (V. la nota al verso 30).
  - 29 a: pietra piana.
  - » b: vi volse (scambio, benchè raro, dell' f col v).
  - » h n s: petro pana (anche il Cortonese).
  - 30 a: urlo fatto un.
  - » e: orlo fatto un cricel (unico de' Codici nostri che abbia serbato sempre l'icel).
  - » s t: averia dall' orlo. (\*\*)
- (\*) Stanno col Lambertino le quattro primitive edizioni, il Filippino, il Ricardiano 1028. Il Landiano forse avea Nê 'l Tanai, perché fu tocco da ferro.
- (\*\*) Le voci finali dei versi 26, 28 e 30 non possono finirsi în i, le prime perche ne fa ripulsa la loro nazione, l'ultima perchè non la rende il suono del ghiaccio che per colpo si fende. A pagina 489 del primo Volume bolognese del Dante col Lana ho dato ragione del trovarsi ciò nulla meno questa finale in i. Questo suono è stato dal Witte figurato col cric avendo egli scritto Osteric, Tambernic, ma se queste due voci hanno suono finale come quella che figura il suono del ghiaccio che si

E come a gracidar sista larana col muso fuor delacqua quado sogna di spigolar souente la uillana Liuidi siladoue puergogna

V. 31 - a: gracelar.

» - b: gricidar (l'Antaldi: a gracidare sta).

32 - a: dall' acqua.

= n : for.

34 - a b g n v: Livide.

» - c: Li vidi (come il Filippino e la Jesina).

» - e: Li viddi (liuiddi).

» - i: Giu vidi (era forse Liuuidi caricando il v; mal letta la prima lettera che in alcuni caratteri ha l'asta arcuata).

» - b e h q r: insin là.

» - v: infin là.

» - tutti: appar. (\*)

fende, sia contento il tedesco signor Witte che gli si dica doversi a ciascuna delle tre voci aggiungere le due lettere ch. L'Aldina, la Crusca, i quattro fiorentini qui fan legge e hanno dritto di essere obediti. Non per gl' Italiani, ma per gli stranieri: il suono di quella fenditura non è come fosse perduto l'i a chi leggesse crici, ma a chi leggesse cricchi. Non mi presumo d'insegnare il tedesco a un tedesco dotto. ma per me trovo in buon Vocabolario Austerlik, donde accettata dal Witte per noi la conversione di Au in O, parmi dovesse accettare per icch il finale ik. Quanto al Tambernicch che a me non sembra meglio di Tabernicch mi rimetterò a Geografi di sua nazione.

(\*) Credo che l'abbreviatura originaria del Lambertino posto in par. Il lividi per livide parreble scambio mille volte avenuto dell' e coll' i, e viceversa, fatto mal avvertito da qualche amanuense che poi divise la parola in due. L'Ambrosiano 198 col suo li viddi ha poi un che in principio del verso successivo dal qualc si elimina quel parere. E si elimina altresi dal Cortonese che porta Le vidi io su (sin?) la dove appar vergogna Star l' ombre, ecc. e dall'Anonimo dato dal Fanfani che ha: Io vidi in sin là che fors' era Le vidi. Tanto il Cortonese come l' Anonimo ammetterebbero la spiegazione. Ma da ciò che il Lana rende (Vol. 1.º edizione bolognese pag. 490) è chiaro che dev' esserci lividura che non si estendeva sino all' anguinaia come opinò il Costa, ma che era tutta del viso, il resto del verso poi con quel che segue appartiene all' immersione del corpo appunto tutto fuor che il capo. In cotesto, come si vede,

eran lombre doleti nela ghiaccia mectendo ideti inota dicicogna Ognuna ingiu tenea uolta lafaccia da bocca ilfreddo e dagliocchi il cor tsto tra lor testimoniaza si prochaccia

Quandio ebbi dintorno alquato uisto volsi imie piedi e uidi due sistrecti chelpel del capo auieno isieme misto 40

35

V. 35 - d: Eran quivi dolenti nella.

» - h n: Eran quivi i dolenti nella.

» - e: Ch' eran l' ombre dolenti nella.

» - a: jacza (e cost poi: facza, procacza).

» - q: giazza (e cost poi: fazza, procazza).

37 - d: Ongnuno.

» - a: in gio tenìa.

» - e: tenia giù.

» - q: tenia in giu.

» - r: tenea in giù (anche il Buti magliabechiano).

38 - d: dalli occhi 'l cor.

 $\sim -c$ : cuor.

40 - a: Quando ebbi (e così le edizioni antiche di Napoli e Foligno, il Riccardiano 1028).

» - d: Quando m'ebbi (così l' Antaldi).

» - n: Quand' io mi ebbi (il Santa Croce: m' ebbi).

41 - tutti: Volsimi a.

» - e: piei.

» - i (manca del si a stretti).

42 - e f g h l m n q r: Che il pel.

- a n : aviano.

» - meno d i m t tutti: aveano.

io dissento così dal Costa come dal suo correttore, e consento interamente coll'Imolese il quale perfettamente intese la comparazione colla rana che tiene il corpo nell'acqua e il muso fuori. Ma questa spiegazione respinge l'insin e il sin del Roscoe, e il si per sin o insin ritenendo il si per così correlativo del come del verso 31. — E tale hanno le quattro primitive edizioni, il Santa Croce e il Filippino.

Ditemi uoi che si strigete ipecti dissio chisete e quei piegaro icolli e poi chebbaro iuisi ame erecti Li occhi lor chera pria pur detro molli gocciar su ple labbra elgielo strise

45

- V. 42 d (errato): misso. (\*)
  - 43 a: strengete (scambio dell' i coll' e).
    - » d h i n: strignete (d: stringnete).
  - » q: strenate (forse: stremate).
  - 44 tutti: chi siete.
  - 45 tutti: ebber.
  - » meno g tutti: li visi.
  - 46 meno s t v tutti: Gli occhi.
    - » m: pria dentro (il Cortonese: eran pria del pianto molli. V. la nota al verso sequente).
  - 47 c d n: giù per le (cost hanno l'Antaldi, tre Pucciani, due Patavini, il Frullani, l'Angelico, l'Antinori, le antiche edizioni di Foligno, Jesi e Napoli, la De Romanis, la Vindelina; e cost sull'avviso del Dottore Barlow hanno due Codici del Musco Britannico, il Barberiniano 1535 e tre Vaticani diversi dal pubblicato). (\*\*)
    - » g: le labia.

(\*) Alcuni Codici come il Triulziano già Bossi spogliato dal Mussi hanno del corpo, ma oltre che ha dell'assurdo, il corpo non era visibile se era nella ghiaccia.

(\*\*) Maggior numero concorda colla lezione del Lambertino, e il prefato sig. Barlow ne conta sino a ventotto di che tredici di Roma, otto di Londra, sette di Firenze. Il Foscolo e il Witte seguono questi, e lo seguono le ultime edizioni del Brunone Bianchi convertitosi dopo il 1846 nel quale stava poi la variante giù. Poggiali a sostenere la lezione dei più notò che Dante chiama labbra le palpebre. Certamente se s'intendessero le labbra della bocca, non si avrebbe più chiaro il verso seguente, nel quale il gielo subito strigne le lagrime che dagli occhi escono e con quel ghiaccio li richiude. Se le lagrime scendessero sino alle labbra della bocca, mancherebbe il ghiaccio da riserrar gli occhi, e mancherebbe se anche appena cadesser dalle palpebre. Le edizioni di Napoli, Jesi e Foligno intesero di certo labbra degli occhi da che scrisser tra esse (labbra) al verso successivo, e riserrolli!

lelagrime traessi e reserrolli Con legno legno sprāga mai nocīse forte cosi ondei come due becchi cozzaro insieme tāta ira liuise Etun chauca pduto ambo gliorecchi

50

```
V. 47 - i: la barba. (*)
```

» - e f g h i l m n q r: e il gielo.

48 - a: lacreme (il primo e fu uno scambio coll'i).

» - d: lacrime.

49 - f: Col legno (come il Codice di Santa Croce).

» - l: Con legno spranga. (\*\*)

50 - a: como dui bicchi (scambio dell' e coll' i).

» - g: come dui (il Cassinese: du).

» - c: come duo.

» - i: cosi e come due.

51 - a: coczaro insemi.

» - b c: cozzaro 'nsieme.

» - meno c r s t v tutti: tant' ira.

52 - e: avia perdute.

= q n: perdute.

» - gli altri: perduti.

» - a: ambe l' orecchi.

" - W. WILDE I OFFICE

» - q: l'orecchie.

» - r: ambe lorecchie.

(\*) Questa barba è un errore di amanuense come il braccia del Cassiere, da' suoi monaci dato per lezione unica! A ciò che ho scritto a pag. 557 del Volume terzo della edizione bolognese del mio Dante col Lana, aggiungo che perchè gocciassero su per le braccia queste avrebbero dovuto essere sott' il mento, se pur le lagrime cadevan giu e non su. E la variante del Cortonese nel verso precedente sarebbe accettabile se le anime fossero state vedute piangenti, ma non aveano che quel primo inumidire che precede il pianto.

(\*\*) Il Foscolo reputa più poetica le lezione da lui accettata sul Codice Mazzucchelliano, e su uno della Crusca: Legno con legno mai spranga non cinse. La lezione mai spranga è anche dell'Antaldi, ma oltre che ha contro tutti i Codici nostri ha pur contro il Vaticano, il Laureuziano XL,7, il Berlinese, il marginale del Santa Croce, l'Aldina, i molti della Crusca, e il giudizio de' quattro fiorentini che pur accettarono quella poco

poetica dizione.

55

pla freddura pur coluiso ingiue disse pche cotăto î noi tespecchi Senuoi sap chison cotesti due

. .

laualle onde bisenzo sidichina delpadre loro alberto e dilor fue Dun corpo usciro e tucta lacayna potrai cercare e no trouarai ombra degna piu deff ficta Igelatina

60

Non quelli acui fu rocto ilpecto e lobra con esso un colpo pla man dartu

V. 54 - m: Perche tanto.

» - tutti: ti specchi.

55 - a n : Se voi.

» - b: Se vuo'.

56 - a b l m. Bisenzo (cost le quattro primitive edizioni, il Filippina, il Santa Croce, il Berlinese, e cost l' Anonimo datoci dal Fansani col suo esemplare, perchè la chiosa ha Bisenzio.

» - n (mal letto): Biscaso (c per e; a per n).

57 - q: patre.

58 - a: usciero.

» - q: chaina

» - meno a gli altri: caina,

59 - meno a e tutti: troyerai.

60 - g h n: fatta in.

» - a o e: geladina.

» - p: gielatina.

61 - a q: Quella (come Burgofranco, Rovillio o Sessa e l' Aldina).

» - n. Quelli cui (e così il Cataniese. Hanno quelli anche le quattro edizioni primitive, la Zatta, la Fulgoni, la De Romanis e quella della Minerva).

62 - l (errato): corpo.

» - q: artue (e poi fue, tue).

nofu questi no chaccia che migobra Col capo sichio no ueggioltre piu e fo nomato sassol mascheroni se toscho se bensai omai chi fu Epche no mi metti in piu fmoni sappia chio son il camiscion depazzi

65

1) Il Comm. Cacia fu de' Ranieri da Pistoia ecc.

V. 63 - meno h n tutti: focaccia.

» - h n · Fogaccia.

» - gli altri: non questi che m' ingombra.

64 - méno d tutti: Ch' io non veggio oltre.

» - s (errato): altre.

65 - a: Sassol Machironi. (Il Cortonese: Che fu nomato Sassol).

» - e; Sassuol - r: Saxuol.

» - s: Sasol - v: Sansol.

66 - meno a e g s t v: sa' omai (come la Nidobeatina).

» - e; ormai - q; orma'.

» - s t v: dei saper chi fu (così il Bartoliniano e il Florio). (\*)

68 - a: Sapie ch' io fui el Camison.

» - b p : Sappie ch' io fui 'l Camicion.

» - d: Sappi ch' io fui 'l Camiscion (anche il Buti magliabechiano).

» - c: Sappie ch' i' fu 'l Camiscion (cost lessi io un po' diverso da quel che lesse il signor Cappelli).

» - o: Camison.

» - r v . Sappi ch' io fui il Camicion.

» - e: Sappi ch' io foi Carminson.

» - f: Sappi ch' io fui Camiscion (così anche l' Imolese).

» - q: Camiscion.

» - s t: Sappi che sono il Camiscion (e così il Buti edito).

» - qli altri: Sappi ch' io sono il Camicion.

(\*) Il dispiacevol suono di ai-ai del Lambertino è anche nel Vaticano, nell'Angelico e in tre Patavini , nella Crusca . nel Comino.

e aspecto carlino chemi scagioni Poscia uidio mille uisi cagnazzi facti p freddo onde miujen reprezzo

70

- . 68 a h: di Pazzi.
  - .» e: dei Pazzi. (°)
  - 69 b (errato): carilin.
  - » n: aspetti Carlim.
    - » e f : Karlin.
  - » gli altri: Carlin.
  - » a: me.
    - » g (errato): schaglioni (il suo Commento si richiama a scagioni).
  - 70 a: vid' i' (vidi) milli (scambio dell' e coll' i).
  - » n: cagnacci (e poi: guacci).
  - 71 a: me ven.
    - » h n: men vien (le edizioni antiche di Napoli e Foligno: mi ven).
    - » meno a tulti: riprezzo (cost anche la Nidobeatina, il:
      Buti edito, il Cortonese, il Lana anche nel Commento,
      la Crusca, il Comino. Il re inrece di ri viene dallo
      scambio sempre avvertito e usitatissimo dell' i coll' e, e
      viceversa. Vedi al Canto XVII, 87: riprezzo della
      quartana).

(\*) A pagina 492 del Volume primo bolognese del mio Dante col Lana ha data la ragione del doversi ritenere io sono, e non io fui. Ma i grandi errori tipografici corsi colà (e altrove) porrebbero l'annotatore in contraddizione con se stesso. Giusta lezione non dovea avere il Codice servito al Ronto se tradusse Iam Camisonus ego de pazzis disce perche si potrebbe domandargli : E chi se' ora ? Hanno sono il Santa Groce ne' margint, il Laurenziano XL,7, il Berlinese, il Cassinese, le edizioni di Fulgoni, della Minerva, del De Romanis, i quali tutti debbono avere avuto l'occhio della mente al tempo del verbo successivo. Quelli che portano io fui seguirono la temporale de' versi antecedenti, e si risolvono a dire: nella Vita terrena io fui nominato il Camicion. Il Commento Anonimo dato dal Faufani porta anch' esso io fui, ma il Lana più antico chiosando col si si noma mostra che aveva inuanzi il sono com' è pure nel Patavino 316 e nell'edizione del Nidobeato. Quale delle due lezioni, che sembrano ben antiche ambedue, sara l'ultima del Poeta? Il fui è di molti più Codici, l'essere il sono in assai meno parrebbe esser venuto l'ultimo. Taluno potrebbe fermar l'attenzione a que' Codici che non hanno l'articolo innanzi a Camicione con ciò sia che articolo non si euerra sempre degelati guazzi
E mentre candauamo iulo mezzo
al quale ogni granezza sirauna
e io tremaua nelo eterno rezzo
Se uoler fo odestino ofortuna
no so ma passeggiado tra le teste
forte peossi ilpie nelviso aduna
Piangendo misgrido pehe mipeste
setu nouieni acrescer lauedetta
dimote apti pehe mimoleste

75

80

V. 72 - a d: di gelati.

» - n: gielati.

73 - e: andavamo ver lo.

» - t: Mentre noi andavamo.

76 - meno a tutti: fu.

77 - a: entr' a (entro; ma le due prime e le due ultime lettere sono di altra mano).

78 - s: percosse (scambio dell' i coll' e).

» - a: el pe (Antaldi: i piè).

79 - a: me sgridò perchè me.

» - g h i n q t v: mi grido (anche il Cortonese e il Buti magliabechiano).

» - n: piangiendo.

80 - a: veni - b: viene (scambio dell' i coll' e).

81 - a h: De' monti aperti.

» - b: Di monti aperti (anche il Cassinese).

» - e s t v. Di Monte aperto.

» - n: Dei monti aperti perche mi molesti. (\*)

pone innanzi a nomi proprii di persona, ma se la deve distrarre perche il nome vero fu *Alberto* de' Pazzi; il *Camicione* esser non potè che un soprannome di distinzione fra tanti Pazzi.

(\*) La più vera denominazione dev'essere quella serbata dal Codice Ambrosiano 198 e dai tre napoletani che s'incontra nel Codice Roscattresi e nelle Chiose Anonime date dal Scimi (anche nel Canto decimo), nell'Imolese; ma non sempre neppur ora conservata. Il trovare Montaperti oggi afferma il competente Repetti è raro; credo che altri che non i Sanesi l'usino, e l'abbiano usato, ma i Sanesi hanno diritto di essere rescoltati.

85

90

Et io maestro mio orq maspecta sichio escha dundubbio pcostui poi mi farai quatunqa uorrai frecta

Loduca stecte ed io dissi acolui che bestemiana durante ancora qual se tu che si rapogni altrui

Ortu chise cheuai plantinora
pcotendo rispose altrui le gote
sicche se fossi uiuo troppo fora

Viuo sonio e caro esser tipote.
fo mia risposta se dimadi fama
chio metta il nome tuo tralaltre note
Et egli a me del cotrario o io brama

V. 83 - a: si che esca (forse ch' e' per ch' i', scambio dell' i per e).

» - c d: si ch' i' esca.

84 - a q: me farai quantuncha (q: mi).

» - e: quantunche.

» - t: Poi quantunque vorrai mi farai fretta.

» - s: quanto vorrai (così il Roscoe).

85 - t: Perch' ei ristette.

» - g: Il duca.

86 - e r: biastimava.

» - f: biastemava.

87 - g h: Qual che si tu (come il Filippino e le tre antiche edizioni di Jesi, Napoli e Foligno).

» - n: Or qual sei tu.

» - c: si rampogni.

88 - h n q: E tu chi (il. Santa Croce: O tu).

» - b: va' (va) per (così già la Crusca).

», - tutti: Antenora.

89 - b: Rispose percotendo,

92 - tutti : fu.

» - meno d g n tutti: domandi.

93 - a: Ch' i' mett' al nome (come la volgata).

» - n: noti (scambio dell' e coll' i).

94 - d: i ho brama.

leuati quici e nomi dar piulagna che mal sai lusingar pquesta lama Allor lopresi pla coticagna e dissi e connerra chetu tinomi oche capel sul co no ti rimagna Ondelli a me pche tu midischiomi ne ti diro chiosia ne mostrerolti

100

V. 95 - i: Lievatic

» - e: quinci non.

» - n: langna.

97 - t: Allor il presi (come hanno il Cataniese, la Minerva e il Fulgoni).

» - b c d f g h i n o p q s t v: cuticagna.

98 - a h m q: el converrà.

» − g: il converrà.

» - t: che mi ti nomi.

99 - n: qua su.

» - c d: co' su (cosu).

» - gli altri: qui su. (\*)

» - h: romagna.

100 - d: Ond' elli a me.

» - t: Ed egli a me (anche l'Antaldi).

» - a : schiomi (e così anche il Cataniese, il Cortonese).

101 - m: Non ti (tale hanno il Bartoliniano e l' Aldina, il Cortonese, Burgofranco. Rovillio, Sessa, e all' avviso dello Zani de' Ferranti: il Bargigi, il Vaticano e quattordici parigini. Con tutto ciò parmi più efficace l' altro modo).

» - e: mostrarolti.

(\*) Il Landiano fu da mano postuma alterato in cho su; se ne accorse anche il signor Cappelli, ma se se n'accorsero i signori Fioruzzi e Palastrelli non ne tennero conto. A me par bello e singolare e da aversi per abbreviato di costà su. Dalla sua rarità, e dalla rarità del sul co', credo siano amendue state lezioni dal poeta prese tardo, mutata poi questa in quella; credo, non affermo: cerchi diligentemente chi può aver mezzi a trovare. Il sul co sta anche nel Triulziano spogliato dal Mussi.

se mille fiate sul capo mitomi

Io anea gia icapelli īmano auolti
e tracti line anea piu duna cioccha
latrando lui cogliocchi īgiu raccolti

Quando unaltro grido che ai tu boccha
no ti basta sonar ple mascelle
se tuno latri qual diauol ti toccha

Omai dissio no uoi che tu fanelle
maluasgio traditor cola tua onta

110

V. 102 - d: in su lo capo.

» - qli altri: in sul capo.

104 - a c d o p s t v: tratti glie n' avea (come l'ulgoni, la Minerea e il Cortonese).

» - b n: tratti li n' avea.

» - f: tratto li n' avea.

» - gli altri: tratto glien' avea.

105 - m: lui in giu eogli occhi torti.

» - e: rivolti.

» - t: Latrando ancor con.

106 - e: Que' hai.

» - a d: che ha tu.

107 - a: colle (il Triulziano già Bossi spogliato dal Mussi: per le).

- s: il sonar.

108 - e f g h l m r t: Perchè pur latri? (anche il Laurenziano XL,7).

» - g: quando 'l diavol.

109 - g: Orma'.

» - meno e tutti: vo'.

» - a s t r: che più (come il Catoniese, il Bartoliniano, il secondo Patarino e le primitive edizioni di Napoli e Foligno).

110 - tutti: malvagio.

» - a b: ch' alla tua ( così Burgofranco, Rovillio).

= q: che la tua. = d: con la tu'.

» - meno h gli altri: che alla tua-

io portero dite uere nouelle

Vania rispose ecio che tu unoi eta
ma no tacer se tu di qua îtreschi
di quel chebbe or cosi la ligua prota
El piange qui largento defraceschi
io uidi potrai dir quel da duera
la done ipeccatori stano freschi

115

V. 111 - c d: I' porterò.

= q : Non - q : Or.

» - e q: portarò.

112 - e t: Va via diss elli.

» - g: risposi (scambio dell' e coll' i).

» - d: che tu vuo'.

» - n: vo' contra.

» - gli altri: vuoi conta.

113 - d s t v: di qua entro eschi.

» - gli altri: di qua entr' eschi.

114 - b: Di quel ch' ebbi or.

» - d: Di quel ch' ebb' or. (Il Buti edito: Di quei, come Burgofranco, Rovillio, ecc.)

» - q: la lingua così (come l'Antaldi). (°)

115 - b c d e f l m o p r t: Ei.

» - i: E piangi (scambio dell' e coll' i). (\*\*)

» - a: or qui.

» - n: piangie.... argiento.... francieschi.

116 - b (crrato): potrei.

117 - d: peccator.

(\*) Leggono come il Lambertino le antiche edizioni di Foligno, Mantova e Napoli e del Nidobeato; e le moderne di Sessa, Fulgoni, De Romanis e della Minerva, coll'altra de'quattro florentini, i Codici di Roscoe, Bartolini, e Filippino. La Crusca e il Comino: Di que'.

(\*\*) Questa lezione E piange, fu già adottata dal Foscolo avutala dal Codice Mazzucchelli, ponendo una virgola a pronta, e due punti a Franceschi. Il Sicca e il De Ferranti son d'accordo col Foscolo, e me gli ac-

cordo anch' io.

Se fossi adimandato altri chiuera tu ai dalato quel dibeccharia a cui sego fiorenza la gorgiera Gianni desoldanier credo che sia Pin la coganellone etribaldello

120

- V. 118 a: Se fossi domandato.
  - » b: Se fossi domandato altri che.
  - » gli altri: Se fossi dimandato.
  - 119 a c d f q i m o p q r: Beccheria.
  - » h n q: Becharia.
  - » r: Beaharia (a errore per cc). (\*)
  - 120 tutti: Di cui segò Fiorenza.
    - » = q: Di cui Fiorenza segò. (\*\*)
  - 121 a: Goanni de Soldanier.
  - » d: Gianni di Soldanieri.
  - » e: Iohani Soldanier.
  - » f: Gianni de Soldanier (cost it Buti edito, le Chiose
  - " J: Gianni de Soldanier (cost il Duti caito, le Uniose Anonime, l'Antaldi, il Vaticano e quindici parigini veduti dal Ferranti).
  - » q. Gianni Soldanier.
  - » n: Giani del Soldanier.
  - » q: Giovane del Soldanier.
  - » r: Gianni di Soldanier.
  - 122 l: Gianellone e Tribaldello. (Lo Zani Ferranti vorrebbe
    Tibaldello dicendolo Tibaldo de' Manfredi. Il Cassinese
    l' ha per Tebaldellus de Cambraciis; altri Codici: Tribaldello de Zambrani. La Minerca ha: Tebaldello, e
    il Filippino: Tibaldello).
- (\*) Il Codice Landi fu scritto per un Beccario di Beccaria; l'amanuense scrisse *Becharia*; esso Beccario in un Volume da lui posseduto aveva di propria mano scritto: *Beccaria*; se l'Ambrosiano 539 non avesse fatto a di due c sarebbe stato il dator del cognome più vero. *Beccaria* ha il Cassinese, il Lana, la Jesina e la Mantovana antiche, la Nidobeatina, l'Aldina, il Mazzucchelli, il Roscoe, il Vaticano.

(\*\*) Col Lambertino accorda nell' A cui il Codice Triulziano già Bossi

spogliato dal Mussi.

chapri faenza quando se dormia Noi erauamo partiti gia da ello chio nidi due ghiacciati inna buca siche lun capo alaltro era capello Et come ilpan pfame si maduca cosi lidenti souralaltro pose lauelceruel sagiugne cola nuca

125

- V. 123 t (errato); ch' aprir Faenza.
  - » q (errato): Fiorenza.
  - » a: la si dormia.
  - » qli altri: si dormia.
  - 124 m: eran parti (mone).
  - » q: già partiti (così il Santa Croce).
  - 125 q: dui.

  - » meno b m n gli altri: duo.
  - « q: iazhati (manca il g innanzi; direbbe alla lombarda e alla reneta giazati).
  - 126 t: che 'l pel dell' uno all' altro.
  - 127 c: si manuca.
  - 128 a q: Cosi 'l sopran li denti all' altro pose (ad a manca l'abbreviatura per l' n. Ha sopran anche l'edizione dello Zatta ).
    - b c f l: Così sovra li denti all' altro pose (c: a l'altro. Leggono come il Landiano le antiche edizioni di Foligno, Napoli e Mantova). -
    - e: Così sovrano all' altro i denti pose.
    - m: Così el sovra l'altro i denti puose (manca l'abbreviatura sopra l'a di sovra, e manca li denti a).
    - » r: Così il sovran all' altro i denti pose.
  - 129 a d: La ove 'l cervel s' aggingne (cost il Santa Croce).
    - b c: La ove 'l cervel s' aggiunge.
    - er: La dove il.
  - q: La dove el cervelo.
  - t: Là dove 'l.
  - qli altri: Là 've il cervel s' aggiunge.

Non altramte tideo si rose
letempie amenalippo p disdegno
che quei faceualteschio e laltre cose
O tu che mostri psi bestial segno
odio soura colui chetu timăgi
dimmilpche dissio ptal couegno

135

Che se tu aragion dilui ti piagi sapendo chi tuse e la sua pecca nel modo suso ancor io tene cangi Se quella cochio parlo nosi secca

V. 130 - e: altrimenti già Tidee rose.

» - r: altrimenti allor Tideo.

» - t: altramenti.

» - gli altri: altrimenti.

132 - s: qui facea il.

» - q (errato): thoseo.

» - meno a g s tutti: faceva il teschio. (\*)

134 - a: sopra.

135 - a: Dimme 'l diss' io perchè per.

136 - a: tu con ragion.

» - m: piagni - n: piangni.

137 - h n: Supend' io chi voi siete e la pecca. (Sappend' io hanno le antiche edizioni di Foligno, Mantova e Napoli, il Codice Filippino; ma sopprimerei un p).

« - tutti: chi voi siete.

138 - a c h l n: su ancora (come Antaldi).

» - d: suso ancora.

» - l m: cagni.

139 - e: con qu io parli.

» - v: non sia secca.

(\*) Da questo punto il Frammentario napoletano manca sino al VII,118 del Purgatorio.

~cc((()) (1) mo

## CANTO TRENTATREESIMO

la boccha sileuo dalfiero pasto quel peccator forbendola a capegli delcapo chelli auea diretro guasto

V. 1 - a c l: su levò (e così la Jesina e il Cassinese).

» - e f g h i n o p r s t v: sollevò (qual presero Burgofranco, Rovillio e altri compreso il Comino, ed ha l' Anonimo del Fanfani). (\*)

2 - a: capeli.

» - qli altri: capelli. (\*\*)

3 - q: ch' ell' avea (chellanea).

» - e: avea dirietro.

» - i: avie di dietro.

» - r: avea di rieto (e così il Cortonese).

(\*) Concordano col Lambertino gli altri Codici nostri, il Riccardiano 1028, la Vindelina e il suo testo del Lana, il Vaticano, il Filippino, l'Aldina, i Codici esaminati dalla compagnia del Valori e le antiche edizioni di Foligno, Mantova e Napoli. Il modo è italiano pretto ed è vivissimo in tutta Italia, accettabile innanzi al su levo del Triulziano XI stesso, e del sullevò dell' Imolese. Per me penso che il su non sia mai stato nella penna di Dante in questo luogo, ma che venga da mala scrizione o da arbitrio d'amanuense; nè mi occupa la mente la dizione del verso 105, Canto XIX avendo quella ben altro significato, e dando il contrasto all' abbassamento od all' umiliazione.

(\*\*) La lezione del Frammentario bolognese vuol ch' io rimandi lo studioso alla nota da me posta al verso 121 Canto XVIII. Quantunque al presente passo la rima volesse il raddoppiamento della consonante lo scrittore se ne astenne; senza l'esempio antecedente potrebb' essere preso

per errore.

Poi comicio tu uuoi chio rinouelli disperato dolor chelcor mipreme gia pur pesando pria chio nefauelli Ma se lemie parole esser dien seme che fructi infamia altraditor chio rodo parlare e lagrimar nedrai isieme

V. 4 - a: Pov.

» - a c d m: vuo.

» - b : vuoi.

- h n : vo' che io.

» - q: vuoi che rinovelti.

- b c d : ch' i'.

» - qli altri: vuoi che io.

5 - i: dispietato (e così il Santa Croce).

» - c d: che 'l cuor.

» - h: ch' al cor (come Antaldi e il Cortonese).

= e f g i l m q r: che il cor.

6 - c h m; ch' i' ne.

» - n: che ne (anche il Berlinese e il Cortonese).

7 - meno e d m tutti: den. (\*)

8 - f l: fruttin fama (l veramente: fattin fama). (\*\*).

9 - a: inseme.

» - d: lacrimar (l'Antaldi: lagrimar mi vedrai; il Buti edito: vedra' mi; il Patavino 316: vedrai mi 'n sieme).

» - n: lagrimare (come il Cataniese).

(\*) Non ostante l'appoggio che il Codice l'ilippino, il Cassinese, il Santa Croce, Berlinese e le quattro primitive edizioni danno al Lambertino, non credo che neppure gli antichi, fuorche i volgari, accettassero il dieno per denno, devono tanto pochi sono gli esempi di diere per dovere. Il Cortonese ha deon.

. (\*\*) La fama potendo esser buona o rea, qui vale che si parli per lo largo del mondo, e in questo intendimento dev'essere entrata la dizione ai Codici che servirono alle edizioni di Foligno e Napoli. Spiego, e non accetto, il testo, credendo piuttosto che il negativo di fama buona fosse infama, e per ciò si avesse a serivere frutti infama, o frutt' infama. Certo infama, oltre che scende dritto da infamare, ha ne' vocabolarii assai buoni esempi.

Io noso chi tu siei ne pche modo venuto se quagiu ma fioretino mi senbri ueramte quadio todo Tu dei saper chio foi cote Ugolino

- V. 10 a: lo non so chi tu sei.
  - » c: I' non so chi tu sei.
  - » d: Io non so chi tu se' (così la Nidobeatina e due patavini).
  - » o: I' non so chi tu sii (tale hanno anche due patavini).
  - » p: l' non so chi tu sie (cost il Vaticano, l'Aldina, la Crusca, e i quattro Fiorentini).
  - » gli altri: l' non so chi tu se' (come le edizioni antiche di Foligno, Jesi e Napoli e quella del Fulgoni, il Codice Roscoe e il Riccardiano 1005. Il Cortonese: chi tu ti se').
  - » i: o per che.
  - 11 o: venuto sie.
  - » s v: venuto sei.
  - » t: venuto sii.
  - » qli altri: venuto sie.
  - 12 i: m' assembri.
  - » a: quando io ti odo.
  - » n: t'odo (cost le edizioni antiche di Foligno e Napoli).
  - 13 a: ch' i fu conte.
  - » b: saper hi fui conte (fors' esser dovea ch' i'). (')
  - » c d p: ch' i' fui Conte. (Quest' esso hanno il Cassinese, il Triulziano già Bossi spogliato dal Mussi, le quattro primitive edizioni, il Codice Filippino, e l' edizione del Sessa).
  - » e f. g h o s t v: ch' io fui Conte (come il Buti magliabechiano e l' Antaldi e il Codice di Cagliari).
  - » i m q: ch' io fu' conte.

(\*) Negli estratti del signor Cappelli fatti da questo Landiano si ha ch'io fui, e nella stampa dei signori Pallustrelli e Fioruzzi ch'i fui. Besendo amendue diverse dalla mia lezione ebbi dalla cortesia dell'amico Pallastrelli una riveduta che determina quello che avevo io e che scrivo.

et questi e larziuescono ruggieri orte diro pchio son tal uicino Che plo effecto desuo mali pesieri fidandomi dilui iofossi preso

15

- V. 13 1: ch' io fu 'l conte. (Il Cortonese: Chi fu 'l conte).
  - » n: de' saper ch' io fui Conte.
    - » r: ch' io fui 'l conte (questo hanno diciotto Codici della compagnia del Valori). (\*)
  - 14 g: È questo è l'.
  - » e f: E questi l'. (\*\*)
  - 15 a: Or dirotti perch' io son.
    - » g: perch' io li son (la Jesina: perchè li son; ma può esservi scambio dell' i coll' e, indi aversi: perch' i' li son).
    - » meno a tutti: Or ti dirò e gli altri: perch' i' son.
  - 16 tutti: Che per l'effetto (il Cortonese: Che per effetto).
  - » a d: di suo' ma'.
  - » b : de' suo' mai (come l'Antaldi).
  - » e r s v: de' suoi mal (la Jesina e il Berlinese: de' suo mal come il Mazzucchelliano e il Bartoliniano).
  - » t: de' suoi mal.
  - » gli altri: de' suo' ma' (due parigini e il Bargigi: del suo mal pensieri).
  - 17 b: in lui io fossi preso.
  - » i: di lui fossi preso.
  - » m: di lui i' fossi preso. (\*\*\*)

(\*) La lezione fui Conte fu avvisata dallo Zani de' Ferranti esistere in Bargigi, in ventidue Codici di Parigi, nel Bartoliniano e nel Vaticano; l'Aldina, la Crusca, i quattro fiorentini ritennero l'articolo da che nel verso che segne serbaronlo ad Arcivescovo: ma a non far torcer la gramatica non gli aggiunser il verbo.

(\*\*) Molto logici quindi questi due Codici ambrosiani facendo servire il fui ad amendue le persone, com'è anche nelle edizioni di Burgofranco e di Rovillio. Leggono come il Lambertino come si vede quasi tutti i nostri Codici, e leggono il Bargigi, l'Angelico, il Bartoliniano, il Roscoe, il Poggiali, e i ventidue parigini veduti dal Ferranti e il Cortonese, tutti coll'aggiunta dell'è dopo il questi.

(\*\*\*) Il Cassinese ha *io fu si preso* e i suoi monaci il diedero per lezione unica. Molte sarebbero le uniche lezioni se accettar volessimo le rotture e le storpiature tutte degli amanuensi. A pagina 557 del terzo e poscia morto dir nõe mistieri Pero quelche nepuoi auere inteso cioe come lamorte mia fu cruda udirai e saprai se ma offeso Breue ptugio dentro dala muda laqual pme aeltitol dela fame

20

V. 18 - a: puoscia.

» - t: non m' è (come Buti edito e il Berlinese).

» - b g: mistieri.

19 - m: Però qual non puoi.

» - q: Ma per quello ne puoi.

» - t: Ma quel che non puoi.

» - tutti gli altri: Però quel che non puoi.

20 - h n: la morte mi.

» - v q: la mia morte.

21 - m: Udirai e vedrai.

» - s: s' egli m' ha.

» - t: saperai se 'l m' ha.

» - v: saperai se m' ha.

22 - a b d n: Brieve (così il Cassinese, il Filippino, il Cataniese, l'edizione antica di Mantova e la Minerva).

-» - q: pertuso (pertuxo).

> -b c s t v; della muda. (1)

23 - meno a tutti: ha il.

Volume dell'edizione bolognese del mio Dante col Lana esposi la ragione per rigettarla. L'innanzi da cui l'amanuense scrisse il fu si dovea avere fusi altro errore per fussi poichè qui non è bisogno di rima come nel III.108 del Paradiso.

(\*) L'Anonimo del Fanfani dice: Era chiamata la torre..... prima la muda, poi perchè quelli vi morirono di fame fu chiamata la torre della fame. E dopo: prima fu chiamata la torre della fame. E dopo: prima fu chiamata la torre della muda, poi per me ebbronne la torre della fame. L'un tratto gunsterebbe l'altro per quelli che antepongono il dalla al della. Il Codice nominato Ottimo che è un ammasso di chiose antiche ivi raccolte dal Notaro Lancia nel 1375 dice che la torre avea pria nome la Muda, ma questo passo può essere quel desso dell'Anonimo del Fanfani prima riportato, e dal notaro a suo bisogno costretto; ma se coll'assoluto Muda s'intendeva quella torre, il dalla è perfetta dizione.

e conuiene ancor caltrui se chiuda Mauea mostrato plo suo forame piu lume gia quado fecilmal sono

25

V. 24 - b: E che convene ancor c'altrui.

» - d h l m q: E che convien ancora ch' altrui.

» - ef: Et che conviene ancor ch' altrui rinchiuda.

» - i: Conviene ancor che per altrui.

» - n: E che conviene ancor ch'altrui.

» - r: Et che conviene ancor ch' altrui.

» - s: E in che conviene ancor ch' altri.

» - t v: E che conviene ancor ch' altri.

» - gli altri: E 'n che conviene ancor ch' altri.

» - meno a e f tutti: si chiuda. (\*)

25 - a: mostrado.

26 - b: levie (le vie) - f: leve - q: levi.

» - c h m n' lieve (come le edizioni antiche di Foligno, Napoli e il Cataniese e il Berlinese e due Cortonesi).

» - a d e r s t v: lune (quale hanno il Cassinese, il Cagliaritano, il Bartoliniano, i Patavini, la Nidobeatina. Per a, vedasi la nota qui sotto).

» - i: volte. (\*\*)

(\*) Com' è facile ommettere un segno di abbreviatura, e non raro non vederlo per guasto di pagina, così penso che a quell' e iniziale sia stato in origine il segno dell' n sotto inteso. I Monaci di Montecassino fecero osservare che il loro Codice ha sachiuda come variante unica. È facile e sicuro tenere quel primo a scritto in errore per e come hanno il Lambertino e il Frammentario bolognese. Noto che l'altrui è anche dei Codici Vaticano, Gactani e l'ilippino, dell'antica edizione Mantovana, e delle successive di Burgofranco e Rovillio e dell'Aldina altresi. Il Cortonese ha altri ma comincia A che. Quantunque modernamente non si userebbe questa formola gramaticale non è raro che occorrà nelle scritture antiche mantenendosi la forma passiva della dizione verbale coll'azione diretta del soggetto sopra l'oggetto: quindi senz' affermare che Dante mantenesse l'altrui, non pavento il credere che l'avesse scritto prima e cosi sia passato in Codici parecchi e de' più antichi.

(\*\*) Concordano col Lambertino il Buti edito, il Bargigi, il Vaticano, le edizioni antiche di Mantova e Jesi, e le successive d'Aldo, di Burgo-franco, Rovillio, Sessa, Fulgoni, De Romanis. Io credo che lune e non lume Dante scrivesse. Avverti il Foscolo che molte volte mutossi l'm in n, rare l'n in m; questa è l'una delle volte rare. Mando i lettori a udir

che delfuturo misquarcio iluelame Questi parea ame maestro e dono chacciando illupo elupicini almote pche i pisani ueder lucca no pono Concagne magre studiose e cote gualadi co sexmodi e co lanfrachi sauea messi dinazi dala fronte

30

V. 26 - a d e: quando feci 'l.

» - b: quand' io feci 'l (così anche il secondo Cortonese; il primo ha: assai che quando fe' il mal sonno).

» - gli altri: quand' i' feci il (anche il Cassinese).

» - n (errato per la rima): sogno.

27 - a: me.

» - q: squarzò.

» - t: squartò.

28 - a: me pareva a me.

» - n: parea.

29 - meno a b d tutti: e i.

30 - a e f m n: Perch' e Pisani (perche pisani).

» - meno 1 gli altri: i pisan.

31 - r: macre (così Santa Croce; il Codice di Cagliari: mastre).

» - t: pronte.

32 - h: Guanlandi.

» - i: Gismondi.

33 - h: s' avean - n: s' aveam.

» - e: messi s' avea.

» - q: denanzi a la.

» - v: messo dinanzi a le fronte.

le ragioni nel Discorso che a quest' opera precede nella edizione in quarto, dedicata al Re d'Italia, e poi al Paradiso Canto XXIII,25 del Frammentario bolognese, e così svaniranno le parole tante da altri fatte e i suscitati dubbi, e le contraddizioni. Piuttosto avverto che il levie, il levi sono tutt'uno che il lieve, e che quindi ingrossa il numero delle autorità per essa lezione e assai più molte portonne il signor Barlow. Ciò dev' essere derivato da un male scritto u preso per ie e da una pessima n che anche oggi nelle scritture scambiasi per u.

35

In picciol corso mi pareano stăchi lo padre e figli cŏ lacute scane mi parea lor ueder fender lifiăchi Quandio fui desto inăzi ladimane pianger sentio fralsono i mie figliuoli

V. 34 - a: pizol chorso mi pareno (il Gaetani: piccol tempo).

» - d: mi pariano.

35 - c e f l n q r: Lo padre e i figli.

» - g: lo patre.

» - t: Il padre ai figli.

» - v. Il padre e i figli. (\*).

» - a b, c d: e con l'agute.

» - e f l n q r: con l'acute scane.

= g s t v : con l'acute sane.

= h : coll' agute.

» - i: con agute.

» - m: co l'agute. (\*\*)

36 - a: i fianchi (come il Cataniese e il Cortonese).

37 - g n: Quando fu' - n: inanci.

» - t: Già era desto.

» - meno b gli altri: Quando fui desto.

» – g: dománe.

38 - a: Pianger senti fra 'l (a: Pianzer).

» - l: trn 'l (come il Cataniese).

» - q: senti pianger.
» - s t v: sentii fra 'l.

» - meno a q s t v tutti: Pianger senti.

» - meno a s t v tutti: fra il sonno.

» - meno b d tutti: i miei.

(\*) Il Lambertino col Lo padre e figli, oltre che cogli altri nostri è in accordo colle quattro primitive edizioni.

(\*\*) Hanno sane per sanne anche la celebrata primitiva edizione mantodel poema, il Fulgoni, la Minerva, e il secondo patavino. Tre altipatavini, il Vaticano, l'Angelico, il Gaetani hanno scane come l'Anonimo del Fanfani, il Cortonese. Esaminando il tratto dell' Ottonelli (Trattato del Cavallo), chiaro emerge che la voce vera qui è scane, le mascelle. V. nel Vocabolario del Tramater, a Scana. cherano meco e dimandar delpane Bense crudel setu gia noti duoli pensando cio chelmiocor sanunziana ese no piangi diche piager suoli

40

```
V. 39 - meno b q s t v tutti: Ch' eran con meco. (*)
```

- » d h n: e domandar.
- 40 a n: crudele (come il Cassinese).
  - » q: se già non ti.
  - » h: doli.
- 41 meno a b c d n o tutti: che il (e anche il Buti magliabechiano).
  - » q: il mio dir.
  - » t: ch' al mio quor (così il Buti edito. Il Gaetani: ch' al cor).
- » gli altri: ch' il mio cor (e con questi il Bargigi, il Codice di Brusselles e ventuno parigini veduti dal Ferranti, il Bartoliniano, il Florio, il Mazzucchelli). (\*\*)
- » a h n: s'annunciava. (Il Cortonese: si nunziava).
- 42 a: Se non piangi de che.
  - » n: piangier.
  - h n : soli.

(\*) Grosso è il numero di quelli che dissentono dal Lambertino, contro cui sono anche molti Codici della Crusca, il Buti edito, il Cassinese e altri e altri. Oltre a ciò il Boccaccio, l'autore della traduzione della Tavola ritonda, il Petrarca, il Cavalca hanno il con meco. Ma io non dico abbia Dante cotal mantenuto se mai abbia scritto nella furia di fissare il pensiero sulla carta. I Codici Mazzucchelli, Roscoe, il Buti Magliabechiano, il Bartoliniano, il Codice di Brusselles, il Bargigi, sette parigini veduti dal Ferranti e la Nidobeatina stanno col Lambertino, e io con essi, riservandomi la critica al 58 del XXII del Purgatorio pel con teco.

(\*\*) Oltre ai sci nostri Codici notati stanno col Lambertino le quattro prime edizioni del poema, il Filippino, l'edizione del Sessa, e i Codici molti veduti dalla Compagnia del Valori, e i diciotto citati dai quattro Fiorentini i quali notaron la dizione equivalente secondo il Roshin al me lo diceza il cuore. Di vero anche il Bargigi, quivi, chiosa: il cuor me lo

diceva. Intanto che 'l e ch' il son tuttuno.

Gia cran desti e lora sappressaua chelcibo nesolea esser adocto e psuo segno ciascun dubitaua E io seti chiauar luscio disocto

45

V. 43 - b d: Già eram. (\*)

» - t v: trapassava (anche il testo del Landino).

44 - b d: solea (anche il Cassinese).

= n : adotto.

45 - meno i tutti: sogno. (\*\*)

46 - meno a b c d o p gli altri: sentii. (\*\*\*)

(\*) Divisioni di giudizi furono sin qui sopra questa voce mantenuta dallo Zatta e dal Comino avuta dalla Crusca. Ma se Ugolino era già desto innanzi, e parla de' figliuoli che dormivano qui non può più allo svegliarsi loro che dire di essi e non di sè: perciò conduco l'eram al caso del lume per lune, di che parla al verso 26 la nota fattavi, e degli eram per eran ho io in altri luoghi e in altri Codici. Il Filippino, il Cassinces, l'edizione antica Mantovana, la Minerva, il Mazzucchelliano, la Nidobeatina e quattro Codici patavini concordano col Lambertino.

(\*\*) La Jesina legge segno come il Codice dell'Archigiunasio bolognese e come il Lambertino. Il gran numero di quelli che hanno sogno può lasciar credere che segno sia errore; ma non essendo detto de' figliuoli, com' è detto di Ugolino, che sognato avessero mi mette in dubbio che da primissimo copista sia stato uno e convertito in o. Quel segno è voce che indica uno certo indefinito come il presentimento che qualche ragione, am ano ni saprebbe a misura dritta spiegare. Ciascuno di que' prigioni avea suo particolar segno donde trarre orribile dubbio. E per questo ch' io penso che quando (come i tre di Napoli) il Landino accettò l' ora trapassava in vece della comune l'ora s' appressava colse più sicuro quel vero che poteva, e doveva generare il dubbio tremendo.

(\*\*\*) Nessuno ha chiorar. Questa lezione fu avvertita anche da commentatori antichi, ma rarissimo s'incontra. Certo se nella Muda eran prigioni con tanta ragione custoditi quanta n'ho esposta nella mia Lezione Accademica (dei confronti delle Illustrazioni dantesche di Scaramuzza e Dorè che si stampano a Parma per cura di Antonio Saccani fotografo, la Muda dovca essere chiusa a chiave, non aspettarsi a chiudere si tardo per gettar poi la chiave in Arno sì come Giovanni Villani disse, Io credo fermamente che non sia da smentir lo storico, e che la chiave sia stata gettata in Arno, ma quando era inutile allorchè la porta fu di buone sbarre inchiodata; e dev' essere stata l'inchiodatura, non la chiavatura quella che impietrò dentro il Poeta. Ma uon è per questo a muture, come già dissi nel Dante col Lana, un a in o onde il verbo esprimesse quello che esprimer deve perchè Dante usa chiavare appunto per inchiodare e se ne vegga al 105 del XIX del Paradiso.

allorribile torre ondio guardai neluiso amiei figliuoli seza far motto lo no piangea si detro ipietrai piangeano elli e auselmuccio mio disse tuguardi si padre che ai Pcio no lagrimai ne resposio tucto quel giorno ne lanotte appsso infin chelaltro sole nel modo uscio

50

```
V. 47 - a h q: orribele.
```

- » t: dell'.
- 48 a: a' mie figliuoli.
- » b: a' mie filiuoli sanza.
- » d: a' mie figliuoi.
- » e: a' miei fillioli.
- » gli altri: a' miei figliuoi.
- » n: sancia.
- 49 a b c d: Io non piangea (a: pianzea).
  - » q h: piangea n: piagnea.
  - » q: ma dentro.
  - » a e f g h i l m q r: impetrai b c: inpetrai.
  - » qli altri: impietrai.
- 50 a: Piangevano n: piagneano.
  - » qli altri : Piangevan.
  - » a: anselmuzio.
- 51 q: patre.
- 52 t: A ciò non.
  - » meno a b c d n v gli altri: Però non. (1)
  - » b c d: rispuos' io.
- » meno a gli altri: rispos' io.
- 53 q (errato): nè la mente appresso.
- 54 a c q: Finche (la Jesina: Finche il sole nell'alto).
- » i: l' alto. (\*\*)
- » q: ne l'altro mondo il sol uscio.....
- » tutti: sol.
- (\*) Portano il *Per ciò* anche le edizioni quattro primitive, il Filippino e il Santa Croce.
- (\*\*) I Cassinesi trovando nel loro Codice l'alto sol scrissero essere lezione unica; ma ecco un Codicetto che la disunica. Per dir unica una

Come unpoco diraggio sifu messo 55 neldoloroso carcer eio scorsi p quattro uisi ilmio aspecto stesso Ambo lemani plo dolor mimorsi eei pesando chio ilfessi puoglia

dimanicar disubito leuorsi E disser padre assai cifia mědoglia setu măgi dinoi tune uestisti

60

queste misere carni e tulespoglia

V. 55 - t: Ma poi che un poco di raggio fu-messo.

56 - a: carzere.

» - n t v: carcere e io (come il Cassinese).

» - meno 1 gli altri: carcere ed io. (\*)

57 - a: istesso.

58 - a q m: Ambo le man.

= b d e f h n o p q r t v : per dolor. (\*\*)

59 - a b d e f m r: Ed ei.

» - i: Ed e' (il Cataniese: E e').

» - gli altri: E quei (come il Vaticano, l'Aldina, la Crusca, i quattro fiorentini).

» - b c d h: ch' i 'l fessi.

» - a t v: ch' io 'l fessi.

» - m: ch' io il fesse (cost la Jesina, Burgofranco, Rovillio).

65 - q: patre.

» - l m : ci fie (come la Jesina).

62 - b: magni.

» - b e: ci vestisti (b: vististi).

» - r: le vestisti.

63 - c: e tu ne.

lezione bisognerebbe aver veduti tutti i Codici visibili. Il peggio è che sì come dissi a pagine 557-8 del Vol: 3,º dell' edizione bolognese del mio Dante col Lana, quell' alto è assai sicuro errore.

(\*) Corretta la mala divisione del Lamtertino si ha carcere to come il parmigiano.

(\*\*) Il Codice di Cagliari, e il Vaticano, e l'edizione antica e celebrata di Mantova portano insieme Ambo le man per lo dolor. Il Cortonese: Ambo le man per la doglia mi morsi.

Quetami allor pnonfarli piu tristi lun di e laltro stemo tucti muti ai dura terra pche noti apristi Poscia che fumo al quato di uenuti gaddo misigitto disteso ai piedi dicendo padre che nomaiuti Quiui mori e come tu me uedi

70

65

- V. 64 e: Quetaime. (Il Poggiali, il Roscoe, il Mazzucchelli e altri: Quetaimi).
  - » f: Chetami.
  - » b c: fargli (anche la Crusca e il Cortonese).
  - 65 a b c d f g h l m n v: Lo di e l'altro.
    - » meno i gli altri: Quel di e l'altro. (\*)
  - 66 tutti: Ahi .... t' apristi.
  - 67 e: Poichè noi fummo (il Cortonese: Po' che noi fummo).
    - = a : fommo.
    - » i: funo (forse per furono plurale di fu). (\*\*)
  - 68 tutti: a' piedi.
  - 69 a b c d: E disse: padre mio (anche le antiche edizioni di Jesi, Napoli e Foligno).
    - » t: E disse padre mio tu non m' aiuti.
    - » tutti: m' aiuti.
  - 70 q: me vedi (così anche la Jesina).

(\*) Non soltanto il piccolo Codice dell'Archiginnasio bolognese legge come il Lambertino, ma eziandio il Triulziano, già Bossi, spogliato dal Mussi. Con tutto ciò non penso sia lezione retta. Forse in prima fu scritto lu per lo e poi trovò chi lo coprì del segno di abbrevinzione, e indi chi lo distese in lun. La scrizione lo d' sta benissimo pel di nel quale accadde l' inchiodatura e mancò il cibo; e le si tiene il Buti edito coll'antica stampa di Mantova, e la Crusca, mentre il Magliabechiano accetta Quel dl. L' Antaldi, l' Angelico e il De Romanis portano Quel giorno, il Cortonese: Tutto quel giorno (e l' altro stemmo muti) ma sembrano prove di primo getto ripudiate prima di Lo d', e Quel di. S' io non m' inganno: Quel di, è tarda molto, ma ultima, scritta dall' Allighieri.

(\*\*) Vorrebbe il Sicca trovar giusta la lezione del Patavino 316: Poscia che fummo al quarto divenuti. È certo assai nobile modo, ma come si può esserne sicuri nel modo d'ortografare d'allora unendo e due e tre

voci insieme? I nostri hanno il di staccato.

## INFERNO - CANTO XXXIII.

vidio cascar litre aduno aduno tralquito di elsesto ondio mediedi Gia cieco abrancolar soura ciaschuno edue di lichiamai poi chefuor morti

V. 71 - e: viddi cascar - t v: vidi cascar.

72 - e: tra 'l quinto e 'l sesto dì (come il Catanicse).

» - i (errato?) tra il quarto di e 'l sesto (l' Antaldi ha: Tra il quarto e il quinto di).

» - meno a b c d o p tutti gli altri: Tra il quinto di e il sesto).

- c d : ond' i'.

» - tutti: mi diedi.

73 - a q h: sopra.

74 - e: duo dì.... poich' ei.

» - g: dui dì.

» - l: du' di.

» - t: due giorni.

» - v: tre di (come il Buti magliabechiano, il Vaticano, l'Aldina, la Crusca, il Comino, il Foscolo). (\*)

(\*) Il Lambertino offrendo due dì, poichè ebbe offerto tra 'l quinto di e'l sesto, ci offre il giusto. Coloro che vogliono sostenersi tre di devono contentarsi di stare al tra 'l quarto di e 'l quinto. Il Buti edito reca: » Dopo li otto di ne furono cavati (i prigioni) e portati inviluppati nelle » stuoie al luogo de' frati minori » ecc.; ma il Buti corsiniano parla più chiaro: Otto giorni dopo apertasi la torre furon trovati morti. Dove trovare i tre di a chiamare? Quelli che vorranno conoscere poi la mia opinione sul verso 75, e l'alcuna prova che Ugolino certo non mangiò de' figliuoli, s' incontrerà in un tratto del latino di Rosciate traduttor largo del Lana, contemporanco anch' esso di Dante, nel qual tratto leggerà: « Cecus propter famem supervixi omnes meos de quarto die in » quintum semper eundo circum amplexando et osculando unumquemque » eorum amore caritatis quam habebam ad eos, et illis duobus diebus » similiter die quinta et sexta ibam vocandos cos nominatim et eorum » mortem complorando » ecc. (V. la lunga dissertazione nel primo Volume dell' edizione bolognese del mio Dante col Lana, pag. 501-2). Anche l' Anonimo del Fanfani ha: « Morirono i figliuoli fra 'l quinto e 'l sesto » dì, e poi dice che gli chiamò due dì ». - E due dì portano il Laurenziano XL,7, il Poggiali, l' Antinori, il parmigiano del 1373, sei Riccardiani, il Bargigi, tre patavini, e de' parigini veduti dal Ferranti dieci del secolo XIV, dodici posteriori di tempo, la Vindelina, la Nidobeatina, il Riccardiano laneo non compreso in que' sei (non l' Ambrosiano 198 che per errore fu registrato fra questi); vi par che basti?

poscia piu cheldolor pote ildigiuno
Quando ebbe detto cio cogliocchi torti
riprese ilteschio mifo co denti
che foran losso come dun cane forti
Ai Pisa uitupio delle genti
delbel paese ladouel si sona
poi che uicini ate punir sonleti
Muouasi lacaurara e la gorgona

80

 $75 \cdot$ 

V. 75 - e: Poichè 'l dolor pote più che 'l digiuno (e cost ha il Bartoliniano, il Gaetani e l' Ambrosiano 198 contro l' antropofagia di Ugolino).

76 - t: da ch' ebbe.

» - qli altri: quand' ebbe.

- n : ditto.

» - a: con li.

77 - a: Riprese 'l teschio.

78 - a: Che fuoro.

» - t: forâr.

» - meno v gli altri: Che furo. (\*)

» - tutti: d' un can forti.

79 - meno a tutti: Ahi Pisa vituperio (Antaldi: vitupero).

80 - meno a n tutti: dove il sì.

81 - a g: Foi ch' e' vicini (chevicini).

» - qli altri: che i vicini.

82 - a: Cavraria.... gorgogna.

» - b d: Cravara.

» - f: Cavrana.

» - g h: Cavaia.

» - i m: Cavrara.... gargona (Cavrara ha la edizione primiliva di Mantora).

(\*) Questo Buti napoletano che legge come il Lambertino accordasi con parecchi parigini veduti dallo Zani de' Ferranti; ma non credo che fosse scritto com' esser dovea e come ha il Codice precedente forân, forarono, potendo essere quell' n di foran del Lambertino un vero r, colla diagonale discendente, come a centinaia mi venner sottocchio, ne' varii Codici veduti. Forâr è dato anche dal Berlinese e dal margine di Santa

e faccian siepe adarno īsu lafoce sichelli ānieghi īte ogni psona Che sel conte Ugolino auea boce dauer tradita te dele castella no doueui porre ifigli atal croce Inocenti li facea leta nouella

85

- V. 82 n: Movasi la Cavara e la (ella).
  - » gli altri: Capraia (tale anche l' Antaldi e il Buti magliabechiano).
  - 83 n: facciam sepe..... focie (c così poi: bocie crocie).
  - 84 a: anneghi ogne.
  - » e: v' aneghi in te.
  - 85 a b d f q r s t v: voce (il Triulziano spogliato dal Bossi ebbe: se conte Ugolino, pianissimo il titolo senza l'articolo).
  - 86 ef r: tradito (come l'Antaldi e il Buti magliabechiano).(\*)
  - 87 a: Non dovevi i figli por a tal croce (anche il Cataniese: figli).
  - » e: dovevi i figliol.
  - » f: dovei porre i figlioli (il Cortonese: ma figliuoli).
  - » i: dovrie perre i figliuol.
  - » n: dovei i figliuoli por a tal crocie.
  - » q: dovei tu porre i figliuoli (come il Cassinese).
  - » gli altri: dovei tu i figliuoi porre (e così anche Burgofranco, Rovillio, la Crusca e Comino).
  - 88 e: Innocenti faceali, l' età bella.
    - » l t: Innocenti i facea (come l'Antaldi, il Buti magliabechiano e l'edizione del Sessa. Il Buti edito: Innocenti facien, ma fors' era faciea come in altri Codici è).
    - » m: facielli eta (che direi stato fosse faciealeta mal scritto e peggio diviso per faciea l'eta).
    - » n: Inocienti facea l' età.
  - » gli altri: Innocenti facea l' età.
- (\*) Il Codice di Cagliari ha: D'aver tradito tre delle Castella Non dovevi ei figliuoli porre a tal croce. Lo Zani Ferranti chiosa subito: Ripafratta, Asciano e Vena; e fida sul Codice Ardilliano che ha la lezione d'aver tradito tre delle castella; ma le castella furon più che quelle e più che tre.

## INFERNO - CANTO XXXIII.

nouella tebe Uguccione el brigata
e gli altri due chelcato suso appella
Noi passauamo oltra lau lagelata
ruuidamte unaltra gente fascia
no uolta in giu ma tucta rouesciata
Lopianto stesso lor pianger no lascia
loduol che truoua insu gliocchi ritoppo

seuolue inentro afar crescer lăbascia

95

V. 89 - a b c d: el Brigata (il Codice di Cagliari: Ugozione e Brigata).

90 - a b : E li altri.

» - c d e f g h i o p q r t v: duo.

» - meno a tutti: che il canto.

91 - d: Passammo oltre.

» - q: Passamm' oltra.

» - qli altri: Passamm' oltre.

y - a b c d t: là ove.

» - g h n v: là dove (g: lā giellata, - n: gielata) (han dove il Santa Croce e l'edizione antica di Mantova e la Minerva).

» - i: oltre ove.

» - q: unde la (un de la) cillata.

» - gli altri: là 've la gelata (anche la Crusca, il Roscoe, il Comino).

92 - n: giente.

93 - t: riveschiata (Antaldi: rivesciata).

94 - e: Lor pianto stesso lor pianger non lascia.

95 - a: E 'l duolo,

» - l: Il duolo.

» - e: sun li occhi.

» - meno a b c d m tutti: trova.

» - b c d: trova 'n su.

» - a: in su li occhi (ochi rintopo).

96 - meno t tutti: Si.

» - a: volve intro a far.

- c : volve innentro.

» - h: si volgie indietro (anche il Cortonese, ma volge).

Che lelacrime prime fano groppo e sicome uisiere dicristallo riepion soctoleiglio tuctoleoppo Et auegna che siccome dun callo pla freddura ciaschun sentimento cessato auessi delmio uiso stallo

100

V. 96 - m: volve in entro e fa.

» - n: si volgie innentro (innetro, mancato il segno di abbreviatura).

» - t: Ritorna dentro e fa. (\*)

97 - h n: prima.

98 - a c: Ed insieme visiere (anche il Cataniese, e le edizioni antiche di Foligno, Jesi e Napoli).

» - n: visere (il Cassinese vesere scambiato l' i coll'e).

99 - meno a b c o p tutti: tutto il coppo.

100 - b c d: E avegna.

101 - n: fredura ciaschum.

102 - g: dal.

» - i: il mio.

(\*) Quest' ultima fors' è un' ultimissima correzione, e tanto tarda d'aver avuto innanzi copiate e ricopiate più l'altre, se non fu in un Codice assai tenuto in riserbo. A me sembra assai bella in faccia a quel volve con ciò che sto per chiarire. Volge e non volve hanno, oltre i due sopranotati, anche il Cataniese, l' Antaldi, il Santa Croce e il Cortonese e il porta eziandio l'Imolese rendendo meno dura la lezione, ma rimane sempre quell'atto del roltarsi che non è vero mentre è verissimo il ritornare che può farsi a ritroso. E l' indietro fa parte di questa idea, ma non la compie, come la compie il dentro che esprime il rioccupare il posto lasciato per uscir fuori, che fu vano pel trovato intoppo; non la compie, ma si vede dalla chiosa del Lana che il Ritorna indietro era nel Codice che il commentatore aveva innanzi (V. il primo Volume della edizione bolognese del mio Dante col Lana, pag. 503). Quell' in entro poi da cui prima non mi guardai io, e quell' innentro sono due grossi errori generatisi forse in primissimo, e passati così in grande copia di Codici. La facilità di seriver male un u o un n ha prodotto quivi questo sconcio. L' in entro è copia ad occhio fatta d' iu entro e l' innentro è la mala scrittura di quell' in entro dettato da lingua forse toscana che caricando l' u (pronunciato v non da tutti usato in iscrittura, anzi da pochissimi) ne raddoppiava il suono. Iv' entro adunque (ivi entro) è la voce vera e con essa il volge se non piaccia il ritorna; il Buti edito ha l'iv' entro, ma con esso il volve.

Gia me parea sentire alquato uento pchio maestro mio questo chimuoue nos quagiu ogni uapor spento Ondelli a me anaccio sarai done

105

dicio tifara locchio larisposta vegiendo lacagion chelfiato pioue Et un detristi dela fredda crosta

V. 102 - e: scallo.

- » f: naso seallo (anche il Cortonese).
- tutti: avesse.
- » d t: dal mio viso.
- 103 b: Già mi pare' sentire.
- » d: Già mi parea sentir.
- » t: Io pur sentiva trarre alquanto. (\*)
- » tutti: parea.
- 104 a d: move.
  - » meno a b tutti: Perch' i'.
- 105 a d e q h i r: Non è qua giù (e cost le edizioni primitive di Foligno, Mantova e Napoli, la Sessa, la De Romanis ).
  - d: ogne m: onne.
  - » b f m n t v: quaggiù (anche il Cortonese).
  - qli altri: Non è quaggiuso (come Burgofranco, Rovillio ecc.)
  - = q h n : ispento.
- 106 a b d: Ed elli (come l'Anonimo del Fanfani).
  - h: Ed egli (e cost le quattro primitice edizioni, il Berlinese, il Gaetani).
  - n: E egli.
  - q: Ond' egli a me tosto. - t: Et mi disse: tosto.
- 108 d: Veggiendo n: Vegiendo.
  - e f g h i l m n q r: che il fiato.
- 109 m: Ed un de' freddi della trista costa (così anche il Cortonese).
- n: E un (um).

<sup>(\*)</sup> Non dirò questa lezione unica, ma da me non veduta mai, ne amabile.

grido a noi o anime crudeli
tanto chedata ne lultima posta
Lenatemi daluiso iduri neli
sichio sfoghi ilduol chel quor mipregna
unpoco pria chel piato siraggieli
Perchio allui senuoi chio tisonegna
dimi chise e sio noti dishriyo

115

Perchio allui seuuoi chio tisouegna dimi chise e sio noti disbrigo al fondo dela ghiaccia irmi puegna Rispose adunqa io son frate alberigo

V. 110 - a: Crido (cost il Cassinese).

111 - a: Tanto che dato n'è.

» - d: Tanto n' è dato nell' ultima.

» - c h: Tanto che dato.

» - n: Tanto che dato nell' ultima.

- q: Anzichè data vi sia. (\*)

112 - a h: Levatime.

» - d: Levatemi dal volto.

» - n: Levatime dal volto.

113 - a c d g h n v: sfoghi 'l duol che 'l cor (come Buti edito, diciassette Codivi del Valori, le quattro edizioni primitive, il Filippino, il Berlinese, il Gaetani. L' a porta sfuoghi).

» - q: (aveva scritto el chuor, corresse e 'l duol).

» - t: sfoghi 'l duol che 'l quor.

» - qli altri: sfoghi 'l dolor che il cor (q: cuor).

114 - e: rigieli.

115 - t: Ond' io a lui.

» - d: se vuo' che ti.

116 - a: disbrico (e cost poi: Alberico, fico).

» - o: chi sie (Vaticano e Cortonese: chi fosti). (")

117 - n: giaccia.

118 - a b c d o p: I' son.

» - e: lo so'.

(\*) Credo che tanto nel Palermitano come nel Triulziano si debba ritenere il leggersi n' e' l' ultima.

<sup>(\*\*)</sup> Stanno al chi se' col Lambertino tutti gli altri nostri Codici e con essi il Roscoe, il Bartoliniano, il Bargigl, il Codice di Brusselles, il Cassinese.

io son quel dale fructa delmalorto che q reprendo dactero pfigo
O dissio lui orse tu ancor morto etelli ame comelmio corpo stea nelmondo su nulla scieza porto
Cotal uataggio a questa tolomea che spesse uolte lanima ci cade inanzi chatronos mossa lidea

125

120

V. 118 - n: dunque.

» - q: adoncha.

119 - a b c d o p: I' son quel.

 $\Rightarrow$  - a c i l m r t: delle.

» - t: quei. (\*)

120 - meno a tutti: riprendo.

» - b e q: dattaro.

121 - meno a d t tutti: dissi lui.

» - t: Ond' io a lui.

122 - v : E quelli a me.

» - meno d gli altri: Ed egli a me.

123 - a d n: scienza.

= q : sentenzia. 124 - n : Cotal vantazzo.

» - q: Che tal.

126 - a b c e g l n q: Antropos.

» - a b c d f h i l m o p r t: le dea.

» - v: morte le dea (il Buti magliabechiano: morte li dea). (\*\*)

(\*) Sta il dalle frutta anche nel Roscoe, nel Bargigi, in dieci Codici parigini veduti dal Ferranti e nel Brussellese, il Cassinese, l'Aldina, la Nidobeatina. L'edizione del Comino mette in dubbio che si usi frutta nel numero del più.

(\*\*) Il Bargigi ha: morso le dea, e lo Zani Ferranti parve contentarnese, e così il Sicca accettollo. Ma quella Parca non morde lo spirito, ma
si gli da la mossa ond'esca dal corpo; il morso è dunque una cattiva
scrizione (sa Dio in quanti tratti uscita) di mossa. La scrizione poi di
Antropos che è anche delle antiche edizioni di Jesi, Foligno e Napoli e
de Codici Filippino, Santa Crocc. Berlinese e Gactani non è errore affatto,
ma pronuncia conseguente della scrizione grave. È anche nella Chiosa
dell'Anonimo dato dal Fanfani sebbene il testo del poeta porti Atropos
come ha il Lana testo e commento.

E pche tu piu uolontier mirade lenuetriate lagrime daluolto sappia che tosto che lanima trade Come fecio ilcorpo su letolto da un demonio cheposcial gouna mentre cheltempo suo tucto sia uolto Elaruina insi facta cisterna e forse pare ancor locorpo suso

130

V. 128 - a e f g h i l m n q r t v: Le invetriate.

» - a d: lacrime (anche il Bartoliniano). (\*)

129 - b d n: Sappie (anche la Jesina).

» - qli altri: Sappi.

130 - a c i: il corpo su l'è tolto (così le antiche edizioni di Foligno, Jesi e Napoli).

» - b: li è tolto.

» - n: el corpo.

131 - b c e f g h i l m n o p q r: dimonio.

» - tutti: poseia il.

 $132 - h \ n$ : si volto -i: se volto.

133 - d: rovina.

» - f: E lor ruina.

» - h n: E la ruina.

134 - n: E forsi. » -i: O forse. (\*\*)

(\*) Questo Triulziano ha l'ortografia qui del Lambertino sebbene mostri L envetriate. Dovea l'amanuense dividere Le 'nvetriate. Il Bartoliniano ha Le vetriate col manco del segno abbreviativo sull' e di Le.

(\*\*) Nel Dante col Lana edizione bolognese Vol. 1.° pag. 505 espressi mio dubbio su questo verso. Forse, pare! che corpo fosse, o morto o vivo, non era dubbioso. Il Lana chiosa: cioè lo corpo vivo; che vorrà dire par vivo, come lo stesso Dante spiega in fin del Canto; ma lo spiegarlo quivi così è troppo largo; e cotanto spiega l'Anonimo del Fanfani. Il Cortonese dà invece: E forse appare ancora in corpo suso Dell'anima che qua entro mi verna. Il signor Abate Lorini suo pubblicatore annota che forse in vece di in fosse stato il, o forse in vece di Dell' fosse stato Quell'. Per me accetto la prima ipotesi potendo più facilmente aversi un corto l e si mal fatto da esser preso per n. Ma il difficile a indovinare si è se questa lezione cadesse proprio ultima qual correzione risolutiva dell' intendimento del Poeta. A me par molto più semplice, naturale e bella.

delombra che diqua dietro miuna
Tu dei saper setu uieni pur mo giuso
eglie f branca doria e son piu anni
poscia passati che fo siracchiuso
Io credo dissio lui chetu mīgāni
che branca doria no mori unquache
emangia ebeie e dorme e ueste pani
Nel fosso su dissei di male branche
la doue bolle latenace pece

no era giunto ancora michelezanche

140

135

V. 136 - a: Tu 'l die (errato).

» - b c d o p t v: Tu 'l dei.

» - meno i gli altri: Tu il dei.

» - meno t v tutti : vien.

138 - t: Ch' egli è.

» - t: Già trapassati.

» - d n: che 'l fu (anche il Cassinese, le quattro edizioni antiche, il Filippino, il Riccardiano 1028, e la Minerva).

- gli altri: ch' ei fu.

» - v: qui.

- e: rinchiusi.

» - q: ranchiuso.

139 - meno a b d t v tutti: I' credo.

-atv: a lui.

140 - n: opquanche.

141 - v: e be' e dorme (anche l'antica Mantovana).

142 - a d g n: disse 'l (come le quattro antiche edizioni e il Filippino).

 $\Rightarrow -a d$ : de.

» - b: disse di. -

o - a: male branche (anche il Buti magliabechiano. Hanno poi dei malebranche le quattro antiche edizioni, e il Berlinese).

143 - n: pecie (e così poi vecie, fecie).

144 - d: Non era ancora giunto.

-q n t v : ancor.

Che questi lascio il dianolo isua uece nel corpo suo e un suo prossimano chel tradimto insieme colui fece Ma distendi ogimai inqua lamano aprimi gliocchi e io non li apsi

V. 144 - v: Micael.

» - gli altri: Michel.

145 - a: questo.

» - v: quei lassò il diavol (anche la Jesina, il Filippino, il Riccardiano 1028 hanno il diavol).

» - d n: un diavol.

» - e: lasciò diavol.

» - gli altri: un diavolo (così il Bartoliniano, il Mazzucchelliano, la Vindelina, la Nidobeatina).

146 - d v: e un suo.

 $\rightarrow n$ ; e con (cum) suo.

» - gli altri: e d' un suo. (\*)

147 - e f g i l m n q r: Che 'l.

» - b: inseme.

» - h: Che con lui insieme il tradimento fece (così anche il Cortonese).

148 - f g i m r v: oramai.

» - t: omai. (\*\*)

149 - a i: ed io no 'l gli l' apersi.

» - d m t v: non gliel' apersi (l'Antaldi: glieli).

» - n f q: non gliele apersi (anche Zatta, Fulgoni e la Minerva, e, poco qiudiziosamente credo, il Witte).

» - l: non li l'apersi

» - meno o gli altri: non gli l'apersi. (\*\*\*)

(\*) Non è da confondersi con errori questo cum perchè il Codice sempre ha cum dove altri ha con. Come poi i traditori eran due così vera lezione è l' e d' un suo.

· (\*\*) Leggono col Lambertino il meglio de' nostri Codici, quindici della compagnia del Valori, il Filippino, il Berlinese, il Roscoe, l'Imolese, il Cassinese e le antiche edizioni di Foligno, Jesi e Mantova.

(\*\*\*) L' imperfezione del Lambertino e del Triulziano (o) qui non sembra da dimenticanza dell' amanuense se quel li valga gli colla elissi d' occhi. Il Landiano ha apertamente gli l' apersi.

150

e cortesia fo lui esser uillano Ai genouesi huomini diversi pien dimalitia e dogni ria magagna

V. 150 - a e i: fu a lui (come hanno col Cassinese l'Angelico c il Roscoe).

q: Che cortesia fu esser villano.

» - o: cortesia fo li.

» - v: fu in lui.

» - qli altri: fu lui. (\*)

151 - meno a t tutti : Ahi Genovesi.

» - t: O Genovesi - n: gienovesi homini.

» - e: perversi.

152 - a: ogne.... ogne. (\*\*)

(\*) Il Witte che scelse la pessima lezione s'acerbi contro il mio avviso che mal pretendono gli stranieri darci a leggere Dante e mi cita Bonanni che spiega l'in per contro. Magnifica citazione! Abbiamo ben altri noi; e poi quale italiano ignora ciò? Il mio avviso era benigno interpretando che avesse creduto l' in prendersi per verso. Peggio dunque se accettò l' in per contro imperocchè Dante avrebbe fatto ogni male a crescere il danno al dannato. Il poeta fu villano mancando alla colui speranza, ma fu villania cortese, perchè se gli avesse tolto dagli occhi la ghiaccia, gli avrebbe aumentato il dolore. Nel Canto XVI,14-5 scrisse: A costoro si vuol esser cortese; se cortese a quelli, perchè villano quivi? Qui dunque è pur cortese al dannato; e per ciò a lui, o ellitticamente lui sarà la lezion vera, non in lui, a che fece le smorfie anche il Torricelli. Fu lui portano poi anche l' Anonimo dato dal Fanfani, il Vaticano, il Gaetani, l' Aldina, la Crusca, il Burgofranco, l' Imolese, il Rovillio, il Riccardiano lanco, il Comino, i quattro Fiorentini. Il Parmigiano del 1373 ha fu li cioè fu gli, fu a lui. Così fo li; fu gli. Alle acerbe doglianze del Witte contro di me rispose fiero con due parole il Prof. Protonotari nella Rivista sua: no, gli stranieri non ci possono essere maestri nella lingua nostra. Aggiungerò poi io al primo avviso il secondo: non li accetto maestri di saviezza e cortesia se strillano al libero avvisarli delle inesattezze loro in questi argomenti.

(\*\*) Il Triulziano già Bossi, spogliato dal Mussi, legge appuntino come il Triulziano; ma cotal lezione dev'essere scartata dal Poeta poi nelle rie magagne essendo anche la malizia, questa voce era oziosa; a questa certo apparteneva il perversi ch'è rimasto in qualche Codice in compagnia della lezione buona.

pche no sete uoi delmondo spsi Che colpiggior spirto diromagna trouai untal diuoi chepsua opra inanima incocito ancor sibagua Et in corpo par uiuo ancor disopra

155

V. 154 - t: peggior spirito. (\*)

155 - a b c d g h i n q t: Trovai di voi un tal.

156 - t: Coll' anima nel Cocito già si.

» - v: Coll' anima in Cocito già si.

» - m: In anima in Cocito si bagna.

» - gli altri: In anima in Cocito già si bagna.

(\*) Come il Lambertino leggono il Buti edito e il Frammentario dell' Università bolognese da me pubblicato.

~ee((0)))))

# CANTO TRENTAQUATTRESIMO

Vexilla Regis prodeŭt inferni verso dinoi po dinanzi mira disseilmaestro mio setu ildiscerni Come quado una grossa nebbia spira oquado lemispio nostro annocta par dilungi un mulin chelueto gira Veder mi parue un tal difitio allocta

V. 2 - a; dinanti.

3 - a b c d t v: Disse 'l maestro mio se tu 'l discerni.

5

» - m: Maestro a me.

» - t: decerni.

5 - a n: anotta.

6 - e f h i q r: da lungi.

» - t: da lunga. (\*)

» - a: ch' al vento (i Codici Bartolini, Mazzucchelli, e i veduti dal Valori: che al; come il Frammentario legge l'antica edizione mantovana).

» - d v: che vento (come il Buti magliabechiano, e il Roscoe).

» - gli altri: che il vento.

7 - q h i l q: pare.

» - m (errato): ficio.

» - gli altri: dificio.

(\*) Leggono come il Lambertino il Codice Filippino, il Cortonese, il Cataniese e le edizioni antiche di Foligno, Napoli e Mantova.

10

poi ploueto mi ristrisi retro alduca mio cheno li era altra grocta Gia era e co paura ilmecto îmetro ladoue lombre tucte eran copte e traspareano come festuca juetro Altre sono a giacer altre stano erte quella colcapo e quella cole piate

V. 8 - h n: rietro.

9 - b m: che no gli era.

» - h n: che non gli era.

» - 1: nolli era (lo stesso che: non li).

» - q: che non i era.

» - qli altril: che non v' era.

10 - t: Io vidi e con paura.

» - v: il pongo in metro.

11 - a: eram (scambio dell' n coll' m).

» - m: ove.

12 - a b d q m: trasparien.

» - t v: trasparian.

» - gli altri: trasparean (n: traspaream, scambio dell' n coll' m).

» - l: festuche (come il Bartoliniano).

13 - e f g i l m t: stanno a giacere altre stanno (come la Jesina, e la De Romanis, la Crusca, il Comino e i quattro fiorentini).

» - h n: sono a giacere altre sono (come il Bartoliniano).

» - q: stanno a giacere altre sono. (\*)

14 - a: Qual va col capo e qual va con le piante. (\*\*)

(\*) Concordano col Lambertino i Vaticani 3177 e 3199, il Roscoe, l'Aldina, la Nidobeatina, il Buti magliabechiano, il Triulziano gia Bossi, spogliato dal Mussi, il Cassinese, cinque Pucciani, tre Riccardiani, il Frullani. Parmi che la ripetizione, come più ardita, sia posteriore.

(\*\*) Mi parve molto strano ma non impossibile questo andar col capo all' Inferno se vi si va col capo tronco dal busto e in mano pesol a guisa di lanterna. Noi vedemmo quest'anno qui in Bologna uno andare coi piedi al palco, e il corpo pesol a guisa di sacco e poi col capo al palco, e il corpo colle braccia e le gambe pesole nell'aria spostarsi strisciando altra comarco iluolto aipie reute Quando noi fumo facti tăto auate chal mio maestro piaq<sup>3</sup> di mostrümi la creatura chebbe ilbel sebiante

Dinăzi misitolse efe restarmi
ecco dite dicedo e ecco illoco
oue puien che di fortezza tarmi
Comio dineni allor gelato e fioco
nol dimandar lector chionollo scriuo
po cogni parlar sarebbe poco

20

15

V. 15 - d: a' pie rinverte (il Gaetani: ai pie').

» - e: a' piedi reverte.

» - h n t: ai pie' riverte (anche il Triulziano spogliato dal Mussi).

» - i: a' piedi rinverte.

» - v: il collo ai piedi inverte (come Buti edito).

» - gli altri: a' piedi inverte.

 $17 - t \ v$ : Che al mio.

19 - n: Dinanci.

20 - v: dicendo ecco.

» - n: luocho.

21 - d n: dove (anche le antiche edizioni di Foligno e Nanoli).

22 - b c: Com' i' divenni - n: gielato.

23 - t: Non dimandar (anche il Codice Gaetani).

» - b c d o p: ch' i'.

» - tutti: non lo.

da punto a punto sì che l'andar col capo in terra dovrebber niuna maraviglia. Il Codice Angelico e l'edizione De Romanis ha: Qual va col corpo e qual va colle piante; e il Witte vide altrove: Qual va col corpo e quale colle piante. Ma andar col corpo che è? spostarsi da punto a punto dal luogo in cui si giaccia. A ben guardare, se il primo e il terzo verso han proprio verbo per diverso moto, perchè non il secondo? È poi un non so che di sforzato voler adattare lo star erte a quella col capo, e a quella colle piante. Il Foscolo opinò che queste varianti siano opera de' chiosatori. Io le stimo dell'autore nelle prove e ne' pentimenti; a questo per me è un de' passi ch'egli voleva ritoccare. Il Cortonese ha: altre col capo e altre.

Io no mori e no rimasi uiuo 25 pensa ogimai pte sai fior digegno qualio diučni duno e daltro priuo Lomperador deldoloroso regno dalmezzo pecto uscia fuor dela ghiaccia e piu cho un gigăte emi puegno 1 Che iganti no fano cole braccia

30

1) Diceva emio; fu raschiato l'o.

V.  $25 - c \ o \ p$ : I' non.

» - qli altri: Io non.

» - tutti: morii.

26 - a l: omai (tale hanno le antiche edizioni di Foligno, Mantova e Napoli).

» - e f r: oramai.

» - q: ormai. (\*)

28 - a: Lo 'nperador (lonperador).

» - q: L' imperatore.

» - e f q h i l m n r t v: Lo imperador.

29 - a b c: Da mezzo 'l petto.

» - gli altri: Da mezzo il petto. (\*\*)

30 - b c: i' mi convegno. » - r: io lui convegno.

» - n: con gigante mi convegno.

» - qli altri: io mi convegno.

» - t: io ti convegno. (\*\*\*)

31 - a b d: Ch' e' giganti (a: che). (Ciò come se dicesse

(\*\*) Il Lambertino concorda col Santa Croce.

<sup>(\*)</sup> Porta oggimai anche il Triulziano già Bossi spogliato dal Mussi, e tale anche il Landiano, ma non si sa chi l'abbia ritocco da lezione che più non si vede. Al Foscolo pareva, e reputo con ragione, la miglior lezione quivi. Se ne vegga l'acuta dissertazione, e se meriti il disprezzo che il Witte fece del criterio di quell'illustre. Nel Codice cartaceo dell'Archiginnasio bolognese era: Pensa frate o mai s' hai; mai fu corretto Pensa oramai per te s' hai.

<sup>(\*\*\*)</sup> Nel Lambertino l'e sta per i, cagione quello scambio tanto frequente e tanto comune di queste lettere nella scrittura fra loro. Il Buti edito con lui s'accorda, ma non col-napoletano.

vedi ogimai quat est dee ql tucto cha così facta parte si confaccia Se fu si bello come ora bructo e contralsuo factore alzo leciglia bendee dalui procedere ogni lucto

35

Ch' i, per lo scambio dell' i coll' e, e l' hanno le quattro antiche edizioni, il Filippino, il Vaticano, il Gaetani).

V. 31 - tutti: giganti.

» - a t: le sue braccia.

» - v: le suo braccia. .

- 32 d h q: Pensa (il q avea vedi ma fu corretto. La Crusca vide in quasi tutti i suoi Codici il Pensa).
  - » a c g: omai (cost anche le antiche edizioni di Napoli, Mantova e Foligno).
  - » q: oramai (anche l'Antaldi).

33 - l: Così fatta (manca il Ch' a). (\*)

- 34 a: S' el (sel) fu si bel com' ello (com' ello anche le antiche edizioni di Foligno, Mantora e Napoli, del Codice Filippino. Foligno e Napoli poi hanno: ello è fatto brutto).
  - » b: S' el (se l) fo sì bel cam' ello (come lo, com' elo).

    Ma da altra mano fu fatto dire: S' e (se) fo sì bello com' elli (come li, com' eli) era brutto.
  - » d: S' el (sel) fu si bello com' elli.
  - » h q: S' el (sel) fu si bello com' egli.
  - » n: S'el (sel) fu si bel com' egli.
  - » t: S' e' (se) fu si bel com' egli è or brutto.
  - » v: S' ei fu sì bel com' ello.
  - » gli altri: S' ei fu sì bel com' egli è ora brutto (a questa lezione stanno la Crusca, Burgofranco, Rovillio, il Comino).
- 35 e f g h i l m n q r t v: contra il.
- (\*) Il Witte col Santa Croce e il Berlinese ha accettato così fatte parti. Il Vaticano, il Gaetani, l'Imolese, l'Aldina, i quattro fiorentini, la Crusca, il Comino, tutti i nostri Codici stanno col Lambertino, riferendo (come si dee senza fallo) la parle al tratto che del gigante è fuor della ghiaccia.

O quanto parue a me gră merauiglia quădio uidi tre faccie ala sua testa luna dinăzi e quellera uermigla Laltre erano ' che sagiungneano aqsta souressol mezzo di ciascuna spalla esegiungeano alluogo della cresta

40

. 1) Manca due.

V. 37 - a: mareviglia.

» - d h i: maraviglia.

» - n: gram maraviglia.

38 - a n: Quando io.

» - meno b c d o p gli altri: Quando vidi.

» - meno a tutti: facce.

39 - a: dinanti.

40 - v: Dell' altre due.

» - tutti: eran due.

» - d: s'aggiungneno.

» - e: s'aggiungiano.

» - q: s' aggiugne.

» - i m: s' aggiugnieno.

» - l: s' aggiungieno.

» - n: s' aggiugniano.

» - meno f h v gli altri: s' aggiungeno (a: sangiungeno).

41 - a: Sovr' esso mezzo da.

» - b: Sovr' esso mezzo di.

» - meno c d gli altri: Sovr' esso il mezzo di.

. » - h n: ciascauna.

42 - n: se giungino (scambio dell' e coll' i).

» - b: si giungieno.

». - d: si giungneno..

» - e: si.

» - m: si giungnieno.

» - v: s' aggiungeano (la Jesina: s' aggiungieno. Antaldi: s' aggiugnieno. Il Cortonese: s' aggiugneno al colmo della cresta come ha il Codice Gaetani).

» - t: si raggiungeva.

» - gli altri: si giungeno.

E la destra parea tra biaca e gialla la sinistra aueder talquali vengon dila onde nilio saualla Sotto ciascuna usciuan due grandali quauto se conenia a asi feo uccello vele di mar nouidi mai cotali No auean pene ma di uispistrello

45

- V. 43 t: La sinistra.
  - 44 t: La destra mi parea a veder tal quali.
  - » d: E la sinistra era a veder.
  - » e: quale (e cost poi: ale, cotale, come il Cortonese).
  - 45 a b c d h i n o t v. Vegnon di là onde 'l Nilo (e cost il Filippino e le antiche edizioni di Foligno, Mantova e Napoli e tutti portano: onde. Il Cortonese: ove).
    - » gli altri: onde il Nilo.
  - 46 c e f i l m n: duo.
    - » b e: grand' ale.
  - 47 a b c d: si convenìa (e tale anche le antiche edizioni di Foligno, Mantova e Napoli, e'l Codice Filippino).
    - » e: si convenea.
    - » gli altri: si conveniva (come il Vaticano e il Gaetani).
    - » t: chente.
    - » tutti: a tanto uccello. (\*)
  - 48 a: di mare non vid' io cotali.
    - » g: di mar non vid' io cotali (e così anche le antiche edizioni di Foligno e Napoli).
    - » gli altri: di mar non vid' io mai cotali (come il Codice Gaetani). (\*\*)
  - 49 v: penna.
    - » − e g i r: vespertello.

(\*) Il Cassinese ha tristo uccrllo, e i Monaci che il pubblicarono diedero tal lezione per unica. A pagina 558 del terzo Volume del mio Dante col Lana, edizione bolognese ho mostrato che non è lezione accettabile. Sicuramente opinerà giusto chi dirà essere un errore per mala lettura di scrittura non buona. I tanto è correlativo di quanto, e necessario al buon senso del periodo.

(\*\*) Forse il Lambertino dovrebbe avere non vid' i'. Il Codice trivigiano porta: In mar non vidi mai vele cotali.

era lor modo e quelle ilsollazzana si che tre uenti se mouean da ello Quindi cocito tucto se gellana consei occhi piangea cotre mti gocciana il petto e sanguinosa bana 50

- V. 49 o: vispritello.
  - » q: vilpistrello (tale hanno l'Aldina, il Santa Croce, il Vaticano, il Gaetani, il Berlinese, e il Cortonese).
  - » t v: vipistrello (non manca di Codici oltre dell' Antaldi). (\*)
  - 50 a g t: quelle suso alzava (veramente a porta quello suo alzava; ma sopra l' o di suo sta un s. La Jesina per altro errore: suso alazava).
    - » f: su alzava (come il Codice Gaetani).
    - » v: E quelle in su alzava (così anche il Buti magliabechiano. Il Bartoliniano e il Florio: in su lanciava).
    - » gli altri: svolazzava.
  - 51 h i t: 'si movien (come l' Antaldi e il Cassinese).
    - » b c d: si moven.
    - » e: si partian.
    - » tutti: si.
  - 52 tutti: s' aggelava (a: sagelava).
  - 53 meno a d n tutti: piangeva.
  - n: piagnea.
     t: e da tre menti il Cassinese e il Cortonese: e con;
     il Buti edito come la comune: e per).
  - 54 a h i l m q r: il pianto e.
    - = q n : 'l pianto.
  - > -b c d p: 'l pianto e.
  - $\gg -f$ : pianto e.
  - » t: pianto.

(\*) Anche il Cataniese segue il Lambertino, e l'hanno voluto anche i quattro florentini parendo loro che meglio il vispitrello s'avvicinasse all'originale vespertillo. Io terrei meglio il vispitrello del Cassinese, sopratutti il vespertello dell'Ambrosiano 198 e de'suoi tre consoni. Il Codice Filippino reca vespistrello. Il Buti magliabechiano la anch'esso penna come il napoletano, e poi: di vespertello come tre Codici parigini veduti dallo Zani de'Ferranti.

Da ogni bocca dirŏpea coi denti 55
dun peccatore a guisa dimaciulla
siche tre nefacea cosi dolenti
A queldinăzi ilmorder era nulla
versol graffiar che taluolta laschiena
rimanea dela pelle tucta brulla 60
Quellanima lassu cha magiur pena
dissel maestro e giuda schariocto
chel capo a dentro e fuor le găbe mena
Deglialtri due căno il capo di socto

V. 54 - v: il pianto.

» - gli altri: al petto sanguinosa bava. (\*)

55 - m: Da ogni parte.

» - meno a b tutti: coi.

56 - a: un peccator.

» - gli altri: un peccatore.

58 - n: dinanci.

59 - a: verso graffiar (e per l'aggiunte: verso 'l graffiar).

61 - tutti: maggior.

62 - meno a b c d gli altri: Disse il.

63 - e: Che dentro il capo e fuor (come il Cortonese).

» - t: Ch' ha dentro il capo. (Il Gaetani: Che dentro ha il capo).

» - v: Che 'l capo è dentro.

> -f g h i l m n q r v: Che il capo.

64 - a: De li altri dui (il Cassinese ha du).

» - c f h i q r: Degli altri duo.

(\*) La lezione comune Gocciava 'l pianto e sanguinosa bava non mi è mai sembrata molto retta. Il pianto non gocciava dai menti-come la bava. Nè la ripetizione dell' idea del pianto può reggersi con questa forma gramaticale. Qui nelle varie lezioni è confusione nelle serie delle prove e riprove del Poeta; l' ultima fors' è la portata Gocciava al petto sanguinosa bava più veramente sola dai menti. Un Perugino, un Triulziano, ond'ebbesi illustrazione dal Perticari (e dev' essere il XVII) e il Cortonese sostengono il mio avviso che è accettato anche dallo Zani de' Ferranti portanteni in aiuto anche un parigino. Il Lana poi, assai più antico, parla di sangue e di bavaglia, ma non mescola 'sangue alla bava. L' Imolese sta con tutto questo, e vuole spiegare come la bava debba essere sanguinosa.

quei che pende dal ceffo nero Bruto vedi come sistorce e no fa mocto Elaltro e Cassio che par si mebruto ma la nocte risurge e ora mai e dapartir che tucto auem ueduto Com a lui piacque il collo li auuinghiai eel prese di tepo e luogo eposte quando lali fuor apte assai Apigliosse ale uellute coste

70

V. 65 - a b c d: Quel che pende.

» - n: brutto.

66 - a c e q h i l m n r: si torce (cost le antiche edizioni di Foligno, Jesi e Napoli).

» - n: torcie (come il Cataniese).

» - q: come li (errore per un s. lungo).

67 - n t: Quell' altro è.

68 - tutti: la notte.

» - meno a i tutti: oramai (Antaldi: oggimai).

69 - n: aven.

» - t: Che assai abbiam veduto.

70 - a: li avincai.

71'- a: Et el se prese (ha poi da altra mano in margine pch (perche) lui prese el tpo (tempo).

» - n: Et el prese.

» - a c e q i: e luogo e (tale hanno il Cataniese e le pri-- mitice edizioni di Foligno, Jesi e Napoli. L' Angelico e il Cortonese: tempo loco e poste).

» - q: del tempo e loco. (Cost la De Romanis che aggiunge:

e poste).

» - gli altri: Ed ei prese di tempo e luogo poste.

72 - c f i r t v: ale.

» - a; furo - n: furro (il Santa Croce: alie aperte furo).

» - b d: fuoro (il Buti magliabechiano: funno).

» - gli altri: E quando l' ale furo.

73 - a: Appigliosse (apilgiosse) lui alle.

diueglio inueglio giu discese poscia tral folto pelo e legelate croste Quando noi fumo la doue lacoscia siuolge apunto ïsul grosso delăche lo duca co fatica e co angoscia Volse la testa ouegli auea lezauche e agrappossi al pel comuom chesale siche ininferno credea tornar ache Atienti ben che p cotali scale

75

80

V. 74 - tutti: Di vello in vello.

» - a: discese se.

» - g (errato): su.

75 - meno a b c d o p tutti: Tra il folto.

» - a: la gelata crosta.

76 - n: fumo.

77 - m: volge suso in sul.

79 - n: scianche.

80 - d: com' ora.

» - a: como che. (\*)

81 - d: Si che 'n inferno. (")

» - a t v: io credea.

» - gli altri: i' credea.

82 - a: attiente (atiente).

(\*) Le lezioni di questi due Codici sono falli di amanuensi distratti o disattenti. Facile prendere le tre asticciuole di un m per ra quindi il Triulziano deve avere om non ora. Rispetto al Frammentario bolognese, a cui altra mano fra como e che pose ho non è facile dire se questo ho siagli stato restituito dopo una rivista di esso sul Codice avuto innanzi, ma se sia o no è da tener conto di quell' ho senz' altro, quindi privo del segno dell' abbreviatura dell' m, o piuttosto dell' n, mutata spessissimo quella lettera in questa in quel Codice. Senza l'ho, il Codice di nulla mancherebbe perchè il como si dividerebbe in com' o (com' ŏ) com' om, (come uom), V. al verso 83.

(\*\*) Se non avessimo il ninferno in illustri scrittori di quel nobile secolo della lingua, sebbene messo in bocca del volgo si direbbe con questo esempio del Codice Triulziano che la voce scritta era un errore di orto-

grafia e null' altro.

apresso porse a me la corto passe Io leuai gliocchi e credetti uedero lucifero comio lauca lasciato euidili legambe insu tenere E sio diueni allora trauagliato

90

V. 83 - a: Diss' al (dissal) maestro.

» - b c d: Disse il.

» - h (errato): cisiando. (Dubito che sia stato ansiando (asiando) come hanno le antiche edizioni di Foligno e Napoli, e il Bartoliniano).

» - qli altri : ansando.

84 - b: dipartere (scambio dell' i coll' e) - d: di partire.

» - tutti: dipartire.

85 - a b d n: fuori.

86 - a b l m : puose.

» - v: puosemi (cost il Buti magliabechiano. Il Buti edito:

puosesi). (\*)
87 - m: porse me.

88 - a b d t v: Io levai li occhi.

» - gli altri: l' levai gli (Santa Croce: Io chinai gli occhi, il Cortonese: l' mi levai).

89 - g: com' i' l' avia.

"> - t v: come io l' avea.

"> - meno b d qli altri: com' i' l' avea.

90 - a: vidilo.

» - e; le gambe su.

91 - t: Com' io divenni allora (anche la Jesina).

» - q: attravagliate.

(\*) Virgilio era certamente stanco di quel carco e ne ansava; ma se i pose a sedere, che fece del vivo? Il vivo che gli era sul dosso sarebbe rimasto in piedi; ma in tal caso non reggerebbe l' l' letai gli occhi e bisognerebbe accettare ciò, che il Santa Croce ha: Io chinai gli occhi. Vedasi, nel Discorso premesso alle LXXV copie dell'Edizione in quarto dedicata al Re d'Italia, la scelta critica.

lagente grossa ilpesi che no nede quale quel punto chio auea passato Leuati su disselmaestro inpiede lauia e lunga elcammino e maluasgio egia ilsole amezza terza riede Non era camminata di palasgio la oue erauam ma natural burella auea di sole e di lume disagio Prima chio delo abisso me diuella

100

95

- V. 93 t: Qual era.
  - » o: Qual ee. (\*)
  - » v: lassato (come il Buti magliabechiano. Il Triulziano spogliato dal Mussi: lasciato. Il Cortonese avea lasciato, ma fu mutato in passato).
  - 94 b c d: disse il.
  - 95 e f g h i l m n q r; e il cammino.
  - 96 t v: lo sole (come Buti edito e il Berlinese).
  - 97 a: da (come l'Angelico e l'edizione De Romanis).
    - » tutti: palagio.
  - 98 a r: Là ove eravam (come il Bartoliniano).
    - » c d: Là ov' eravam (così il Roscoc e Mazzucchelli).
    - » e t: Là dove (come l' Antaldi e il Gaetani. Il Cataniese: Là dov' eravam).
    - » gli altri: Là 'v' eravam.
    - » e: birella.
  - 99 tutti: Ch' avea mal suolo e di lume. (\*\*)
  - 100 c d: ch' i'.
  - » n t v: Prima che dell'abisso (così l'edizione De Romanis).
- (\*) Leggono come il Lambertino qui tutti gli altri nostri Codici, e il Roscoe, il Poggiali, il Bartoliniano, il Triulziano spogliato dal Mussi, quattro patavini, il Cassinese, la Nidobeatina; ma il Foscolo ed altri non se ne soddisfecero. E di fatti il Qual era che è del Vaticano e del Gaetani, scelto dalla Crusca, da Aldo, da Burgofranco, Rovillio, Zatta, Comino e dai quattro fiorentini meglio risponde al concetto con ciò sia che il luogo non si memora già come quello che è immutabile nel tempo suo ma rispetto al tempo in che ebbelo passato il Poeta. Già notai nel Dante col Lana, edizione bolognese, che il Ronto tradusse: quod fuerit.
  - (\*\*) Il Triulziano, già Bossi spogliato dal Mussi, segue il Lambertino.

maestro mio dissio quado fui dritto atrarmi derro unpoco mifauella Oue laghiaccia e questi come fitto si socto sopra e come isi poca ora da sera amane a factol suo tragitto Et egli a me tu ymagini ancora

105

Et egli a me tu ymagini ancora desser dila dalcentro ouio mipresi alpel deluermo reo chelmodo fora Dila fosti cotato quatio scesi

V. 100 - i: disvella (come Roscoe).

» - gli altri: ch' io dell' abisso (il Gaetani: dallo abisso).

» - tutti: mi.

101 - m: Maestro diss' io lui quand' io.

» - meno c t v tutti: fu' (il Cortonese: diss' io po' ch' i' fu).

102 - a (errato): erto (il Cataniese: error).

103 - a: giazza e questo com' è.

104 - b c: com' in si.

» - tutti: poc' ora.

105 - tutti: il sol.

» -n: traghetto. 106 -a: Et elli.

» - tutti: imagini.

107 - c: ov' i' mi.

» - d: essere.

» - t: D' esser forse di là dov' io m' appresi.

» - q v: D' esser di la dal centro ov' io m' appresi. (\*)

108 - r: rio.

» - c: Ke 'l mondo.

» - meno a b d o p gli altri: che il mondo.

109 - n: sciesi.

(\*) Le edizioni del Sansovino e del Sessa seguono quest'ultima lezione che è altresi del Cortonese e del Santa Croce, tenuta dal Witte e approvata dalla Civiltà Cattolica nella sua critica al Witte istesso, lo non avrei difficoltà a credere che supporrebbe il vero chi supponesse che l'i di mi fosse stato un'a (mapresi), e da ben lontano tempo per mala lettura di scrittura pessima in esso mutata. Certo il m'appresi è molto vero; il mi presi non ha ch'io mi suppia (per appresi) esempio.

quandio miuolsi tupassastil põto 110
alqual sitraggon dogni pte ipesi
Etse ora socto lemispio giüto
che rtraposto aquel chelagră seccha
couerchia e sectol cui colmo rsupto
Fuluomo chenacq3 e uisse săza peccha
tu ai ipiedi insu picciola spera
che laltra faccia fa dela giudeccha

V. 110 - a b g h: Quand' io mi.

» - c: Quand' i' mi.

- e: passando.

» - meno n tutti: il punto.

111 - a: tragion.

113 - a c e g i l q: ch'è opposito (come il Cataniese, le cdizioni antiche di Foligno e Napoli, e quelle di Sessa, di Fulgoni e della Minerva. L'hanno anche quattro Pucciani, due Riccardiani e il Dante Antinori).

» - b: Ch' è opposta (fors' era opposto nel suo innanzi; ora esso stesso è fatto dire: apposto).

» - f o: ch' è opposto (tale hanno i Codici Antaldi, Roscoe e Mazzucchelli, il Riccardiano 1028, e le antiche edizioni di Jesi e Mantova). (\*)

» - t: Ch' è opposto a colui.

» - v: Ched è opposto.

114 - q i: coperchia.

» - meno a b c d gli altri: sotto il.

115 - tutti: l' uom.

» - c : Ke.

» - meno a b c d o p gli altri: Senza.

116 - e: piei. 117 - e: l'altra parte (e così il Santa Croce).

(\*) Gli altri seguono il Lambertino con Poggiali e Gaetani, due Riccardiani e due Pucciani, iti con loro anche i quattro Fiorentini, il Bianchi segretario della Crusca, il Witte. Non piacque al Foscolo, ed ei si tenne la lezione del Mazzucchelli e del Roscoe.

120

Qui e da mane quado dila e sera equesti chene fe scala colpelo ficto e ancora sicome pria era.

Da questa parte cadde giudalcielo claterra chepria diqua sisporse ppaura dilui fe del mar uelo

E uene alomispio nostro e forse pfuggir lui lascio quogo uoto quella chapar diqua e su ricorse

125

V. 118 - meno d t tutti: Qui è da man.

» - t:. Di qui è man. (\*)

119 - h: ce fe'.

» - a m: ne fa (come le antiche edizioni di Foligno e Napoli).

120 - b c e f g h i l m n o p q r v: Fitt' è.

. » - t: come prima s'era.

» - v: come prima era (come la Jesina).

» - gli altri: come prim' era.

121 - n: da cielo.

122 - g i: si porse (così il Berlinese e il Gaetani. Il Cortonese ha di là si sporse).

124 - meno d tutti: emisperio.

» - d: venne a l'emispero nostro (Witte e la Jesina: vostro).

125 - a: lascia.

» - c e f i o p r: qui il luogo.

» - n: qui loco (come le quattro primitive edizioni).

126 - v: quella che par di là. (\*\*)

(\*) Noto più per vaghezza, che per argomento di trovar più giusto, che il Bartoliniano e qualch' altro Codice hauno di man, e che altri ha Quando da è di sera, e che si consigliò di accentare l'i n di per trailo ad essere giorno. Il Foscolo ricorda il dies mane e il dies sero dei latini, che condurrebbe ad accettar: Qui è di man quondo là è di sera siccom' egli accettò e il Sicca dopo di lui; e sta benissimo, ma resta a sapersi se proprio questo Dante scrivesse da che il da man dice appuntino da mattina solvendosi: Quando di là è sera qui è da mattina; e se vuolsi leggere di e non da, sarà: di mattina locuzione comune anche oggi a tutta Italia.

(\*\*) Questo di là è un errore di qualche saccente amanuense che male intese ciò che Dante disse; come è errore il rostro di Witte preso un n

Luogo e lagiu da belzabu remoto
tanto quato latoba se distende
che no puista ma p suono e nota (sic)
Dun ruscellecto chequi discende
pla buca dun sasso cheglia roso
col corso chelli auolge e poco pende
Loduca e io pquel camino ascoso
intramo a ritornar nel chiaro modo
e sanza cura auer dalcun riposo

130

135

V. 127 - a: luogo è qua giù da belgebub. (\*)

» - d: di belzebu remoto.

» - t v: belzebub.

» - gli altri: rimoto.

128 - a n: si discende.

» - tutti: si.

129 - tutti: noto.

130 - n: D' um ruscieletto.

» - tutti: quivi.

131 - d: ch' elli.

» - v: che è roso (come il Buti magliabechiano).

132 - meno a n tutti: ch' egli.

134 - meno d m n tutti: Entrammo.

135 - meno b n tutti: senza.

» - a: cura ancor d' alcun riposo.

» - i: cura d' aver alcun (così avera anche il Codice q, ma fu racconcio: aver cura d' alcun).

per u. Virgilio non potea dir vostro a Dante ch' era dell' emisperio proprio alle loro patrie se anche volca dire dell' emisperio in cui tu e i tuoi vivete, poichè egli stesso nel posto di suo confino eterno è dell' emisfero nostro, cioè di quel di Dante. L'Aldina, la Crusca, i quattro Fiorentini, il Vaticano, il Gaetani, il parmigiano del 1373, l'Imolese, il Cassinese e altri e altri tutti hanno nostro. Errato il Buti napoletano col di là, taluno e non certo il Buti (che edito ha nostro) fecevi chiosa che sproposita più che non fece mutando l'avverbio di luogo.

(\*) Questa dizione parlando dell' emisferio nostro non è giusta, e la lezion vera è laggiù imperocchè la tomba o cavo infernale resta oltre il capo di Lucifero; ma relativamente al luogo in cui si trovarono i poeti non è affatto fallo dir quaggiù, intendendo lo scendere dond' erano salti. Può esser lezione delle prime prese poi ripudiata dall' Allighieri.

Salimo el primo e io secondo tanto chio uidi dele cose belle che porta il ciel pun ptusgio tondo E qu'idi uscimmo ariueder lestelle

- V. 136 t: suso (come il Bartoliniano e il Cortonese. Il Buti magliabechiano: in suso).
  - » tutti: su.
  - » meno a b d n tutti: ei primo.
  - » tutti: ed io.
  - 138 a: che porta 'l ciel (come il Cassinese).
    - » gli altri: che porta il ciel.
    - » t v: pertuso (come il Bartoliniano).
    - » gli altri: pertugio.

FINE DELL' INFERNO.

-20(0(0)0)000-

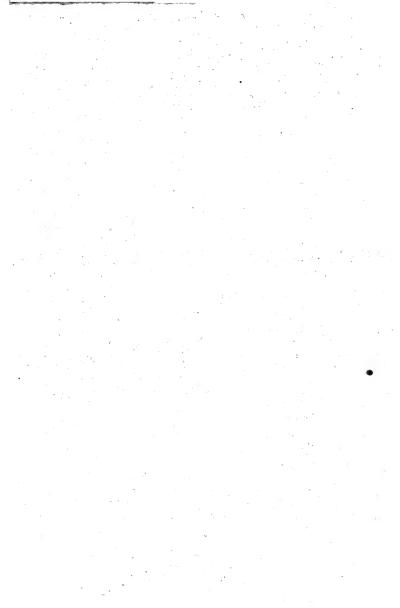

## ELENCHI

DE' CODICI INEDITI TRASCRITTI INTERI O PER VARIANTI,

DEGL' INEDITI CITATI E DEGLI EDITI A SOSTEGNO O A CORREZIONE

DE' TESTI INEDITI PORTATI IN QUEST' OPERA..

-----

## I CODICI INEDITI TRASCRITTI

### 1.º Codice Lambertino.

Il Codice è reso letteralmente (e non diplomaticamente come dice il Witte) quale è scritto, colle congiunzioni, le disgiunzioni, le abbreviature sue proprie, fuor gl'i a cui per economia di caratteri della stampa furono dati i punti.

Le abbreviature a  $\check{e}$   $\check{i}$   $\check{o}$   $\check{u}$   $\check{g}$   $\check{m}$   $\check{q}$   $\check{p}$  suppongono una n (e talora una m) successiva. La  $\check{m}$  sta anche per men.

Le vocali ä ë ï ö ti avvertono la mancanza della voce er. Le consonanti b c t li l u f ff p p domandano dopo se la stessa voce er.

Il p vale pro.

Il q: qui.

Il q3 q : que.

Il p: con.

Il Codice ha l'iniziale d'ogni terzina maiuscola; minuscola, quella degli altri versi; rabescata e più grossa la lettera con cui il Canto comincia; colorata e dorata la prima d'ogni cantica.

Ogni verso finisce con un punto; ma punti o virgole propriamente non ha. Talora ma assai raro ha un apice che cade da destra a sinistra sull' i (i). Nell' Inferno si vede al verso 141

del Canto XXIII sull' i di colui, ozioso: ma non ozioso sull' i a lamia per distinguere da lamia del XVIII,47 del Paradiso; nè all' i di guiscardo al 48 onde per avventura mancando il punto non si leggesse da inesperto giuscardo.

Al verbo avere manca l'h sì come nel Codice Guadagni: qualche rarissima volta il k per ch; quasi sempre quore, quori, quor:

Qua e là ne' margiui in italiano, e in interlineo in latino, son piccole chiose storiche in minor carattere, ma quadrato e della stessa mano di chi scrisse il Codice (\*). Sono in minio le intestazioni o rubriche d'ogni canto, e le facce in cui ogni cantica ha principio sono decorate d'arabeschi in colori e oro con puttini e scudi figurati di allegorie del poema. Dante vi appare barbato, segno anche questo della sua antichità quanto quello della scrittura, e degli altri sovra notati.

È membranaceo: alto centimetri 27,1, largo 18,0.

La prima è vuota; l' Inferno occupa dalla 2 alla 68; la 69 recto è vuota, verso ha chiosa italiana; dalla 70 alla 136 è steso il Purgatorio: vuota la 137; dalla 138 alla 204 sta il Paradiso. Tutti i fogli sono conservatissimi, la membrana non è candida ma assai robusta.

Nel Registro de' MSS. dell' Università porta il Numero 589.

#### 2.º Codice a.

È Frammentario da parte del X canto dell'Inferno a parte del XXVII del Paradiso con lacune; scritto da più mani, ma copiato dallo stesso Codice. Perendo dì per dì io lo trascrissi gratuitamente tutto di mia mano quanto è nelle 181 carte membranacee in molti luoghi rotte, in molti logore, in molti stinte, e si stampò in 300 esemplari colla provvisione della Biblioteca dell' Università di Bologna a cui appartiene

<sup>(?)</sup> Il Facsimile fotografato di questo Codice è una illustrazione de' LXXV esemplari dell' Opera dedicati al Re d'Italia, si pel testo che per le chiose.

favorendo così il Ministro Bargoni ai desiderii del Bibliotecario Dottore Cav. Caronti. Spero che tempo venga in cui si ristampi come io to copiai, e non com' è uscito dalla stampa. Dell'antichità della prima mano, e delle successive ho discorso io nell' indirizzo al Ministro, insieme alla descrizione del Codice e degli artifizii da me usati per mantenere memoria dello stato di esso in tutti i suoi accidenti. Un facsimile delle diverse penne, e della rovina in cui sono le membrane, fu estratto dal Sig. A. Pagani bolognese e fotografato dal Wenk, e unito al Fascicolo (Agosto 1870) di pagine 113 a due colonne.

Furono ommesse le chiose che mano postuma vi pose perchè inutili quali tolte da Commenti varii e di cose conosciute.

#### 3° Codice b

Questo membranaceo è in proprietà della Biblioteca dei Marchesi Landi aperta al Pubblico in Piacenza. Porta la data del 1336, e ne abbiamo una descrizione storica e libraria molto diligente dai Signori Conte Bernardo Pallastrelli e Avvocato Professore Carlo Fioruzzi, edita nel 1865 in occasione della festa dantesca. Per saggio di sua bontà quei Signori diedero altresì le più notevoli differenze che per tutto l' Inferno appariscono al confronto della edizione del Comino e le conformi a quelle che ivi son notate ne' margini, e ad alcune di edizioni moderne più note e altresì ai Codici veduti dalla compagnia del Valori.

Questo Codice avevo spogliato io, lo spogliò il Sig. Antonio Cappelli membro della Deputazione di Storia Patria in Modena che pieno di cortesia mi comunicò (e non inutilmente) il suo lavoro; ebbi, su mia richiesta, dal Conte Pallastrelli nuova rivista su alcuni passi che differivano o dalla mia lezione, o dalla sua, o da quella del Cappelli, e fu giovamento anch' esso poichè essendo il Codice tra' patiti da mano altra e non iscritto da sapiente non finiva di lasciar dubbi delle lezioni.

Il carattere (\*) ha molta somiglianza col Codice Triulziano del 1337, e con altro che è nella Biblioteca di Brera; la pergainena assai ben conservata. Il Sicca dando varianti di parecchi Codici di minor conto, non si affaticò molto intorno a questo che è prezioso e che è il primo che conosciamo di data certa senza contestazione.

#### 4.º Codice c.

Questo Codice è molto antico. Il Signor Cappelli lo dichiara simile nel carattere al Codice del 1337, se pur non è più antico per l'uso fattovi del k. Fin qui sono io d'accordo con lui. Egli aggiunse come altro argomento: una certa forma in prosa degli argomenti più originale che altri non hanno; ma essi sono gli stessi editi da Vindelino nel 1477 che son pure nel Codice del 1337. Molto male giudicò il Viviani quando tenne il Codice meno antico di quasi un secolo. (\*\*)

Il Codice è cartaceo, porta il Numero XI della Collezione dantesca di Casa Triulzio di Milano a cui appartiene, è alto 27 centimetri, largo 21, con nove terzine per pagina. Hodal Signor Cappelli, e non poche da me, le sue varianti.

#### 5.º Codice d.

Quest' è il famoso membranaceo di Casa Triulzio di Milano portante la data del 1337; veduto innanzi da me, ebbi poi gli spogli dal Signor Cappelli di che altamente il ringrazio; tornai sovr' esso dopo sì come al landiano. Ha le rubriche quali la stampa Vindelina ma talora più, talora meno

<sup>(\*)</sup> Il Facsimile di questo Codice è fotografato ad illustrazione de' LXXV esemplari dell'Opera dedicati al Re d'Italia.

<sup>(\*\*)</sup> Di questo e del Codice del 1337 sarà dato Facsimile della scrittura nel Volume del Purgatorio; d'altri sarà dato nel Volume del Paradiso per i LXXV esemplari di quest'opera dedicati al Re d'Italia.

completi, come nel Triulziano precedentemente descritto; piuttosto conformansi al Codice Bartoliniano.

È registrato al numero 2 di quella Biblioteca. Subì la sorte del Landiano, poichè alterato da altre mani. Quantunque siasi scritto che concordi col Bartoliniano, le differenze son molte.

#### 6.º Codice e.

Questo membranaceo è un prezioso Cimelio della Biblioteca Ambrosiana di Milano. Porta di Registro de' MSS. il numero 198. Misura in altezza centimetri 47, in larghezza 21,6, vasti margini a linee 49 per faccia, con chiose storiche brevi, e nette in carattere minuto dell'amanuenense che scrisse il testo. Il Dottore Sig. Abate Cerruti di quell'Istituto, copiato interamente il Codice nel pensiero di pubblicarlo, trasse da alcune note storiche dover' essere stato il Codice scritto dopo il 1345 e prima del 1357, nulla avendovi a che fare una nota a fine del Volume e d'altra mano coll'anno 1375. Sono miei tutti gli estratti.

#### 7.º Codice f.

Altro Codice Ambrosiano, segnato dal numero 47, membranaceo alto centimetri 28,5, largo 21,5, con tredici terzine per pagina, con apici su tutti gl'i. Molto spropositata è la dizione, ma la scrittura antica (\*); visibilmente proviene da ottimo esemplare. Gli estratti che io ne feci non solamente furono contrapposti al Lambertino, ma all'Ambrosiano qui sopra citato.

<sup>(\*)</sup> Il Facsimile fotografato di questo carattere sara dato negli esemplari LXXV del 2.º Vol. di quest' opera dedicati al Re d'Italia.

#### 8.º Codice g.

Questo Codice è misto di cartaceo e pergamineo alto centimetri 29,1, largo 20,9, con linee 35 per pagina, di carattere tondo con virgole, punti, e apici agl' i ma questi, posti da chi gravò di note o chiose i margini e gl' interlinei delle due prime cantiche. Mancano le iniziali de' Cauti fuor la prima. Porta de' MSS. il numero 590; fu di un Maionio de' Savii, poi de' monaci di San Paolo in Monte. Nella nota alla Torre Carisenda avvisa che essa torre fu abbattuta dalla primiera altezza dal Visconti d'Oleggio podestà. Com' egli finì la sua podesteria nel 1355, così la scrittura del Codice è più bassa di quel che non pare. Miei tutti gli estratti.

#### 9.º Codice h.

Questo bello e ben conservato membranaceo alto 29 centimetri e largo 20 con dieci terzine per pagina in caratteri quadrati colle iniziali colorate e il frontespizio a colori e ad oro, senza rubriche appartiene alla Biblioteca Municipale di Bologna nominata dell' Archiginnasio. È segnato del Numero 223. Spiace che abbia un difetto di ventidue terzine dopo la prima del Canto XXII dell' Inferno. Al XXVI è una trasposizione facilmente riconoscibile. Questo Codice meno male scritto consona spesso col Palermitano segnato n; certo provengono da identico esemplare quantunque gli amanuensi siano diversi. Manca d'ogni punteggiatura. Miei gli estratti.

#### 10.º Codice i.

Appartiene anche questo alla Biblioteca municipale dell' Archiginnasio di Bologna: è cartaceo alto centimetri 22,1 e largo 14,3, in carattere mezzo quadrato di undici terzine per pagina, colle rubriche e le iniziali de' canti in minio, e porta il numero 700. Ha qualche menda oltre le scorrezioni molte, e per esempio: Al Canto XXIII Inferno manca l'ultimo verso e vi è ripetuto il penultimo. Con tutto ciò provenendo a quel che pare da buono esemplare è da tenersi in pregio. Appartenne già ad un Agli per quel che si vede presso l'ultimo verso del XIII Inferno. Manca d'ogni punteggiatura. Mici gli estratti.

#### 11.º Codice l.

Codice cartaceo della Biblioteca di Parma legato in marocchino rosso segnato dal numero 1026 (già 18) alto centimetri 29, largo 21,5 a due colonne per facciata, e dodici terzine per colonna, senza punti nè altri segni, non registrato dal Batines. L'amanuense ebbe innauzi un buon Codice, manou intese, nè lasciò intendere sempre bene. Miei gli estratti.

#### 12.º Codice m.

Codice membranaceo della Biblioteca di Parma segnato 3285 (già I,104 appartenuto a Giambernardo De Rossi) alto centimetri 37, largo 26 a due colonne per pagina, e quattordici terzine per colonna in caratteri quadrati, fermato ogni verso da un punto come nel Lambertino. Io giudico l'età sua molta, e la bontà grande, e anche superiore ad un altro parmigiano che è del 1373. Per sua speciale singolarità ha qualche volta l'i rovescio e col punto, non per segno di rigetto, ma proprio per vezzo come l'ha il Lambertino. Miei sono gli estratti.

#### 13.º Codice n.

Questo Codice membranaceo del finire del secolo XIV a giudizio del Cardinale Mai che il visitò nel 1842 e di un bibliotecario che nel 1744 lo custodiva appartiene alla Biblioteca Nazionale di Palermo. È a due colonne di linee trentasei, e di trentadue dove comincia un nuovo canto alto centimetri 38,5 largo 24,7. Nell' Inferno da mano del secolo successivo ha chiose latine interlineari e poche. Frate Decio Carrega inquisitore domenicano sottopose il Codice all' espurgo voluto dall' Inquisizione spagnuola del 1614. La passione al Codice fu fatta nel 1629 e con pennello; ma esso ha restituzioni e le più negl' interlinei, e a quel che sembrano del bibliotecario del 1744 che lasciovvi scritto rimprovero contro il Carrega. L' attuale Bibliotecario Cav. Abate Evola rilevò il resto contro forte luce. Tutto lo spoglio della Comedia per questa Edizione è stato fatto da lui come ho detto nella Prefazione.

#### 14.º Codice o.

Altro Codice Triulziano segnato XVII membranaceo (del 1372) alto centimetri 35, largo 25,2, con quattordici terzine per faccia. Miei sono gli estratti, specialmente pei tratti più controversi.

## 15.° Codice p.

Altro Codice membranaceo Triulziano, segnato LII alto centimetri 36, largo 26, con terzine quattordici per faccia. Miei gli estratti e per le specialità di che nel Codice antecedentemente notato.

## 16.º Codice q.

Questo Codice cartaceo malmenato da molte mani, e molto spropositato dall'amanuense scende da buona fonte. È alto centimetri 29, largo 20, in carattere mezzo quadrato ineguale; ha molte chiose di nessuu conto che cessano dopo il Canto XXIII

del Purgatorio, salvo qualche nota al XXIX. Porta la data del 28 ottobre 1380 di mano del suo scrittore frate Sante dell' Abbazia di Vangadicia, e non ha sorta alcuna di punti.

Alla pagina 462 del primo Volume, edizione bolognese del mio *Dante col Lana* ho pubblicato un' antica giunta che questo Codice porta continuando il Canto XXIX dell' Inferno. Il suo numero di Registro nella Biblioteca è 200. Miei sono gli estratti.

#### 17.º Codice r.

Codice cartaceo dell' Ambrosiano di Milano portante la data del 21 Dicembre 1399 alto centimetri 40,4, largo 28,2 cogli apici continui in versi sessantasei per faccia con note, credute malamente tolte dal latino di Rosciate, e sino a tutto il Purgatorio. È registrato D. 539.

#### 18.º Codice s.

Codice Frammentario membranaceo antico della Biblioteca Nazionale di Napoli del Secolo XIV. Porta i Canti XIV-XXXII Inferno, VIII-XII Purgatorio, XXXI-XXXIII Paradiso. Gli Estratti son del Conte Torricelli, datimi dal Ministero di Pubblica Istruzione.

## 19.º Codice t.

Codice membranaceo della stessa Biblioteca Nazionale di Napoli scritto da un De Gambis di Borgo San Donnino nel 1411. Gli estratti sono del Conte Torricelli, datimi dal Ministero di Pubblica Istruzione.

#### 20.° Codice v.

Codice membranaceo col Commento del Buti e del Secolo XV. È Frammentario: comincia col III,34 Inferno; manca poi dall' 87 stesso Canto al V. 16; poi da IX,70 del Purgatorio all' 88 di Canto XXVIII. Questo Buti più si avvicina al Magliabechiano, che all' edito su copia data dalla Riccardiana a Lord Vernon. Gli estratti sono del prefato Conte Torricelli (ora defunto) datimi dal Ministero di Pubblica Istruzione.

## CODICI INEDITI CITATI

Codice Estense, illustrato dal Parenti.

Codice col Commento del Lana di Casa Di-Bagno di Mantova.

Codice illustre di Casa Cavriani di Mantova.

Codice Parmigiano del 1373.

Codice Riccardiano-Braidense (numerato 1005 nella Riccardiana e AN,XV,19 nella Braidense) col Commento del Lana.

Codici Triulziani segnati 1, 16, pei soli Canti III e IV dell'Inferno a saggi estratti dal Chiarissimo Sig. Cappelli.

Codice di Trevigi (Biblioteca) per due passi del Canto XXXIV Inferno.

Per riscontri: La traduzione latina del Ronto che è manoscritta nella Biblioteca dell' Archiginnasio di Bologna.

#### Codici citati sulla fede altrui.

Tutti i veduti a Parigi e a Brusselles dallo Zani de' Ferranti e notati nel suo Libro: Lezioni, ecc. Bologna 1855.

Tutti i veduti dal Valori e da' suoi compagni, e gli altri esaminati da Bastiano de-Rossi e pubblicati da Ottavio Gigli. Firenze, Le Monnier 1855.

Tutti i veduti dai quattro Fiorentini capitanati da Fruttuoso Becchi. Firenze, Le Monnier 1837.

Quelli nominati dal Witte ne' margini della sua Edizione del Poema fatta ad Halle sulla Sala nel 1861.

Gli altri inditti dal Foscolo oltre gli appartenuti al Roscoe e al Mazzucchelli. Torino, Tipografia economica 1852.

Gli Spogli di varii Codici inediti veduti dal Sicca, e il Dante edito da lui. Padova 1859.

Gli Spogli del Codice di S. Nicolò dell'Arena di Catania, e del Codice de' Filippini dell' Olivella di Palermo dati dai Cassinesi pubblicando il loro Codice a Montecassino nel 1865.

I raffronti del Codice (e talora di due) della Biblioteca di Cortona porti dall' egregio suo prefetto Don Agramante Lorini. Cortona, 1858.

Alcuni spogli del Codice della Biblioteca di Perugia dati da quel Signor Bibliotecario cinque anni or sono.

Le lezioni del Codice Antaldi (che è in Inghilterra) secondo la stampa fattane col Buti dal Giannini, Pisa.

Le lezioni del Buti magliabechiano del 1400 portate dallo stesso Giannini a riscontro di molte dello scelto e da lui pubblicato.

## Edizioni del Poema messe a confronto coi XX Danti.

Le quattro prime edizioni del Poema: Fuligno 1472, Mantova 1472, Jesi 1472, Napoli 1473; ma nella riproduzione letterale fatta a Londra per cura di Lord Varren Vernon.

L'edizione del 1477 di Vindelino fatta a Venezia col Commento del Lana.

L'edizione 1477-8 data a Milano dal Nidobeato qua e là diversa dalla Vindelina anche nel testo del Poeta.

L'edizione prima del Landino, fatta a Firenze 1481, e l'altra data dal Sessa col commento del Landino e del Vellutello 1596 con diversità del testo del Poeta, stampa sulla quale cadde la Censura spagnuola (di che è detto alla nota pel Codice Palermitano) e che è la terza della revisione del Sansovino.

L'edizione veneta 1529, detta Nasone, di Burgofranco Pavese fatta pel Giunta Fiorentino.

L' edizione lionese del Rovillio del 1551.

L' edizione del Daniello, Lucca 1568.

L'edizione del Comino 1726-7 e quella dello Zatta esemplata sulla Cominiana 1757.

L'edizione del Fulgoni, Roma 1791; cura del p. Lombardi che mirò quasi sempre alla Nidobeatina, colla quale fece i raffronti di molti Codici illustri, sebbene a caso come gli avveniva.

L'edizione del Poggiali 1807 per alcune varianti di un Codice di Pier del Nero.

L'edizione del Mussi, Milano 1809 (esemplare dell'Università di Bologna, uno dei soli 72 tirati) per le varianti di un Codice che fu di Bossi, ed è ora nella Biblioteca di casa Triulzi.

L'edizione del De Romanis, Roma 1822, per le varianti sparse tolte da varii Codici, e per la nota di alcune che il De Romanis aveva rigettate.

La stampa del Poema fatta nel 1522 dalla tipografia della Minerva in Padova, ricca di osservazioni tratte dagli studii di quanti illustri allora avevano atteso ad espurgar quell'Opera. Il fondo del testo è quello della Nidobeatina secondo le edizioni romane del 1791 e del 1815, e con qualche mutazione in grazia di Codici autorevoli. Una giunta di varianti di quattro Codici patavini, e dell' Estense nelle avvertenze del Parenti sono buona messe degna di consultazione.

La stampa dei quattro Fiorentini (G. B. Nicolini, G. Capponi, G. Borghi, Fruttuoso Becchi) Firenze 1837; ha per fondamento la lezione della Crusca del 1595, ma in molti luoghi di essa sono entrate variazioni ottime. Ho anteriormente citato questa fatica per le citazioni de' molti Codici veduti da quegli egregi.

La stampa di Brunone Bianchi del 1854. Le anteriori avevan note del p. Giuliani e per la sua sigla si conoscevano; in questa la sigla è sparita, e le chiose paion tutte del Bian-

chi. Anche il testo qua e là è mutato.

L'edizione del Poema fatta nel 1862 dal Witte in Berlino su quattro (da lui reputati) più autorevoli testi a penna. Di che si vegga la mia edizione bolognese del Dante col Lana nella quale passo passo esamino le varianti a piè del testo del Poeta. Veggansi anche le critiche della Civiltà Cattolica 17 ottobre e 7 novembre 1863, a cui come a me rispose il Witte, e alle cui virulenti risposte soggiunsi quello che è in fine del terzo volume del Dante col Lana, edizione bolognese.

Il Quaresimale di Frate Attavanti.

Il Fiore d'Italia di Frate Guido ch' è un pasticcio formato coll' Aquila volante di Leonardo Aretino: Edizioni amendue molto spropositate e di pochissimo aiuto.

La Fiorità d'Italia dell'Armannino: i brani nel XII dell'Arcadico di Roma, nell'Antologia di Firenze e nel Libro i Fatti dell'Asia maggiore: indi il riporto a pag. 580 dell'Edizione di Dante qui sotto notata del Tommasco.

Critical, historical, and philosophical Contributions to the study of the Divina Commedia by ENRY CLARK BARLOW, Lipsia 1864; avuta assai tardo. Presentazione di varianti di molti Codici con esami critici quasi tutti di molto valore.

L'edizione di Dante del Tommasco fatta dal Pagnoni 1865, non tanto per le Lezioni da lui prese quanto per le interpretazioni del corso del poema e quindi della sua lingua.

Le varianti del Codice Landiano date a stampa in confronto delle lezioni della Crusca del Comino, dai Signori Conte Bernardo Pallastrelli e Avvocato Carlo Fioruzzi. Piacenza 1865, che non sono tutte le rilevate da me, nè tutte quelle del Signor Cappelli.

La mia edizione bolognese del *Dante col Lana* per alcune lezioni di richiamo che pur sono quelle della Vindelina, e per alcune dichiarazioni emerse dalle emendazioni fatte a quel testo lanco.

## Edizioni letterali di Codici qui pure citate.

Il Codice 3199 Vaticano che fu creduto autografo del Boccaccio. Roveta, negli occhi santi di Bice 1820.

Il Codice del Conte Bartolini con lievi confronti anonimi; ma con aggiunte di buoni indici e migliori illustrazioni. Udine 1823-7.

Il Codice Cassinese. Montecassino 1865.

Il Frammentario Codice Guadagni, creduto del Petrarca dal Sig. Palermo e da lui pubblicato nel secondo Volume dei MSS. della Biblioteca palatina di Firenze, portati oggi alla Nazionale, già Magliabechiana. Firenze 1861.

#### Commenti testè editi e da me citati.

Il Commento di Giovanni Boccaccio; la parte che resta dei primi diciassette Canti dell' Inferno. Firenze 1844, e 1863.

Le Chiose anonime, o il falso Boccaccio, edito da Lord Vernon. Firenze 1846. Si reputa scritto verso il 1375.

Commento di Benvenuto da Imola fatto italiano da Giovanni Tamburini. Imola 1855-6. Il testo che porta non è fatto coi richiami del Commentatore.

Commento di Francesco di Bartolo da Buti edito da Giannini. Pisa 1855-6.

Commento del Bargigi all'Inferno edito da Zaccheroni. Marsiglia 1839.

Chiose Anonime all' Inferno edite dal Signor Selmi, 1865.



Commento Anonimo edito dal ch. Fanfani fra i Volumi della R. Commissione pei Testi di lingua; Bologna 1866-70.

È altresì da avvertire che incidentalmente sono citati altri Codici, come quel di Reggio del 1414; altri Commenti, come quello dei tre primi canti dell' Inferno tratti dal Grion; altre Riviste, come quella del Carpellini nella Rivista Sanese ecc. ecc. che non si sono messi negli Elenchi o per la casuale lor citazione, o perchè enunciati nella prefazione.



## INDICE

DEGLI AVVERTIMENTI CRITICI PRINCIPALI SPARSI NELLE LEZIONI DE' XX CODICI IN QUESTA CANTICA DELL' INFERNO

Inf.

- I. 2 sulla voce scura.
  - 18 sull' ogne.
  - 28 sul riposato.
  - 42 alla gaietta.
  - 61 sul ruinava.
  - 69 sul mantovana.
    - » sull' ambo e due di Witte.
  - 85 sul dottore.
  - 105 sul nascion.
- II. 12 su l' alto.
  - 17 sul cortese i'.
  - 47 sull' orrata.
  - 60 sul moto e sul mondo.
  - 88 sul quelle sole.
- III. 30 sull' aturbo.
  - 60 sul viltate.

Inf. 76 sul fier conte.

114 sul vede alla terra.

IV. 2 sul trono.

9 sul trono.

36 sul parte della fede.

38 sull' adorar a.

41 sul perduti.

55 sul trassi.

95 sul que' signori.

101 sul ch' esser mi fecer.

111 sul qiuqnemmo.

V. 59 sul sugger dette.

64 sul cotanto.

107 sul vita. VI.

18 sul disquatra. 39 sul chella ci vide.

79 sull' articolo a certi nomi.

97 snl ritroverà.

VII. 6 sul terrà.

7 snl labbra.

54 sull' ogni coscienza.

56 sul surgeranno.

60 sul noltro.

106 sul palude va.

119 sul pullular.

120 sull' o' che.

VIII. 24 sul fecesi.

53 sull' attuffare.

63 sul si volvea.

111 sul no e sì.

112 sul poeti. IX. 8 sul s' offerse.

70 sul fiori.

72 sul fere.

115 sul lito. Χ.

1 sul secreto.

21 sul pur ora.

Inf. X. 65 sul detto.

102 sul s' appressa.

136 sul spicciar.

XI. 11 sul s' ausi un poco.

37 sull' omicida.

53 sul si fida.

XII. 5 sull' adige.

22 sul si lancia.

49 sul dira e folle.

94 sul dove.

99 sull' intoppa.

102 sull' alte strida.

125 sul cocca. XIII. 32 sul tronco.

KIII. 32 sul tronco.
63 sul rene.

XIV. 13 sul rena.

15 sul soppressa.

35-6 sul s' astingnesse.

48 sul maturi.

126 sol pur.

XV. 3 sull' acqua li.

4 sul cassante.

29 sul mano.

66 sull' il dolcc.

76 sul riviva.

XVI. 3 sull' arnie.

61 sul per.

87 sul sembiar.

95 sul monte Veso.

100 sul ricetto.

XVII. 17 sul fer mai drappi.

63 sul burro.

73 sul reca.

74 sul distorse.

> sul bocca.

81 sull' or sii.

95 sull' alto.

Inf. XVII. 115 snl notando.

121 sullo stoscio.

124 sul girar.

XVIII. 18 sul che i'.

104 sul suffa.

114 sul privado.

XIX. 18 sul battezzatori.

27 sul torte.

33 sul rossa.

45 sul pingeva.

96 sull' al luogo.

105 sul sollevando.

113 sull' idolatre.

XX. 16 sul parlisia.

30 sul passion comporta.

63 sul tiroli.

65 sul pennino.

· 78 sul mette.

122 sull' indovine.

XXI. 7 sul terzanà.

40 sul t' i ho.

78 sull' approda.

135 sul lessi.

XXII. 10 sul cennamella.

52 sul famiglia.

74 sull' alle gambe.

88 sul donno. XXIII. 25 sul piombato.

34 sul compiea.

63 sul Cologna.

136 sul che a questo.

141 sul di qua.

XXIV. 6 sul penna.

12 sul rincavagna.

104 sul cener.

119 sul potenzia.

XXV. 137 sul sufolando.

Inf. XXV. 138 sullo sputa.

144 sull' abombra.

XXVI. 14 sull' iborni.

115 sul nostri.

129 sull' ergersi.

XXVII. 21 sull' ista ten va. 41 sull' aquiglia.

78 sull' uscie.

XXVIII. 10 sul troiani.

24 sul fesso.

37 sull' ascisma.

80 sul mazzerati.

90 sul sarà.

XXIX. 44 sul pietà.

109 sull' albero da siena.

131 sul fonda.

132 sull' abbagliato.

XXX. 5 sul con.

40 sul con esso.

51 sull' altro.

57 sul riverte.

XXXI. 33 sul bellico.

39 sul giunscmi e crescemi.

113 sull' alla.

132 sul la grande.

134 sul Fatti in qua.

143 sul sposò.

XXXII. 18 sull' altro.

20 sul tocchi.

30 sulle voci terminate in icch.

34 sul lividi.

47 sul labbra.

» sul barba.

68 sul camicion. XXXIII. 1 sul su levò.

XIII. 1 sul su leve

22 sul muda.

24 sul si chiuda.

Inf. XXXIII. 26 sul lume.

35 sul scanc.

39 sul con seco.

45 sul segno.

46 sul chiavar.

65 sul l' un dì.

74 sul due o tre.

96 sal volve.

126 sul mossa.

134 sul forse.

150 sul fu lui.

XXXIV. 14 sul col capo.

54 sul gocciava.

80 sul come che.

118 sul Di qui è man.

126 sul di là.

FINE DEL PRIMO VOLUME.

~666)(DD00-

## SI È PUBBLICATO

## I GUARINI

FAMIGLIA NOBILE FERRARESE
ORIUNDA DI VERONA

MEMORIE

DI

LUIGI NAPOLEONE CAV. CITTADELLA

L. 2.

## OPERE IN CORSO DI STAMPA

Codice della Divina Commedia che fu del Papa Lambertini, dato secondo la sua ortografia, coi raffronti di altri XIX Codici Danteschi inediti, verso per verso e fornito di note critiche per istudio, opera e cura del professor Luciano Scarabelli (Vol. 2.°).

Statuti Senesi scritti in volgare nei secoli XIII e XIV e pubblicati secondo i testi del R. Archivio di Stato in Siena, per cura del prof. Luciano Banchi (Vol. 2.°).

Cammento a Dante d'Anonimo trecentista non mai fin qui stampato: per cura del cavalier Pietro Fanfani (Vol. 3.°).

Albertano da Brescia, Trattati Morali: volgarizzamento inedito del secolo XIII, allestito dal cav. professor Francesco Selmi.

Prezzo del presente Volume pei sig. Associați L. 13. 50. — Porto L. —. 52.

Pubblicato il giorno 30 Novembre 1870.

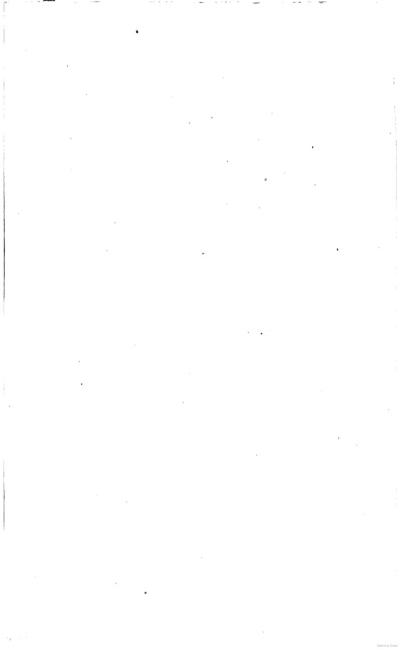



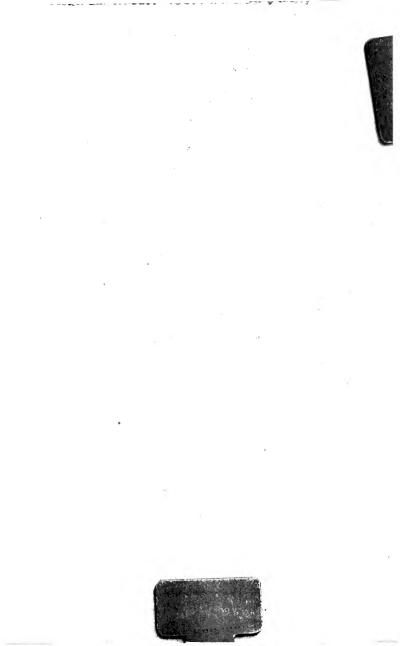

